

 $X \cdot 7$ 6-22.1.4







## HIERONYMI FRACASTORII

VERONENSIS.

## ADAMI FUMANI

CANONICI VERONENSIS, ET

## NICOLAI ARCHII COMITIS

CARMINUM EDITIO II.

Mirum in modum locupletior, ornatior, & in II. Tomos distributa.

TOMUSI.

In hoc ITALICÆ FRACASTORII EPISTOLÆ adjectæ, nunc primum summo studio quæsitæ, & congestæ; inter quas eminent longiores illæ amæbæ, seu potius Libelli,

JO BAPTISTÆ RHAMNUSII & FRACASTORII DE NILI INGREMENTO.

Qua accesserint praterea, quaque industria nostra in his omnibus effeceris, sequens Prasatio indicabis.







EXCUDEBAT JOSEPHUS COMINUS.

Superiorum permiffu, & cum Privilegio Excellentifs.

SENATUS VENETI ad Annos X.



## LECTORIBUS.



OEMATUM HIERONYMI FRACASTORII Editionem alteram, quam tamdiu & nos polliciti fumus, & vos exfpectavistis, humanissimi Lectores, magno labore ac fingulari studio nostro, quoad ejus facere potuimus, absolutam & expolitam, ali-



quando accipite. Hanc nimirum, commodis vestris atque utilitati servientes, jam ab eo tempore instruere ac parare coepimus, cum prioris illius, emtoribus mirum in modum acceptæ, exempla vel nulla, vel paucissima in tabernis librariis venalia superessent, pluresque Musarum amatores ea frustra quærerent ac defiderarent. Ut autem quæ in hominum gratia fuerat, numquam in posterum obsolesceret, ac tamquam inutilis abjiceretur, ( quod veterum plerumque editionum fatum est, cum apparent novæ) JOANNIS COTTÆ AC JACOBI BON-FADII Poemata iccirco in hac posteriore omittenda esse duximus: quo fiet, nisi fallimur, ut Editio illa semper dignitatem suam conservet, atque in bibliothecis retineatur. Neque tamen velimus, vos frontem contrahere hoc audito, quasi hæc recentior minus locuples sutura, vel



## iv PRÆFATIO

de utilitate quicquam priori concessura sit: quod enim pertinet ad Fracastorrum, Fuma, num, & Archium, alteram longe multumque superabit. Tanta enim & tam insignis ad horum celebrium Scriptorum monumenta, qua ex libris editis, qua ex adhuc non editis, sacta nunc accessio est, ut qui nos paullo ante moræ ac tarditatis accusabant, eos industriam ultro laudaturos, divinæque providentiæ gratias acturos, in spe maxima merito simus.

Jam, ut de hoc primum dicamus, ipfa Libri forma luculentior & magnificentior homines on and allicere poteft: dedimus enim operam, ne FRACASTORIUM, principem Poetam, minus laute atque opipare accepisse videremur, quam Sannazarius, Vida, Castilionius, nostra cura expoliti, ante aliquot annos in publicum prodiissent. Narrationem de Vita ejus, ADA-MO FUMANO fortasse tribuendam, nonnullis annotationibus \* auximus. Harum origo debetur Libro cuidam egregio M. FRID. OTHONIS MENCKENII, quem Cl. Auctor inscripsit: De wita, moribus, scriptis, meritisque in omne litterarum genus prorsus singularibus HIERONYMI FRACAstorii; edidirque Lipsiæ anno 1731. 4. Vir ille doctiffimus atque humaniffimus nos in eo Libro invidendis laudibus, pluribusque officiis in perpetuum fibi devinxit : quem propterea honoris & grati animi caussa nominamus. Ce-

<sup>&</sup>quot; In cujus calee etiam eruditam Cl. JOANNIS BAPTISTE PARISOTTI Epiftolam de vero Fracatiorii mortis anno collocavimus.

terum multa quidem graviter & ornate MEN-CKENIUS de FRACASTORIO prædicat; non pauciora tamen aut leviora eidem objicit : de quibus neque nos, neque Italorum qui hac tempestate in litteris florent celeberrimos, secum sentientes umquam habebit. Hæc autem studiofis veritatis, & præsertim Civibus FRACASTO-R11 per orium cognoscenda & diluenda relinquimus: nobis enim, cum maxime id facere cuperemus, tempus omnino defuit. Eruditorum hominum Testimonia de FRACASTORIO, ejusque scriptis in aptiorem ordinem digessimus: quod inter legendum deprehendetis. Totus porro Liber duobus justis Voluminibus continetur. Latina FRACASTORII Poemata cum Editione prima & pulcherrima omnium ejus Operum diligenter contulimus, quam paullo post ipsius mortem amici curaverunt, additis ad calcem Andreæ Naugerii Orationibus, & Carminibus. Ea Venetiis prodiit apud Junras anno 1555. 4. & quamquam raro admodum in bibliothecis vel tabernis occurrat, ut propterea exteri quidam dubitaverint, utrum vere exstet, necne; nos tamen ejus exemplum possidemus, quod fæpe amicis & familiaribus videndum præbuimus. Editionis hujus monitu & fubfidio Varias Lectiones plures minime contemnendas in egregii Poetæ Carmina induximus, præ ceteris vero in Poema de Josepho; quas posteriorum Editionum curatores immutaverunt : qua de caussa, minus exploratum. Sed fortasse Codex

#### vi PRÆFATIO

aliquis Auctoris manu exaratus illas præferebat. Quæ autem certiores & meliores habendæ fint, difficile valde est dijudicare. Ii quibus vacat, utraque Cominiana Editione vestiganda & conferenda, fententiam ferre poterunt. Hac quoque Lectionum varietate priori Editioni gratiam conciliatum iri speramus. Versuum Latinorum cumulum haud exiguum invenietis, qui vel numquam editi fuerant, vel certe ad reliquos nuniquam adjecti. Hos nobis muneri miserunt Viri nobilitate ac doctrina præstantes, quos, ut par crat, locis opportunis cum laude memoravimus: & quibus ob præclara ipforum in litteras merita, vos etiam, Lectores humanissimi, haud parum debituri estis. Neque pauca illa quæ FRACASTORIUS Etruscis Carminibus lusit, omittenda existimavimus: quorum tria tantum typis edita fuisse nonnulli falso crediderunt: nos enim duo præterea huc revocavimus, & Epigramma Italicum, in Codice MS. domesticæ bibliothecæ nostræ, quo plura excellentium Poetarum carmina continentur, casu quodam & fortuna inventum, exhibere voluimus. Utinam Scriptor nofter hoc etiam in genere poeseos ingenium illud suum admirabile fæpius exercuisset! Nullo tamen modo committere possumus, ut HIERONYMUM A PRATO, Patricium Veronensem, singulari pietate atque eruditione Virum, Oratorii Presbyterum, quod vulgo ajunt, ingrato filentio prætereamus. Hic multa FRACASTORII Carminum aliorumque ejus Opufculorum Fragmenta, auro contra æftimanda, nobifcum liberaliter communicavir; de quibus ipfe, alterque Vir doctiffimus duas Epiftolas conferipferunt, fane digniffimas quæ

hic legerentur.

Epistolas porro Italicas FRACASTORII adhuc anadorue, quæ in Fragmentis postremo loco posifitæ funt, excipit statim accurata ouneri reliquarum Epistolarum omnium ab ipso Italice conscriptarum, quæcumque a nobis erui, & summa industria colligi potuerunt. Hæ profecto multis inexspectatæ accident, sed præsertim litteratis \* transalpinis, ad quos incerti rumores de his monumentis jampridem pervenerant. Inter has eminent prolixæ illæ ac doctiffimæ FRACASTORII & RHAMNUSII DE INCREменто NILI Epistolæ amœbææ: quæ cum in variis, antiquis, & rarioribus libris delitescerent, multos in errorem inducebant, & caussa erant dubitandi, an umquam conscriptæ fuisfent. Dixerit hic aliquis: Cur hæc tantummodo selegistis quæ ederetis, Versus nimirum & Epistolas Italicas: cetera vero tanti Viri Opera, graviora fortasse atque utiliora, penitus neglexistis? Homini huic ita respondemus, Volumina Fracastorii quæ ad Aftronomiam, ad Medicinam, ad Philosophiam pertinent, pleraque esse illa quidem omnia illustria, atque eximia; magnisque sumtibus seorsum olim edi-

<sup>\*</sup> Vide Cl. Menckenium de Vita & scriptis HIBRONYMI FRACASTORII pag. 144. 222. & seq.

ta, aur cum Operibus ejus reliquis; nostris tamen istis temporibus aut propemodum jacere, aut non cupidissime ab hominibus expeti; quod ab illius ætate ad hanc ætatem rerum novarum series, & admirabilium, ad facultates hasce pertinentium, ab excellentis ingenii viris detectæ sint, & animadversæ, ut nulla omnino caussa esse videatur, cur magnopere exquirantur. Quæ dici de illius Epistolis nullo modo possunt, quæ simul una omnes ad hanc diem editæ non sunt.

Porro Syphilipis aurei ac divini illi Libri tres, ad Bembum missi, ii sunt qui decus FRACASTORIO famamque, & nomen immortale & initio pararunt, & ævo sempiterno virens vigenfque, ut nunc quidem, retinebunt; iisque, veluti accessio quædam ædium, etsi non ejusdem majestatis ac splendoris, reliqua illius Carmina una conjunguntur. Quæ vera funt, ac certa omnia. Éant nunc igitur ingenia quædam, ad doctos homines contemnendos nata, ac, si jure possunt, Poetas, illorumque Carmina contemnant, aut nauci faciant; si ejusmodi illa funt, ut tribuere immortalitatem illis queant, majoremque, ut ita dicam, ac splendidiorem, quam ulla alia scripta ab his ac parta Opera. Atque hæc hactenus de Volumine I. hujus II. Editionis; quod nos pro nostra industria numo præterea FRAGASTORII, & ex eo nova ipfius a peritiori manu in æs incifa imagine ornavimus.

Quod

Ouod ad alterum Volumen attinet; primum quidem in eo sese offert admirabile, ac divinum illud Poema Adami Fumani, Canonici Veronensis, quo Dialecticen, universaque illius præcepta diligentissime persequitur; quod, Musis minus iratis, numquam antehac editum, magnus in litteras amor Polycarpi \* Palermi nobis, ac posteritati conservavit. Id nos primi nunc edimus; atque in eo describendo summum studium, summum laborem, & incredibilem propemodum diligentiam adhibuimus. nacti nempe exemplar quod unicum, litteraque ipsius Auctoris scriptum est, at pagellis sæpe exesis, situque & squalore horridis, quod Scipio MAFFÆUS, Vir litteris, ac patriæ laudibus alendis, augendisque natus, nostri pro sua humanitate studiosissimus, nobiscum communicavit. Porro in eo Opere conficiendo FUMANUS Lucretium, Tullianæ ætatis hominem, fibi imitandum unice proposuit, Poetam multo elegantissimum, ac Marco ipsi Tullio Ciceroni, Latinorum Principi, Græcæ Latinæque linguæ vi, bonarumque omnium disciplinarum notitia parem. Dictio est itaque Fumani nitida ac splendida, ut est Lucretiana; atque in re non lauta admodum, divitiæ tamen, & abundantia est quædam ejus orationis; quam apta schemata, sententiæ illustres, opportunæ digressiones, quasi emblemate vermiculato, exornant. Huic Poematia FUMANI alia non ejusdem dignitatis

<sup>&</sup>quot; Vide pag. VII. Vol. 11.

fuccedunt, quorum alia numquam ante hanc diem edita funt; alia edita illa quidem, fed in libris aliis difperfa aliifque qui fine fumma dif-

ficultate reperiri non possunt.

Ordine deinde occurrunt NICOLAI COMI-TIS ARCHII Poemata, in quibus edendis raram illam & unicam, quamvis parum admodum emendatam, Editionem Mantuanam, paucissimis cognitam, secuti sumus; cujus tamen Operis versiculi nonnulli a nobis, justissimis de caussis, in nostra hac sunt prætermissi. Idque nos Libris tribus conclusimus; quæ nobis dispofitio & melior, & facilior vifa est. Genus est dicendi elegantissimum; si paucula quædam demas, in quibus pura, venusta, & casta illa dignitas Latinæ linguæ, quæ nostris hisce miseris temporibus contemnitur, minime comparet. Atque hoc quidem ob eam caussam homini arbitramur evenisse, quod cum exemplaria typis ederentur, ea Nicolaus inspicere, ac diligenter loca fingula recognoscere non potuit. Homo enim, nescio quis, qui amicorum numero a NICOLAO habebatur; quæ pestis probis, doclifque viris numquam deest; ea omnia co confilio subripuit, ne inspicerentur. Insignis est hæc accessio, quæ Italis Poetis nunc fit qui seculo XVI. Latine scribendi laude floruerunt; quæ tamen ( quod fatum est miserabile plurimorum ) universis fere mortalibus ignota, mifere in fitu, tenebrifque jacuit. Exemplar hoc Mantuanum, hominum, temporumque injuria

locis multis lacerum, quodque vere dicere pofiumus cum blatris tincisque perpetuo pugnasse, nobis mistr muneri Vir magni nominis Petrus Catharinus Zenus; quod nos quidem tanti facimus, quanti quivis Codex summi cujusvis pretii a doctis viris sit.

Appendix deinde additut Opusculorum quæ ad Fracastorium pertinent. Ac primum quidem Itala Syphilidis. Metaphrasis, quam Vir eruditissimus, nobisque amicissimus confecti Vincentius Beninus Coloniensis, quæ, si lubet, cum aliis pluribus Poematis ejusdem Metaphrasibus conferti poterit, quæ eodem sere tempore a pluribus hominibus Terræ Italiæ, issemque doctissimis, scriptæ sunt, quarum series in calce I. Voluminis exhibetur. De his justius prædicari illa possunt quæ Macrobius, cum de Homero, ac Virgilio diceret, lib. V. Saturnal. cap. IV. scripsit: Quid survius, quam duos pratipuos vates audire idem loquentes?

Sequitur Apologia, quæ rarior hac ætate facta et, quam, Syphilidis tuendæ caussa, A N D R EAS et 110 cc u s, Medicus Veronensis, scripsir adversis Julium Cæsarem Scaligerum, qui illam scripsis editis reprehenderat. Ea, ut illis remporibus, satis culta, & crudita est; quam nobis dono dedit Petrus idem Catharinus

ZENUS, cujus paullo ante meminimus.

Post Apologiam Liber Tertius Joseph collocatur, a Francisco Luisino Utinensi cultissimi ingenii Viro elaboratus. Genus est no

### xii PRÆFATIO

Poematis, quod Fracastorius, cum effet jam magno natu, scribendum Libris pluribus susceperat; sed morte præreptus, Libris dumtaxat duobus inchoatum, idemque curis extremis nondum expolitum, reliquit. Porro in hoc III. Libello operam dedit Luisinus, ut partem reliquam facræ historiæ, Latine, eleganterque versibus persequeretur. Concinnus, acutus, serax omnino est. Sed, si vere dicendum sit, luxuries & immanis quædam abundantia in eo apparet; quod Aloysii fratris venia dictum volumus ejusdem Luisini, qui doctrinarum quidem laude & ipse floruit; quique eum Librum ad Alexandrum Farnesium Cardinalem misst, sed majore quadam erga fratrem benevolentia ductus, ipfum, ut nobis videtur, nimiis laudibus cumulavit, cum de hoc ejus Opere præfaretur. Id Opus paucissimis adhuc cognitum suit . Hortatu vero nunc, & liberalitate PAULLI GA-LEARDI, Canonici Brixiani, Viri celeberrimi, ut in manus plurimorum pervenire possit, iterum typis editur.

Extremo Volumine Liber ponitur Julii Casaris Saligeri, cui nomen est, Ara Fracastoree; de quo, ut loco suo manifestum erit, non rectissime \* quidam judicarunt. In eo Scaliger singulari quodam studio, ac ratione ostendit, quanti Fracastorei su faceret; ets Fracastoris ab eo in rebus pluribus fuerit redargutus. Carmina illa, ut ple-

<sup>&</sup>quot; Pag. 122. O' feq. in calce Vol. 11.

raque omnia Scaligeri funt, recondita, atque interiore quadam doctrina continentur. Durities autem, ac difficultas rei in his apparet; verba etiam non pauca studio nimio ab eo quæsita, latentiorisque cujusdam sententiæ; vieta, ut ita dicam, ac veternosa. Quod ei homini minime excidere oportuit qui dente fatis aspero, & eo quidem nomine, avi sui Poetas, & qui tanto ante eum floruerunt, libere momordit.

Plurima alia, humanissimi Lectores, ur testimonia, \* animadversiones, emendationes, ne de fingulis, ac minutula dicamus, animadyertere per vos poteritis. Moram denique boni consulite Editionis hujus; cujus usuras, & eas quidem centesimas, quodammodo persolvimus, aucta illa iis rebus quas commemoravimus.

Avete.

\* Vide pracipue qua pramittuntur in Alconem Fracasforii , vel Cruceji , pag. 175. 1. Vol.

#### HISDEM LECTORIBUS MONITUM.

Solitus in libris Cominianis prafari, cum Ó in hec prefasus offes uíque ad illa verba: Homini huic ita refpondemus Gr. gravifimo merbo cerrepus, s (mu cum adhuc conflitatur) destifimo cuidam Viro bisque amicifimo reliqueam Prafationis partem conficiendam dedit . Praterea cum , samdem eb cauffam , nonnullas L. Voluminis pagellas recognoscero & illustraro per so ipso non posset " fratri " perpetue , in bec munere , adjuteri fut , no dintius hat Editio differretur , receanofcendas & illuftrandas roliquis .



# NOI RIFORMATORI. dello Studio di Padova.

VENDO veduto per la Fede di revisione. ed approvazione del P. F. Paolo Antonio Agelli, Înquisitore di Padova, nel Libro intitolato: Hieronymi Fracastorii Veronensis, Adami Fumani Canonici Veronensis, & Nicolai Archii Comitis Carminum Editio 11. locupletior, ornatior, et) in 11. Tomos distributa. Accedunt Fracastorii Italica Epistola, ec. non esser cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimente, per attestato del Segretario Nostro, niente contra Principi, e buoni costumi; concediamo Licenza a Giuseppe Comino, Stampatore in Padova, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e prefentando le folite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dato li 4. Febbrajo 1738.

Giovan-Francesco Morosini Cav. Rif. Giovan-Pietro Pasqualigo Rif.

Agostino Gadaldini Segretario.

DE-

## DEDICATIO I. EDITIONIS.

MARCHIONI ILLUSTRISSIMO.

## SCIPIONI MAFFÆO,

NOBILI VERONENSI.

Eruditissimo, ac Sapientissimo Viro,

Joannes Antonius Vulpius S. P. D.

ULTE causse me impulerunt, Scipio MAF-PEE, Vir illustrissime ac sapientissime, ut HIE. RONYMI FRACASTORII Poemata, itemque JOANNIS COTTE, JACOBI BONFADII, ADAMI FUMANI, & NICOLAI ARCHII, Veronensum Poetarum, Carmina nonnulla, suavitatis atque elegantia plenifma, que nunc nostris curis emendata de integro prodeunt, in tuo potissimum nomine apparere vellem. Primum enim, quam de tua fingulari virtute, prastantique litterarum scientia, opinionem iamdiu animo imbiberam, eam omnibus certo aliquo testimonio significare vehementer cupiebam; non quod ex meo qualicumque suffragio ullam tibi gloriæ accessionem sieri posse existimarem; quippe boc levitatis ac dementiæ fuisset non ferendæ: sed potius ut in te observando colendoque ipse mibi satisfacerem, ab eorumque stupore longissime abessem, qui maximorum ingeniorum luce, insolitaque doltrina specie nibil admodum commoventur. Deinde illud cogitabam; quemadmodum olim FRACASTORIUS, do-Etissimis monumentis ad sempiternam memoriam temporis propagatis,

## xvi DEDICATIO

gatis, Urbis Veronæ, in qua natus erat, Italiæ totius, ac sui denique sæculi decus atque ornamentum exstitisset, eamque scribendi carminis facultatem adeptus esset, ut uno Virgilio inferior, vel æmulorum confessione judicaretur: sic te ex amplissima vetustissimaque familia pariter Veronæ ortum, divina providentia delectum esse, qui Scriptis editis immortalibus ætatem banc nostram mirifice illustrares. Nemo satis pro dignitate laudare possit Libros illos tuos vere aureos, in quibus contra falfas quorumdam opiniones acerrime disputas, qui futilibus impiisque præceptis nobilium virorum animos contentionis rixæque cupidos efficere studebant. Eas nimirum-disputationes, simulae typis descriptæ circumferri cœpere, tanto favore omnes boni prosecuti sunt; ii præsertim quos curare oportet ne quid Christiana Respublica detrimenti capiat; ut veteris immanitatis notas, quas barbarorum in Italiam adventus nostris moribus fædissime inusserat, sapientia tandem tua penitus deletum iri prædicarent. Quis autem non valde miretur, bominem Philosophiæ semper vacantem, summique officii rationem diligentissime perquirentem, si ad mansuetiores Musas oblectamenti caussa interdum accesserit, iis palmam eripere qui ætatem omnem in eo studiorum genere consumserunt? Te vero ejusmodi esse quum alia multa testantur, tum in primis Tragædia nobilis, quam ad veterum Græcorum lucernam elaboratam, bis proximis annis publice spectandam exhibuisti. bæc scilicet ubicumque locorum acta est, sletum spectatoribus excitavit; nec tantum quum nova daretur, at decies repetita multitudinis oculos tenere potuit. Præclarum est, in singulis disciplinis singulos bomines excellere; at quanto præclarius, unum aliquem reperiri qui quæcumque in disceptationem cadunt, innumerabilia sane, ac nullis prope terminis definita, animo universa comprebendat? Si quis boc fieri neutiquam posse arbitratur, is domum tuam

## I. EDITIONIS. xvii

tuam veniat, tecum colloquatur, periculum faciat in litteris, in arte dicendi, in disserendi subtilitate, in Physicis, in Geometricis: interroget de pietate, de justitia, de finibus bonorum, de administratione reipublice, de institutis populorum: bistoriam sibi promi petat, poetam aut oratorem explicari, veteris lapidis aut numismatis inscriptionem declarari; nulla ex parte imparatum offendet, sed contra omnibus doctrinis & artibus instructissimum admirari cogetur . Ad bas caussas, quas bactenus memoravi, illa vel gravissima accedit, te, si quis alius boc tempore, cum fucata eloquentia justas inimicitias suscepisse, nibilque in dicentibus probare folere, quod non simplex, non candidum, non re-Etum, non denique utile sit. Est boc nobilitatis tua, quam animus veritatis studiosus, & qui neminem fallere postulet, summe decet. quid est enim tam plebejum, quam vel in vita vel in oratione mendaciis rem agere? Quo fit etiam, ut ab omni arrogantia superbiaque maxime abborreas, que vitia plerique nobilium otio diffluentes, eo consilio adbibent, ut nimirum inertiam fuam ad populum tegant, ac ne plane cessare videantur. Et quamquam generis claritate, ceterisque ornamentis, quæ ipse tibi magna virtute comparafti, nemini concedas, Fratremque babeat, apud Principes Germania Viros gratia, opibus, dignitatibus mire florentem, nibilominus facilem te in audiendis admittendisque bominibus præbes, comiter unumquemque appellas, citiusque fortunæ tuæ oblivisceris, quam bumanitatis. Accipe igitur , Vir sapientissime , bilari vultu munusculum boc nostrum , Poetasque elegantissimos, cives tuos, & ipse amare, & aliis commendare velis. Hoc mibi gratius accidere nibil poteft. Vale.

Patavii cio iocc xviii. Kal. Septembris.

### EPISTOLA AD LECTOREM I. EDITIONIS.

## LECTORI BENEVOLO.

TON fum nescius, erudite Lector, plurimos inveniri qui de Poetarum studiis, deque universo genere Poeseos sta ftatuant, rem effe minimi pretii , & quæ magna ingenia ab inquirendæ veritatis studio ad nugas & fomnia fæpe traducat: proptereaque recte Platonem fecifie dicant, qui a Republica illa fanctiore, quam ipse optimis legibus instituebat, cos omnes excluserit qui versibus & fabulis delectarentur . Huiulmodi hominibus poemata offerre perinde haberetur, ac fi Pentheum Bacchis discerpendum traderes; adeo sunt pertinaci animo ac fero, Musisque inimico. Cum his porro disceptare velle quid eft aliud, nift inanem operam fumere? contracto enim femel supercilio , judicioque facto , citius se spiritum amittere , quam de sententia dimoveri patiantur. Qui si delicias ita odere, ut nihil humanitati dandum putent, omniaque ad veram directamque rationem exigi oportere clamitent, non video, cur ullam aut in victu munditiam, aut in vestitu elegantiam adhibeant : cur artes ullas probent, præter cas quæ, ut vitæ necesfitatibus infervirent , rudibus adhuc faculis inventa funt . At hos, quoniam communi hominum fensu fatis refutantur, & suaipa triftitia abunde puniuntur, Diis iratis fuis relinquamus: remque Poeticam hactenus in civitate retineamus, quoad ingenuam ex illa voluptarem capere possumus. ceterum parcat ca mosibus juventutis, maledicto abstineat, ne incurrat in famam bonorum, ne prava exempla in scenam immittat : recte facta potius illuftret, virtutes laudet, disciplinas ornet, salibus etiam interdum ac deliciis utatur, fed illis innocuis ad hilaritatem, non perniciosis ad corruptelam. Est aliud genus hominum, qui se quidem Musas amare dicunt, & poemata magni sacere, led qui perverse adeo de Poetis judicant, ut illis ejusmodi aures effe existimes, quales olim Regi Mide fuerunt ; cui scilicet Jovis filium Apollinem , dignum convivio Deorum citharcedum, ad Panos ruftici Numinis suavitatem nimium nugatorem visum faiffe perhibent . Enimvero majus in hee Rudia periculum intenditur ab his qui se amicos profitentur, quam ab illis, de quibus antea diximus, reprehensoribus. nam illi quidem suum negotium agunt, ac veluti in alio terrarum orbe collocati, noftra neque attingunt, neque magnopere curant: hi vero importune adfunt, inliftunt, omnia permifcent, omnia inquinant, & quum elegantiores Mulas vix a limine falutaverint, vel in cos

## EPIST. AD LECTOR, I. EDIT. xix

magistros inciderint, a quibus nihil sapere docti sint, nihilominus, tamquam ex tripode ac lauru, consulentibus respondent, unumquemque scriptorem trutina examinant, suas cuique dignitatis partes tribuunt, alios probant, alios damnant, indicta fæpe causta; quod iniquissimum pariter ac stultissimum est . Horum judicio (ut in præsentia tantummodo seviora perseguar, & exemplis res illustrior fiat ) Catullus, quem Aulus Gellius elegantissimum Poetarum appellare non dubitavit, quem omnis antiquitas sic est admirata, ut docti cognomine donaverit, asper atque horridus est, iis vero numeris gaudet, quos corum delicatissime aures ferre nullo modo possint ; penitus insuper argutiis caret: ( hoc nomine ipsi pueriles ineptias, crebras paranomafias, exquisita antitheta, absurdas translationes, & reliquas hujulmodi orationis labes honestare consueverunt ) ad hæc, quod maxime dolendum est, obscuras historias sabulasque consectatur, quæ lectorem alio properantem, non sine temporis dispendio, idemtidem remorantur. Quod si forte de Lucretio mentio sacta fuerit, tum vero nauseant, vehementerque indignantur. nam, præterquamquod scriptor ille ales religionem omnem funditus tollere conatur, longissime quoque abest ab ea suavitate, quam ipsi venantur assidue: Ennii, ac Pacuvii vestigiis nimium insiflit , verbis utitur obsoletis , hiulcos dissolutosque numeros amat, ita denique agrestis, ita incomtus est, ut a pueris gratiam omnino inire noluisse videatur . Fuerit Lucretius optimus Latinitatis auctor; quid tum? id ipsi in minima laude ponunt: non enim Latinam, sed mollem potius & pictam orationem requirent, qualem hoc proximo faculo ingeniofissimi homines, bona Ciceronis, aliorumque veterum venia, in medium protulerant, nune vero ingenti piaculo scelesti quidam oppugnare non verentur. Quamobrem & Virgilium accusant, quod antiquiorum auctoritatem secutus , non usquequaque concinnum fe præbeat : Lucanum, aut Statium, aut Claudianum, fi diis placet, in condendo carmine rotundiores esse ajunt; vel si hoc dicere reformident , imitatione tamen sua , quum aliquid ipsiscribere aggrediuntur, quid sentiant, satis aperiunt. Jam de E. legia, ejulque scriptoribus, mirum est, quantum a Fabio Quintiliano diffentiant, qui nimirum litteris tradiderat, in co genere fibi terfum atque elegantem maxime auctorem Tibullum videri; non deeffe tamen, qui Propertium mallent : Cornelium autem Gallum duriorem , Ovidium lasciviorem effe pronunciavit . Inepti scilicet ac præposteri homines, meliores se harum rerum æstimatores fore confidunt, ac ille olim vir exstiterit, ea præfertim ætate natus, qua verius longe certiusque judicium de hujusmodi studiis fieri poterat, quam hae nostra. nondum enim desierant Latina lingua

loqui, & quid effet Romanæ elegantiæ, vel tabernarii & aniculæ facile dignoscebant . In uno igitur Ovidio libentissime conquiescunt, hunc unum admirantur, hunc sibi ad imitandum proponunt: quam vero ejus similes evadant, ipsi viderint. nisi forte in optimorum imitatorum numero reponendi propterea funt , quod semper de fæce haurientes, & ea potissimum colligentes, in quibus ingenio fuo nimium indulfit scriptor ille, alioqui dignissimus qui legatur, & quantivis pretii, crebris corumdem verborum repetitionibus utuntur: duarum syllabarum voces in fine pentametri diligenter collocant, polyfyllabis omnibus, tamquam horridioribus, rejectis: penthemimerim, seu semiquinariam cæluram, in hexametro fervant : fingulis distichis fingulas fententias comprehendunt : qui secus secerit , hunc artis ignarum esse ajunt, magnoque in errore versari affirmant: quod fassa denique, easdemque durissimas leges studiosis adolescentibus imponunt, quas illi violare fine summo scelere non possint. Ab his igitur, si sibi constare velint, consilium hoc nostrum edendi tanto intervallo HIERONYMI FRACASTORII Poemata, item JOANNIS COTTÆ, JACOBI BONFADII, ADAMI FU-MANI, NICOLAI ARCHII Carminum reliquias, improbari certe, fortaffe etiam derideri, necesse eft. FRACASTORIUS etenim, dummodo Virgilianam illam gravitatem, heroicis carminibus scribendis, assequeretur, argutiores Poetas, quos ipsi tantopere amant, omnino contemsit : reliqui vero, nescio quo malo Genio instigante, ita Catullo aut Propertio addicti sunt, ut Martialis & Övidii scripta vix umquam attigisse videantur. Sed ista omni oratione omissa, levibusque hominibus valere jusfis, tibi, tuzque fidei, erudite Lector, hos elegantissimos Mufarum alumnos custodiendos tradimus: quos & multo emendatiores, quam antea, & pleniores invenies; nonnulla enim addidimus quum ex Gagnæji, ac Taygeti Carminum Collectionibus, tum ex aliis etiam Libris ; quæ fi legeris , te industriæ nostræ non poenitebit. Existimavimus autem, Poema illud sacrum, quod FRACASTORIUS de JOSEPHO inchoaverat, quamvis longe politum infra SYPHILIDOS dignitatem, ceteris tamen egregii viri monumentis esse adjungendum: sunt enim, & quos magnorum Operum rudimenta delectent, & qui ad ea perficienda excitentur, quæ alii aut curis gravioribus, aut infortunio impediti, tantummodo adumbrata reliquere. Ejuldem Poetæ rerum gestarum Narrationem, non illam quidem accuratissime scriptam, ( sunt enim in ea nonnulla quæ vix intelligas ) verum simplicem, & fingularem, ne prorsus abjicere velis. nam ut meliorem de integro daremus, tantum otil non habuimus. Mirabitur fortasse quispiam, atque indigne ferens JACOBUM BONFADIUM,

#### PRIMÆ EDITIONIS.

xxi

Veronensem a nobis appellatum, guum aliqui e Striptoribus eum Biritianum fusis malint. Nos plerisque háem tribuere satius esse duximus; nec tamen, quid de hac re homines fentiant; multum laboramus. Tu interim, amice Lector, si quid ad juventutis studia promovenda labore nostro collatum este censes, neque nos indignos putas, quorum conatibus saveatur, hillari
fronte hune Libellum excipe, daque operam sedulo, ne posteritas hane bonarum literarum caussam, quæ nobis tanto sumtie
est, a te neglectam fusis, aliquando conqueri possit.





# FRACASTORII

INCERTO \* AUCTORE.



Vennenis, Fricathoris, perantique, Vennens, seque, où di vaide nobili. Familia,
(%) ortus, non antiquorum modo civium
forum Catulli, & C. Plinii gloriam æ,
mulari, ice omnen profus noftre, & fuperioris zetatis homiaces præfanti omnis
doftrinæ laude, & eximia in pangendis
carminibus gloria, longo intervallo fuperare contendit. Is Paullo-Philippo Fra-

enboro, & Camilla Micarellia Vicetina, fumme probitati parentibus, ortus, aque a patre liberaliter culactus, u primum per etatem in luce hominum verfari capit, tale de se specimen apud onnes prebuit, ur jam tum ex eo adhae puero qui posti en vir futurus ellet, facile homines conjectarentar. (r) quod immortalis D si maturo quoque vestimonio pridem suera tonta matum quum pene lafans, & viz cunis egressius, a naure quadam die in ulnis blande perracturus, dum gravis force temperas repente coorta este, i pla fatali de czio sca principalita este de la colora de la colora si entre producti para que indesse son de la colora del colora del colora de la colora de la colora del co

(0)

<sup>\*</sup> Seu, ut aliquibus uestris eruditissimis viris visum est, Adamo Fumanos non Paulle Rhamnusse, ut putat Cl. Menckenius pag. 24, sua Fracasteriana Historia.

<sup>(</sup>a) FRASTORIUS [Apr a poetle vocitatus, ob carminis rationem; quemadmodum & Naugerius pro Navagerius. Vide etiam pag. xxx. (b) Anno 143, at Menclemius pag. 13. & 23. conjettura assequitur s

<sup>(</sup>b) Anno 143, is Menckenius pag, 15. & 23, conjettura affequitur 3 quam confirmat Paullus Freberus in Theatre erud, vir. pag, 1234, (c) Vide Minckenii Comment, pag, 19, & feqq.

### FRACAST. VITA. xxiii

penetrandum judicasset. Sed quum Philosophiz studiis per mul-tos annos operam dedisset, Petro (d) Pomponatio Mantuano præceptore ulus, tanto animi ardore, atque alacritate. Genio fuadente, se totum ad Medicinam convertit, tanta porro contentione in Gymnasio per quotidianas Medicorum disceptationes le fe exercuit, ut doctores ipli atque æqualis juventus, eum ad omnia natum elle divino quodam confilio faterentur, illique maximos Suggeftus honores tunc detulerint, quod Patavii ante illum nemini, nili maturo in studiis, & persecta demum atatis viro, contigerat. Studiorum socios, & sodales habuit Patavii illustriores quosque ejus ætatis juvenes, Gasparem Contarenum, qui postea Cardinalis fuit . Andream Naugerium . & Marcum Antonium Contarenum Patricii ordinis Venetos, cofdem poftea clarifimis legationibus ac magistratibus infignes, Joannem Jacobum Bardulonum Mantuanum, qui gravifimus Philosophus fuit, Pomponium ac Lucam Gauricos fiatres, Aftronomiz peritiffimos, & Joannem ( e ) Baptiftam Rhamnusum , qui poltmodum X. Virum Confilii Senatus Venetiarum a Secretis fuit , Grzearum litterarum, fed Cosmographiz przefertim atque omnis fere Historiæ peritisimum: sed, præter ceteros, Marcum Anto-nium, Joannem Baptistam, & Rhaimundum Turrianos, nobiliffimos fratres Veronenfes, przeipue colnit; quibufenm quotidiano fere in convictu Patavii verfabatur , quum Hieronymus corum pater exacte doctrine, & auctoritatis vir, primum inter medicos in codem Gymnasio honestissimis conditionibus Suggeflus locum obtineret. Sed . exorto demum bello . & everso Patavino Gymnasio, quam nunciata effet illi patris mors . & in patriam iter pararet, Livianus Venetarum copiarum Imperator, Mufarum liberalis hofpes, & ingeniorum cenfor longe graviffimus, honestiffmis accitum conditionibus in Academiam Forojuliensem

(d.) De bee plura apad Mench, pag. 18. 19. 86.

<sup>(</sup>a) Die das jumi den dente, beg. 2, 39, 16.

(c) Rie of parum adundum Meterleimi Brins, an spatre libri fol 1962, 122,

(c) Rie of parum adundum Meterleimi Brins, an spatre libri fol 1962, 122,

(fine) 1964, part Ostsimom naum, filiat tauren, tria nun asipus Volumina repeiri finel, abe un nagus filiat, jaher de Gilgenia annegla de Volumina repeira finel, abe un nagus filiat, jaher de Gilgenia annegla de Volupitat terres marigus per Clariflanes Vires filoporii, edite foliat Frantii epud

Juntar, nauma anne 1564, 1565, 1754, 1534, 1506, 1515, parum filipratei, Zam

ver Cellelliames qui integran perfediençue capita; parum nebit comperatum

vit, tumare debei, se "Nomura L Sabant terria aditionii, 11, formada, 114,

denique prima, Asimadevinii riman Chomplias, Coda, M.S.S. Shurman, 114,

medi, yans tipi eficaderii, antisure multi, pidi, yanum adare, ad ben Ar
mojur Virenii, privinder of an 1581, in fil.

Jonatan nieme de delij
fime dan Vire leges per, taut & fre, Pilaminii, L mefra kuips sedimin in Z
pidik Raisur Zimma junta.

ad Portum Naonem institutam, in Andrew Naugerii, & Joannis Cottæ præcellentium Poetarum contubernium evocavit. Ubi quum aliquandiu versatus esset, carminumque, quæ ab eo quotidie, ex nobili semper occasione summa dignitatis emanabant, auctoritate univerlæ Italiæ carus ac jucundus effe coepisset , illius scripta exinde publico semper excepta plausu , reliquorum. ad hanc diem omnium famam oppresserunt . Sed quum pluribus (f) bellis Livianum secutus esset, eo tum demum ex ipsa Gallorum ad (g) Abduam victoria fuso ac capto, se in patriam fero contulit, quum omnia pæne funditus eversa ac devastata direptionibus, & incendiis paterna bona exposita reperisset. Duxit uxorem vivo adhuc suadenteque patre, dum studiorum caussa Patavii moraretur, haud pari felicitate, quum non duorum modo, quos immature fibi ereptos nobili carmine acriter dolet, filiorum funeri interfuisset, nisi præter Paullum-Philippum ( quem hodie Veronæ præclaro florentem ingenio admiramur ) tertium quoque annis gravem, & confilio maturum amilifiet. Fuit FRACASTO-RIUS parva quidem, sed quadrata corporis statura, latis humeris. & barba decenter honeltatus: nigra coma prolixaque: facie rotunda, subnigris oculis, naso, ab diutissime (h) contemplandis stellis contracto, simoque. Ceterum, totius oris aspectu, ingenium maxime vividum', miram probitatem fincerique animi candorem referente . Domum habuit Veronæ , juxta D. Euphemiæ: quamquam secessu Caphio, Melsineoque plurimum oblectaretur. de quo quidem Caphio monte, antequam fermo ulterius proferatur, pauca ideo dicenda esse videntur, ne locus, toto Veronensi agro hoc tam eximio cultore celeberrimus, quum is, ingenuo pudore detentus de eo pauca admodum feripferit, omnino ignoretur. Est Caphius mons, ad radices Baldi x v. millia passuum Verona distans , inter Athesim , & Benacum medius . ibi, quum paullulum ascenderis, villa in collis jugo, in media planitie ad conspectum Benaci ( non eximis illa quidem, ut reguli, ac beatioris fortunæ homines, opibus ingenioque validiores supra civilis fortunæ censum ædificarunt, picturis exornata, sed uno tantum loci Genio, ac situs prærogativa admirabilis ) reperitur. Quadrata domus est, ac liberiori undique, præterquam ab Aquilone , cæli facie coronata : nam qua ab Oriente Athelim ad radices montis ex intima Germania prope Baldum rapido cur-

(g) Abdua non est urbs, ut suspicatus Menchenius p. 50. sed sumen celebre in ditions Medicianensis, prapa Bisecams, Meliguanum, Cassaumayue, loca olim objecta, sed ab antiquis & recentivibus ibi commissis prasiis illufiviora reddita.

(h) Derider bec Menchenius p. 1744.

<sup>(</sup>f) Monchenius pag. 50. ignorare, se profitetur multa bella Liviani, Italorum Ducum celeborrimi, quamvis apud nestres Historices, & prasertim Elogierum Scriptores, nesissima.

su defluentem attingit, Veronam urbem & circumfusa innumerabiles in subjecta planitie villas longissime prospectat : atque in his, omnis generis armenta errantia, & fumantia sub vesperam tecta intuetur. ab Occidente autem Benacum e converso lætiffima facies excipit: pari hercle occurrentium collium varietate mirabilior ac jucundior : quum vel altos interdum Benaci fluctus. & beatam Catulli peniniulam, ac veliferas item classes, & piscantium naviculas longe advenientes perspecture, tum diversa oppida apricis promontoriis exposita lubet contemplari. hinc Bardolinum subjectum: hinc frequenti olea . & citriis colles coronatos: hinc demum nemorofa & læta virentibus pascuis, nascentium montium juga despectantur, noxios ventorum flatus ad Meridiem paullulum exstans ante domum cubitus eminentibus pomiferis arboribus jucundus, ac Baldus mons ad Aquilonem vergens, omnem hiemis duritiem procul expellit : ita tamen , ut & in media æstate quum ex alto Sol urget , obortis Etesiis blandiffime ventiletur , nec ardere in calo Sirium fentiat : & per hiemem, apricum fere femper Solem, & nebulæ omnis expertem diem admittat. Benacus porro, qui maritimi litoris naturam æmulatus numquam gelascit, atque omnem hiemis duritiem suaviter frangit, frequenti nobilium troctarum, & carpionum piscatione, non parum momenti ceteris quoque affert commodis. Hic illum interior domus æstivis hibernisque cubiculis atque interioribus conclaviis, ubi amicos benigne atque hilariter excipere confueverat, perquam commoda, quod magnopere Musis expetitur, ftrepitu vacua, atque alti plena filentii, omnibufque munditiis nitida, ad fecretiora accedentem studia comiter accipiebat : quando editis æternæ famæ Carminibus , nobile illius caput sertis, & virenti per omnem Europam laurea coronaret. Vitæ genus adamavit quietum, cunctis solutum curis & litibus, quum vir minime ambitiolus & parvo contentus, honestæ ac jucundæ vitæ ad bonam semper frugem percupidus, unam tantum Audiorum laudem spectaret : hilari ac frugi mensa, exactissima semper ad tuendam valetudinem ratione instructa : tam aperto, liberali , & perblando semper ingenio , ut quum summa esset morum temperie, facilitateque natura, non eloquio, non cultu, fastum ullum oftenderet : numquam in alieni operis censura amarulentus aut parcus laudator effe confueviffet : ut etiam Joannis Baptistæ Montani, medici clarissimi, illius vel æmuli, vel, ut plures judicabant, in re medica principatum acriter affectantis. mortem nobili Epigrammate sit prosecutus. Medicinam, ad quam perdiscendam se totum ab adolescentia convertit, & in qua nominis celebritate primum inter illustres totius Europæ medicos locum obtinebat , toto vitæ tempore ita exercuit , ut in affectis

corporibus sanandis, in quibus illi mirifica quædam & divina prorfus vis fuit, nullius quæstns potius quam officii rationem haberet . Et quoniam, hac vitæ ratione multorum amicitiam fuo fibi beneficio comparaverat , inimicum vero merito habebat neminem, omnes non Venetiz tantum, atque illius orz, sed externi etiam principes & reguli, ut de vel desperata, vel dubia vitæ re illum confulerent, maximis ad se conditionibus accersebant : a quibus ille discedens, salute eisdem reftituta, nullum prorfus pretium, præter amicum animum in patriam referre umquam volebat . Delectabatur , quum in otio effet , antiquorum historias. & illustria claristimorum virorum facta perlegere; adeo ut Plutarchus, atque interdum Polybius ex manibus fere numquam exciderent. Mathematicis item scientiis, & præsertim Muficæ, oblectandi animi caussa studium adhibebat: sed, ex mitioribus omnibus disciplinis, in unam Cosmographiam incumbebat : quam tanto studio quandoque colere consueverat , ut gravioribus quandoque findiis intermissis terrarum omnium ab Lusitanis primum in Oriente, mox a Columbo in Occidente nostro seculo inventarum descriptiones & loca, ligneis orbibus ad amuffim affabrefactis, altitudinum & latitudinum adhibitis dimensionibus delinearet. Consuetudo affidua illi erat multum cogitandi, plurima secum animo volvendi: neque enim vel deambulando tempus ullum labi frustra, vir numquam otiosus, patiebatur : ideoque & raro admodum, & nisi plurimis adhortationibus invitatus, loquebatur: triftemque ac severum homines existimabant. quum illius fermonibus ad hilaritatem fæpius conversis, nihil lætius, nihil urbanins posset reperiri. Sed qui herbariæ facultati ac simplicibus medicamentis ex antiquorum libris accurate perdiscendis egregiam pridem operam navaverat, non obscuræ laudis compositionem atque adversus pestilentes febres mira potestatis antidotum, quod Diascordion appellant, medentibus fimul & pharmacopolis necessarium, superioribus annis magna herele nostri seculi utilitate paravit ; quum multis præterea herbis abantiquis pridem descriptis. sed nostro zvo incerta similiradine perobscuris, eruditam claritatem attulerit. Amicos habuit nobiles quosque totius Europæ, atque in omni doctrinæ genere præstantes viros, ne ullum aut alterum corum hoc loco commemorem, tam fausto, felicique semper eventu, ut illum omnes, non ut summæ doctrinæ ac probitatis virum adamarent , sed quasi quoddam in terras delapfum Nomen mirarentur . Sed graffante demum in urbe pestilentia, quum primo quoque tempore in suos se Caphios transtuliffet, & multum otil nactus effet, superatis hercle omnibus, quicumque plurimos ab hinc annos floruif-

fent; poetis, (i) SYPHILIDA Petro Bembo, LEONIS X. PONT. M. tunc a Secretis, dicatam, perenni atque co prope æterno carmine decantavit : tanta omnium admiratione, ut quum non multos post annos Neapolim ad Jacobum Sannazarium in lucem edita deferretur, vir ille omnium nostræ & superioris 20 tatis disertissimus , & Virgiliana majestatis affectator egregius , atque alieni carminis laudator alioqui parcus atque amarulentus, Hippolyto Medici Cardinali, qui forte ad eum salutandum nobili eruditorum corona stipatus, atque adeo ipso Montano acri zemulo, accesserat, hunc unum esse confessus sit, a quo non Jovianus modo Pontanus, fed ipsemet quoque in Partu Virginis accurata carminis dignitate , viginti amplius annorum lima ac labore perpoliti , effet victus . Ceterum in amicitiis alendis ac conservandis ( ut pauci solent ) fuit HIBRONYMUS in primis diligens ac circumspectus. amabat omnes, omnium semper obsequiis, ac commodis erat intentus, ut, vel in media hieme a Christophoro Cardinale Madrutio Principe Tridentino, qui FRACASTORIUM mirifice diligebat, valetudinis causta accersitus, Tridentum magnis itineribus, semel atque iterum per abruptas convalles, proficifci non gravaretur. Lorum vero, quosum fidem benevolentiamque in le cognitam atque exploratam habebat , mutuis atque iis quidem fere semper majoribus obsequiis prosequeretur, & non viventes solum, quod magnum. est . coleret . sed suam in vita functos etiam , quod præstantius eft, benevolentiam, quantum in fe effet, voluerit testatam relinquere. id quod ex postremis illius Scriptis facile patet. quibus Turrianorum Veronensium nobilissimorum fratrum memoriam, quum corum alterum in Dialogo de Intellectione acriter disputantem, alterum in Dialogo de Anima multa disferentem & acute percunctantem induceret , posteritati voluit commendare: Andrez porro Naugerii przaltam ingenii vim atque eloquentiam , & Joannis Jacobi Bardulonis Mantnani subtile ac valde acutum in omni philosophia ingenium, quum vel nulla, vel ea certe pauca ingenii fui monumenta reliquerint , fuo de Poetica Dialogo Joanni Baptiftæ Rhamnusio , tamquam veteri amico & fodali dedicato, appolite atque eleganter posteris mandare defimivit. Sed, quod ad FRACASTORII gloriam vel maxime perainet , tanta , vir eximius nullius fastus appetens , & humilia hæc atque terrena semper despiciens, non apud suos Veronenfes , aut reliquas tantum. Italiæ civitates , fed in omni etiam Europa auctoritate fuit, ut ex innumerabili diversarum gentium

<sup>(1)</sup> Laudes Sephilidis vide apud Menchen, pag. 75, 109. & fegg, ufque ad 119. Ejufdem inepti confores, a Menchenio caffigati . 125. 129. 133-

& illustrium procerum multitudine , quæ Pischeriam ad CARO-LUM V. Cælarem ex Germania Mediolanum & Genuam proficifcentem, atque inde in Algerium expeditionem parantem vilendum convenerat, iple quoque, qui forte solemnis pompæ die e proximis Caphiis cum jucundioribus amicis spectatum descenderat , folus demonstrante illum palam Madrutio Principe Tridentino, gressum Casaris astivo in Sole ac pulvere huc illuc profpectantis tenuerit. Sed postremo, quum Christianæ Reipublicæ, quæ totius orbis Tridenti Generale pridem Concilium indixerat, fuam non semel operam ac fidem præstitisset, in patriam eo se animo contulit, ut, abdicata prorfus omni antiquæ Medicinæ opera, quæstuque, quicumque ex ea, vel amplissimus posset provenire, Æsculapio sacra facturus, lato animo ad Musarum vireta contenderet, quo alacriore mente extremum postea vitæ diem, qui exacte Christianam semper pietatem coluisset, quum gravis quotidie ztas przeipitante jam canitie properaret, feliciter clauderet. Scripfit summa ingenii fertilitate nondum senex de Stellis , Astrologiæ omnis peritissimus, in Joannis Matthæi Giberti Episcopi Veronensis, & gratissimi Mæcenatis gratiam, Librum summæ eruditionis PAULLO III. PONT. MAX. dicatum, in quo præter alia multa, quæ de Eccentricis orbibus atque Homocentricis disferit, de duobus illis præcipue motibus a Joanne Baptista Turriano inventis agit, quorum ope quum aditus ad multa corum quæ in natura abditissima funt, pateat, tum via ad ea sine ulla obliquitate demonstranda aperitur, quæ circa stellas apparent . Scripsit de Criticis item diebus alterum, contra Galenum. Scriplit graviori ætate, ac plane fener, de Sympathia & Antipathia rerum, & Contagionibus, & Contagiosis Morbis pari ingenii splendore Libros ad Alexandrum Farnesium Cardinalem, cumdem liberalisfimum Mæcenatem, atque inde præclaram nominis famam latiffime propagavit. novissime vero, dum duos Dialogos accurate & eleganter , de Poetica unum , & de Intellectione alterum conscriptos in manibus haberet, jam jam editurus, tertium de Anima, quem adversus insana non minus quam impia Pomponatii præceptoris placita conscrinserat, & Josephi historiam, quam heroico carmine fuerat aggressus, summo vate dignam, fatali morbo properante ( k ) absolvere non potuit. Carmina ( l ) quadam ingenii ad majora tendentis præludia, quæ vivens publicari

<sup>(</sup> k ) Hanc perfecis Franciscus Luisinus Utinensis Latine admedum & eleganter , addito Libro III. ut bie videre eft , Tomo II. Appendicis pag. 77. (1) Mirari fatis non poffumus , Cl. Monckenium pag. 122. & fegg. 133. o fegg. ita libere de Carminibus FRACASTORII fententiam fuam pronunciaffe s de Elegia prafereim in obitum M. Antonii Turriani , qua multis de caussis apud not semper prafantifima eft babita.

numquam voluit, magni tamen atque ingentis illius spiritus vim referentia exftant. Ex iis, ea præsertim quibus Casar Fregosius Palladis virenti olea coronatæ caput , nobili gemma vel decenter cælatum, Margaritæ Valessæ Navarræ Reginæ, Francisci Gallorum Regis sorori, dono misit. Citriorum Epigrammata, & perennis famæ Odæ, tenera quadam ac prædulci ad Malsesenum suavitate decantatæ, ac (m) nusquam apud amicos repertæ, ideo perierunt, quod eruditus vir, atque una tantum Iciendi gloria contentus, omnem qui ex carminibus inani hercle si non ridenda antiquorum comparatione publicatis provenit fastum ita prorsus contemsit atque despexit, ut, quod plerique alii fumma ope nituntur, ne illorum quidem archetypum apud fe in hune ulum effe umquam pateretur, ut hæc etiam , qualiacumque funt, quæ nunc in lucem emissa leguntur, non exiguo labore ac cura ab amicis hinc inde collecta, prout dispersa prius quæque reperiebantur, in unum divinitus redacta fint. Fato fundus est (n) septuagenario major, octavo Idus Augusti MDLIII. dum pranderet, apoplexia correptus in mensa, quum nimio æstu damnatos menses, in suis (o) Caphiis, urbe secedens, devitaret . eo quidem tranquilliore vitæ excessu, quod Paullum-Philippum filium tanti nominis hæredem relinqueret, cum bona etiam spe præclaræ posteritatis, quando jam ex co plures avitæ indolis nepotes non semel aut iterum amplexus effet . Ferunt, HIERONYMUM, dum langueret, cognito fatali morbo, post multas amicas fibi herbas in olfactum balbutiente lingua efflagitatas, amisso penitus sermonis usu, manu sapius in verticem exporrecta, iis qui aderant, innuere voluisse ut celeriter cucurbitula affecto & laboranti ccrebro, quo ille peropportuno remedio fe olim Veronx unam Monialium Virginum Divo Bernardino dicatarum curasse adhuc meminerat, subvenirent: sed, re nequaquam a domesticis intellecta, quum alii alia adhibenda tum esse remedia prædicarent, frustra exspectato remedio, leniter sub noctem exspirasse. Illius offa Veronam paullo post in D. Euphemiz, honorificentissimo relata funere, lunt condita: flebili id carmine hujus seculi celebrantibus omnibus Poetis. Ænea illius & Andrex Naugerii (p) Effigies scite expressa Patavii in fornice portæ juxta pontem D. Benedicti , a Patavina juventute atque universo Gymnasio falutatur : quam Joannes

( m ) Vide pag, 169, bujus I, Vol.

(n) ldeft 71, ut Menckenie netatum pag. 190.

<sup>(0)</sup> De loco mortis Funcas 70 u 11 controversia discussa apud Menek. ag. 191. & seq.

<sup>(</sup>P) Magno among numifmate, non flatus, ut fibi false persuasit Menckemins pag. 199, mago qua in fronte Vite F a a a a T a x 1 ab so edita vifitur, parum in kalia prodatur, quamvis de ea multa pradiciptus pag. 175-

Baptilia Rhamnulius, supremum amicitiæ munus persolvens, addita antiquorum Aræ pervetufta (4) Dicatione ex ruinis Salonarum urbis Dalmatiæ eruta, ad studiosæ posteritatis solatium luculenter exornavit : ut doctiffimorum hominum simulacra , qui arca viventes inter se necessitudine conjuncti fuerant , a posteris quoque in nobilissimo terrarum orbis Gymnasio, codem in loco pariter spectarentur. Ceterum, Veronenses gratiffimi cives, quod ad perenne FRACASTORII decus vehementer pertinet, ne a Rhamnusio ejusdem amico, pietate in tantum civem superari paterentur, biennio postquam idem Rhamnusius Patavii &neam FRACASTORIT Imaginem collocaffet, iidem communi consensu, uno omnium nobilissimo Decreto. marmoream... Veronæ Statuam præclara majorum suorum imitatione, qui Catulli Vatis, & C. Plinii, reliquorumque civium suorum memoriam marmoreis imaginibus honestare volucrunt, in publico cum laurea erigendam curarunt : quæ hodie Veronæ visitur in veteri Arcu Iapideo urbis, prope Comitium, in Area quæ Dominorum appel-

(q) Que nibil ad FRACASTORIUM attinet, nife ut locus in quo ojus & Naugerii effigies fita funt , illustrior & spettabilior reddatur . Menckenius tamen perpetuo conqueritur , neminem unum adhuc inventum qui Inscriptionem illam vulgarit , quam putat ibso , ( ut videtur ) modo aliquo ad FRACASTORIUM pertinere . Ceterum , fi Menckenie videre contigiffet Operum FRACASTORII Editionem , apud nos exflantem , qua Venetiis apud Juntas oft adornata anno 1555, in 4. quaque oft emnium pulcherrima, five charte nitor , five etiam litterarum attendatur , ei plane contemplari licuifet E R A-CASTORII, & Navagerii Numes , ligno expressos , pag. 12. cosdemque supra inferiotionem illam veterem posites , codem que cernuntur flatu sub fornice ad pontem D. Benedicii s indeque certier de hac tota re fieri porniflet . Quam nibilominus infignom Inferiptionem , ut gratiam apud Cl. Menchenium ineamus , gut cam tantopere intueri desiderat , paulle post bis typis denno describi jubebimus; etfi a pluribus vulgatam, puta a nostris Bernardino Scardeonio; Hift. Pat. pag. 85. & Sertorio Urfato in Monumentis Patavinis , & uncialibus quidem litteris , transversa pagina 222, ubi de ea hac subjungit :

Tabula, quam heic damus, mutila pridem inventa fuit Salonæ in Dalmatia a Jo. Baptista Rhamnusio, & ab eo Patavium delata, ac pofita, ubi & nunc visitur, inter ænca capita Andreæ Navagerii Patricii Veneti & Senatoris integerrimi, nec non HIERONYMI FRA-CASTORII Veronensis suo zvo Medicorum omnium \* celeberrimi . De ifta multa & pæne infinita , tum quoad personas , tum quoad ritus, tum ctiam quoad errorum in ipla emendationem nonnulli illu-fires viri jam fatis superque prodiderunt. Verum cum ornatissimus Pignorius circa ipsam, in Epistola ad nobilissimum Abbatem Albertinum Barisonium data, nunnulla scitu digna suggesserit haud omnibus obvia , hic ca repetere necessarium duxi . Oc. Hane lege pag. xxxv. & fegg.

Exflat praterea inter Gruteri Inferiptiones Tom. I. P. I. pag. XXIII, n. 12. noviff. Edit. & apud Pigbium in Annalibus , & apud Manutium in Orthographia Latina , & Epistola 30. Pignorii , inter Symbolicas , & Ursini sche-\* Vide pag. XL.

da 11. alibique .

appellatur: nec ptocul ab codem Caullo, exerifque illustrioribus Civibus Veronensibus, artificio Danessi Catanel Carariensis ex Lanensi agro, prediantissimi hujus zatus statuaris, non mimus pia quam admiranda comparatione conspicitur. Quum autem varils elogisi ab amicis sepulerum Fraceastorus; Verone omaretur, Adams Fumansi Carmen (r) omnium consenfin principem locum obtinuit.

(t) Legitur bujus nostra Editionic Tomo IL inter Fumani Carmina pag. 134. lo novistima voro & luculanta Carminum Alustrium Poetarum kalerum Florentina Collosticos XI, vol. comprohensa, ubi exstas Tomo V. sas. 237. porprami in quinto vorsu repsiscum sair Funda Tondus, por Fundanta Tongus.

#### LETTERA DEL SIGNOR

## GIOVAMBATISTA PARISOTTI

AL SIGNOR DON

### GAETANO VOLPI

Intorno al vero anno in cui morì il FRACASTORO.

 ${f P}$  OCHI giorni fono che , venendomi alle mani le Poefie del FR A-CASTORO nella stamperia del fuo Comino impresse, mi riusci di fare una offervazione, non indegna, a mio debol giudizio, di effere trascurata. Ritordandomi io pertanto come Ella procura una nuova, e più bella, e più magnifica Edizione de Vorsi di esso, a Lei la comunico, perche ivi la ponga, se le pare che cost essa meriei. Nel leggere adunque ch' io facea la Vita del FRACASTORO nella fua Edizione, feriera da Interto Aucore, vedendo come egli mette la morte di lui nel 1553. subito mi sovvenne che il Crescimbeni nell'articolo del FRACASTORO Vol. 2. " pag. 354. dell'ultima edizione di Venezia, appoggiandofi al Caferro, autore accreditato, pone eostaneemente la morte di lui nel 1548. e dies effer seguita in Padova ; laddove l' Autore Incerco asserifee, effere avvenuca nel suo deliziofissimo monce Casio. Ora tra que-Re contrarietà nessuno senza alcre notizie potrebbe affermare da qual parte la verità fi steffe; e mentre anch' to me ne stava dubbioso; rivolgendo le medesime Opere del FRACASTORO, mi venne fatto di offervare, come senza alcuna obbiezione che gli si possa fare, il noftro Incerto Autore giuftamente calcola il tempo della morte di quello; ed il Crescimbeni affatto s' inganna col suo Caferro, e con quanti

<sup>\*</sup> Vedi ciò più fpeditamente a carte 192, di questo nostro I. Vol.

#### xxxii DE FRACASTORII MORTE.

altri " mai fossero del medesimo sentimento. E la scoperta è la seguense . Riflettendo io poco fa che il FRACASTORO fece di molti versi esametri in lode di Giulio III. Som. Pontefice, mi ricordai nello Rello punto che Giulio era flato all'unto al Pontificato l'anno 1550, e per meglio certificarmene consultai il Panvinio, continuatore del Platina, e trovai veramente effer egli flato fatto Pontefice l'anno 1550. ai 17. di Febbrajo. Ora è cosa manisesta, che il FRACASTORO non porè morire l'anno 1548, mentre in lode di Giulio III. creato Papa Fanno 1550, compose egli quei versi Latini; e perciò l'errore del Creseimbeni , e di quello a eni fi riporta , non ha difesa alcuna . Quindi si può con molto probabile fondamento credere, che l'Incerto Autore, come quegli che chbe intorno al FRACASTORO più giuste notizie, non s'ingannasse neppure nel nominare il luogo della morte diesso. Uno scrupolo mi restava nell' animo, cioè che nelle stampe donde fu tratta la jua Edizione, v'avesse crrore, e che peravventura si dovesse leggere Giulio II. in veec di Giulio III. perche anche a tempo di Giulio II. il FRACASTORO era in età da poter compor versi; ma questo mio dubbio tosto svanì, mentre offervai che, essendo chiamato Giulio III. per cognome de Monte, il FRACASTORO in quella composizione seherza poeticamente in sul Monte. Ora questa mia offervazione mi pare che fia sale, che fi possa porre in quella sua nuova, e bella Edizione, benchè fosse cominciata, ed inoltrata, mentre ogni luozo serve; si perebe si correggono Antori di molto credito , quale è il Crescimbeni , e quegli a cui egli fi appoggia ; sì perebe in sal guifa la Vita feritta dall'Incerto Autore in tutte le altre cose acquista di molto credito, e verra flimato nel reftante veridico, e giufto ferittore; e si ancora perchè, quando non fi è fiffata rettamente la nafeita, e la morte di un Autore, intorno a quello fi possono prendere di molti abbagli. Ora s' Ella si risolve col suo maturo giudizio, e con quello del dotrissimo Fratello, di riporre questa mia scoperta nella già mentovata Edizione, io la prego, nell'eftenderla, ch' Elladica ch'io ne fui l'Autore; non ch' io presenda di mendicar gloria, ed applauso da una si fasta cosa, ma

Mackenius pg. 19.1 de anno mortis F a c a x v a x 1 kge haben. Amam meris figli Sende KV a judipasegimma tritima, Sciptera tritima, Sendera tritima, Sendera

#### DE FRACASTORII MORTE. xxxiii

preche avondo in frapere in nuta l'Opere della Valgar Vagle al legistiment di solicifiqui eveni, che a comò firitti de dieti figli di carta, non varrei che, flampando io un giurna quelle mie carrazioni, venific dette che un ultrapa quelle che cir dermi o. Ora la preço frafami pre quello lunga diffundo, e di prendere in grado quelle mia affraçano, fe la posi offere di nel attimunti, di vicnosfere che per quanto il mio debele inegno ha possavo, mi fano forzate di giovare pa quanto il mio debele inegno ha possavo, mi fano forzate di giovare pa que appino gli animi di colvo che anano vadere gli eccilloni chiava in eccilianze giufa pubblicati i quivi facendo five, e preganda riverira diffinamente il di Lei degniffuno fratello, mi prosofto. Cafelfrance I. Maggio 1732.

#### SONETTO

#### DI MARIO MANDARINI,

MS. appresso il Signor Anton-Federico Segnezzi, i passati giorni, a caso ritrovato in un suo antico libro.

M Orto è il gran Fracastor, quel che nell' onde Del facro Pegafoo le labbra tinfe; Quel cho toggi, conoficendo, ogni altro vinfe, Quanto Natura in varie specie assonde.

Viver potea, fe gli accidenti donde L'uom fi monor, prevede ma il cuor gli strinfe. E cauta la virtà fubito estinsfe, Quella ch' a' voti di mill'uom risponde.

Ben credea far vendetta, e gir superba Uccidendo colui che mille palme Con sua virtù di man le avea già tolto;

Ma, suo mal grado, in miglior vita il serba Chiara Fama, fra belle e ben nat' alme D' ogni legge mortal libero e sciolto.

#### xxxiv DE FRACASTORII IMAGIN.

Titulus sequentis Inscriptionis apud Bernardinum Scardeonium Historize Patavinne pag. \$5. que tamen a nobis ad amussim descripta suit ex Editione I. Operum Fracastorii simul editorum, ubi legitur pag. 12. Proleg, utpote ab ipsus Rhamausii manu.

#### LEX DEDICATIONIS ARAE

Sub arcu prope pontem S. Benedicti in tabula marmerea, & mutila, inventa pridem Salena in Dalmatia a Je. Baptifla Roamunfo, & ab eadem mex in integrum restituta, a aspae ibidem cellecata sub anois capitibus Andrea Naugerii & Hieronymie Francheri vierum illustrium.

LOCUS IMAGINIS \* LOCUS IMAGINIS
A. NAUGERII. H. FRACASTORII.

L. HELIO CÆSARE IMP.
P. Cœlio & Albino Vibullio Pio Coss.
VII Idus Octobres

Gn. Domitius Valens II Vir I D Præeunte C. Iulio Seuero Pontif. Legem dixit in ea verba quæ infra feripta funt

luppiter optime maxime quādoņ; tibi hodie hane Aram dabo dedicaboq ilbi legibus ollifa; regionibus dabo dedicaboq; ilbi legibus ollifa; regionibus dabo dedicaboq; quas hie hodie palam dixero vi infimum folum hoius arz eft Siquis hie hoftia facum faxi quod magmentum nec protollat liciteo tamen probe facum efto cæteræ Leges huie aræ ædem funto que aræ Dlame fint i a Auentino Monte diche hife legibus hife regionibus fætti divi hanc tibi Aram juppiter Optime Maximedico dedicoq; vi fis volnes propitius mihi collegifiq meis Decurionibus Colonis Incolis Coloniæ Martiæ Iuliæ Salonæ consigbus liberifiq noftris.

De hir Thannu Lih. XII. Hiller, ed in. 1755, her habet: Row Footpole de deuter Kangul, Postili Foott, viel dellight, Effect judgent gerige Level in Soudille, so forder violente, e. h. Begilde Rhomenfe, nitrige emisfiem, prife, e delle entire morphism proversife delenters, ex relatic falses niver ente, et, qui est la sum frameffect entering violent, e partie former experiente delenters entering violente, experiente former experiente entering violente, experiente former expe

LAU-

### LAURENTII PIGNORII EPISTOLA

#### AD ALBERTINUM BARISONUM ARRATEM. Qua eft Symbolarum \* Epiftolicarum Lib. 2 Epift, XXX.

Go vero te, Vir Reverendiffime, nifi amem & colam, ferreus plane, & faxeus fim. cum tu Patriam, & res patrias eo loci habeas

ubi res haberi par est dignas cultu, & veneratione. O due ptateren tales Patavina tuliffet Terra vires! -

Et fane miram eft , cum amor Patriz unumquemque alliciat eo fucceffu , ut Ulysses asperrimos Ithacæ scopulos præserat cootubernio Calypsus , inveoiri tamen homines adeo bardos quibus aliena tantum fapiaot, vilescant fina . At te Cive ter beatam Patriam noftram ; qui res exteras & noftrates apprime nôris, qui Romanas, & Grzcas Aotiquitates conjunxeris cum exacta notitia rerum Patavinarum, quas totas a carceribus ad metas oon femel, neque cursim perlustrasti. Et sane habet Urbs no-stra, magni conditoris & rerum gestarum gloria inclyta, oon parva etiam ouoc ornameota, que hominem excultum politioribus Litreris queant cum frndu, & cum delectatione exercere. exemplo mibi fit verus Inscriptio Rhamnusiaoa, que proftat io pariete foroicis prope Pontem quem appellant D. Benedicti, illius antiquum fegmentum quod est aspeclaotibus ad dexteram, suppletum est nova recentioris lapidis adjectione, fi Aldo Maoutio credimus, ex fide vetusti Godicis. At illam religiose, ut æquum surat, neque illi exscripserunt qui res nostras attigerunt, neque exteri quantumvis docti, de cruditi. Maoutius ipse bis peccavit, tum quia con pauca immutavit, tum quia ratioces Orthographiz fuz comprobare annifus est auctoritate fegmenti recentioris. Smetius & Gruterus, decepti ab aliquo qui exceperat oscitanter, deceperant & ipsi alios quibus hæc luftrare vel noo cootigit, vel oon placuit. Aodreas etiam Schottus V. Cl. qui omnem Aotiquitatem callet, eamque lotis manibus cootrectare amat, Observationes suas quas Humanas vocavit, hoc vetere monumento exornatas voluit , Lib. v. Cap. 11. parum tamen & ipse selix in exseribendo. Describam igitur ego oobilissimum hoc cimelium, bona utique fide, & accedam animo illustrandi, non carpeodi confilio laudaram illorum iodustriam qui opes nostras vel eruerunt , vel indicarnot. & fane turpe eft , hzc notiora advenis effe , quam incolis , pescio quo malo Italiz nostra fato plaudente, & booa quaque ingenia in Barbariei barathrum fecum raptaote. Verum oboitamur qua licet: fitque nobis, ut fortes viros decet, fatum in dextra. Oftendam autem primum quid peccatum fit in supplemento: deinde norabo quid peccaverint descriptores . tum autem connitar explicare quidquid erit operæ pretium . In fegmento recentiore qui AELIVS femper fait , perperam HELIVS factus eft; & titulo IMPERATORIS namquam ufus, Imperator evafit . addamus , P. Culium & Balbinum inepte disjuogi , & quid, fi scribendum fuerat OPTVME, MAXSVME, & FAX-SIT? & hæc quoad supplementum. Marmoris quod vetus erat descripferunt Smetius, Aldus, Gruterns, Schottus; mendofe omoes. Aldus pro VIBVLLIO fubilituit nobis VIRBVLIVM. pro HANC ARAM VTI; CETER; LEGIBVS; fuppofuit ARAM; VT; CE. RA; LEGIB, Smerius & Gruterus haud multo melins in co-LO-

<sup>·</sup> Edta fent Patavil 1619. apad Donatum Pafquardum & Socies in 1.

L. Helio Czesare Imp. P. Coesio & ALBINO VIBVLLIO PIO CO

Cn. Domitius Valens II. vir ID. praEEVNTE C. IVLIO SEVERO PONTIF. VII Idus OCTOBRES

SI quis hic holis facrom fixit quod magmentum neC PROTOLLAT ITCIRCO TAMEN PROBE FACTYM ESTO CETER Ollique regionibus dabo dedicaboque quas hic hoDIE PALAM DIXERO YTI INFIMYM SOLVM HVIVS ARAE ES Meis decarlenibur colonis incolir cuionine martine IVLIAE SALONAE CONIVGIBYS LIBERISQYE NOSTRI Iuppiter Sicuti disi hanc tibi aram Inppitet optime maxime DICO DEDICOQUE VII SIS VOLENS PROPITIVS MIHI COLLEGISO. Leges hule arae easdem funto quae arae Dianae funt IN AVENTINO MONTE DICTAE HISCE LEGIBYS HISCE REGIONI Legem dixit in ca Verba quæ infra SCRIPTA SVNT optime maxime quandoque tibi hoDIE HANC ARAM DABO DEDICABOQYE OLLIS LEGIB.

Hujusce Inscriptionis pars quam charactere minuto exprimi justimus, novitia est. Antiquam littera quadrata Romana fignandam curavimus, co confilio, ut unufquifque unico intuitu fecernat antiquum a recente...

#### DE FRACASTORII IMAGIN. xxxvii

dem argumento versati sont. Schottus ipse, alienam fidem secutus, ut videtur, quod erat in marmore PIO CO secit PROCOSS, quod erat EEVNTE, supplevit PRAETEREVNTE, & alia ad eundem modum. Nos primi bona fide repræsentamus. Praire autem est di-Care verba folemnia, quod Pontificum erat, ut patet ex Livio noftro, Lib. v 1 1 1, & x. & Plin. Lib. x x 1 1 x. Cap. 1 1. Magmentum; cnjus meminere Arnobius Lib. v 1 1. adv. Gent. Varro L. 1 v. de L. L. & Feflus ( non MAGNENTVM, ut vifum eft doctiffimo Turnebo , Lib. x x 1 1. Adv. Cap. vt. ) eft queddam pingniffimum extum, inquit Joannes Gennenlis , vel fecundum profettum . Cornutus: Quidquid mattatur , vel quidquid diftrabitur , dieitur Magmentum . ita narrat Hug. Papias etiam dicit : Magmentum alii pinguiffimum inteffinum , alii fecunda profetta . Cornutur vere, quidquid maffatur vel diftrabitur . Proficiarum autem extat mentio apud Arnobium. Festus: Prosicium, quad prosecutum prosicitur. Eodem sere sensu eruditifimus Sigonius, Lib. 1 1. de Antiquo Jure Provinciarum: Qua vere exta valde auffa erant , ea Magmenta diffa effe arbitrer . enjus , nt farrifaili voit, mente fa gad Varrente, Feliau, Candonia Liera alvorfia Cutte VI. 6 veter Ara Infripitate qua Nariesa & Paravil legiture, in gua et fi SI QVIS HIC HOSTIA SACRYM FAXIT QVOD MAGMENTYM NEC PROTOLLAT ID CIRCO TAMEN PROBE FACTYM ESTO, vovet esia aram ille, cam es conditione, ut etism fi facrificium Magmentum, id oft exts aucla non eftendat, nibil tamen triffe pertendat . unde Magmentaria vafa effe quidam putarunt, in quibus ipfa Magmenta repenerentur, impegit tamen & Sigonius ad hunc lapidem, cum veterem Inscriptionem appellarit, quæ pro dimidia tantum vetus erat . Leger quæ dicuntur & Regiener funt Haruspicum sollemnia estata, quo speciat insignis locus M. Varronis Lib. v. de L. L. in principio fere Libri. & hisce Regionibus aptaban præsides Deos, uti prolite ridet Arnobius. Lib. v. V TI SIS VOLENS PROPITIVS. Cato de R. R. Tit. CXXXI V. Jane Pater to has firme commovenda benas preces precer uti fies velens prepitius mibi liberifque meis, dome familiaque mes . neque fane aliter Livins , Lib. x x 1 x. Es per manus succedentes, alia aliis, emni effusa eivitate ebviam, thuribulis ante januas politis , qua praferebatur , atque accenfe thure , precantibus ut velens prepitiaque urbem Romam inirer. Coclium Balbinum quem diximus monstravit no-bis antiquus Lapis apud Onnfr. Panvinum, Civ. Romana.

P. COELIO. P. F.

SER. BALBINO VIBVLLIO PIO

XVIROSTLITIB. IVDIC &c. Et alter apud Gruterum, x1x. 6. in quo legitur:

L. AELIO. CAESARE II. P. COELIO BALBINO COS

ex quo Fulvins Urfinus in gente Postumia restituebat in nostra Inscriptione :
L. AE L I O C AE S A R E I I

illud enim 1 M P. ut diximus, absonum omnino est. Hac abs te non improbari, Vir Reverendissime, votorum meorum summa est. ex Bibliotheca nostra. x: 1. Kal, Mare, M D G X X V I.

# xxxviii DE FRACASTORII IMAGIN.

# EXEMPLUM : EX ACTIS

# CONSILIORUM

#### MAGNIFICÆ COMMUNITATIS VERONÆ.

Die Jovis post Nonam, XXI. Novembris, M. D. LV. In Camera Confilii, in Confilio Duodecim, & Quinquaginta, prafentibus Clariffimis Rectoribus, & Magnificis Dominis Camerariis, in vocibus Quinquaginta octo.

Pro erigenda Statua marmorea Excellentissimo Domino HIBRONY MO FRACASTORIO Poeta Clarissimo selicis memoria, posita suit Pars infrascripta, Die XII. Instantis publicata, & nunc repetita, & capta de Ballotis XLV. Pro, & XIII. Contra. cujus tenor est, videlicet:

E A FUIT virtus, & diversarum scientiarum cognitio Excel-lentissimi Domini HIERONYMI FRACASTORII Civis nostri, ut inopinata ejus mors ingentis mœroris, & luctus caussam non solum nobis , & cunctis Italiæ Civitatibus præbuerit , fed etiam multis barbaris nationibus, ad quas tanti Viri fama pervenerat. Ille enim Philosophia, & Medicina (2) peritia nostri temporis celeberrimos homines æquavit : Humaniorum vero litterarum scientia , & in primis Poesi , sicuti multos ex veteribus , ita omnes qui post annos mille quingentos aliquod in eo genere scribendi nomen habuere, superavit. Testantur divinum illud SYPHILIDIS, five DE MORBO GALLICO, Poema, Heroico carmine scriptum : atque item Libri duo , nuncupati Jo-SEPH, quos morte præventus absolvere non potuit, compluresque alii lusus Poetici, qui nuperrime (3) in lucem prodiere. Proinde quum patres nostri cos ctiam Cives suos qui ante humani generis Redemtionem singulari quadam eruditione, ac ingenii Iplendore storuere, publicis monumentis, & imaginibus decorandos censuerint; NOS etiam tantum Virum, Nobili genere ortum, tamque illustrem Poetam, quem nos ipsi aluimus, & in

<sup>(1)</sup> Nacesse non erat Cl. Menkenie rantum laboris summere, ut ex libro, guemadmodum ille air pag. 201. mutilato, leCluque admodum difficili hoc Exemplum transcriberes; cum id multo facilius ex L. nostra FRACASTORII Carminum Editione; illi notissima, duci posses, ubi legitur pag. XXIII.
(2) Vide pag. X L.

<sup>(3)</sup> Hie, Princeps Operum FRAGASTORII simul junctiorum ab ejus amicis procurata Editio, de qua a nobis pluries memoratum, evidenter imnuitur, qua proditi todem anno quo prafens Decretum fallum et

# DE FRACASTORII IMAGIN. xxxix

patriz (4) sinu morientem vidimus, pari honoris, & gloriz titulo defraudare non debemus: Et ideo ad propositionem Spectabilis Domini Christophori Fracastorii Provisoris Communis,

VADIT Pars, posita per Spectabiles Dominos Provisores, & Consilium Duodecim, quod majorum nostrorum exemplo, qui Catullum, \* Plinium, & reliquos Cives suos, qui in diversis scribendi facultatibus præstitere, ex veterum instituto marmoreis imaginibus honestare voluerunt, erigatur ipsius Domini HIERONYMI marmorea Statua, Poetæ habitum referens, redimitaque tempora Lauro, supra Arcum viæ, Salæ hujus Consilii contiguæ, juxta ordinem reliquarum constituenda.

Locus Sigilli.

#### Angelus Zavarifius Cancell. Communis.

(4) Hac verba omnem de FRACASTORII mortis loco controversiam serminare, & sundisus tellere deberent.

(5) Perquam apposite Bernardinus Scardeonius noster in Historiae Patavinæ Præstatione, pag. 3. Vernensjer Plinium Secundam Civem summ offe asseverant: Nevecomenses centra, summ. Qui quidem veriti, ne quando de in altere Cive sue idem serte consingés, HIBRONY MUM FRACASTORIUM, SIUM, Summum pédichéphum, optimum medicum, vatem eximium (ut emitramus cetera) publico decreto Statua in soro bonoriscensissime collocata honostandum censularum.





# CL. MENCKENIUS HIST. SUÆ pagina 198.

Przelara est & monumento Fracastorii sepulchrali egregie accommodata Inscriptio quam posuit ei dedicavitque Nicolaus Reus nerus, in Iconibus, sub lit. 0 1.

## HIERONYMUS FRACASTORIUS,

VERONENSIS:

PHILOSOPHUS, POETA, \* MEDICUS, ASTROLOGUS
E M I N E N T I S S I M U S,

QUO NEMO IN LITERIS ABSOLUTÆ VIRTUTIS SPECIMEN ILLUSTRIUS,

NEMO CONSUMMATÆ GLORIÆ SPEM
DEDERAT CERTIOREM:

ARGUMENTO ESSE POTEST DIVINUM EJUS POEMA SYPHILIDIS NOMINE INSCRIPTUM;

RERUM NATURÆ INDAGANDÆ TOTUS DEDITUS:

POST MULTA ET VITÆ ET DOCTRINÆ PRÆCLARA EXEMPLA, MORTALITATI NATURÆ

# RENUNCIA VIT. PATAVII † SEPULTUS ANNO CHRISTIANO M.D.LIII.

\* Preven comm Cafelloner de Medicis Illustribus nallam, quad valde mirere, de Fraca-

**@1929** 

HIE-

# HIERONYMI FRACASTORII

VERONENSIS SYPHILIDIS, SIVE DE

MORBO GALLICO

LIBRITRES,

A D

PETRUM BEMBUM.



# HIERONYMI FRACASTORII

SYPHILIDIS.

IVE DE

MORBO GALLICO



UI casus rerum varii, quæ semina morbum Insuetum, nec longa ulli per secula visum Attulerint: nostra qui tempestate per omnem Europam, partimque Afiz, Libyzque per

Sæviit: in Latium vero per triftia bella Gallorum irrupit, nomenque a gente recepit: Necnon & quæ cura, & opis quid comperit usus, Magnaque in angustis hominum solertia rebus, Et monstrata deum auxilia, & data munera cæli, Hinc canere, & longe secretas quærere caussas Aera per liquidum, & vasti per sidera Olympi Incipiam; dulci quando novitatis amore

| Correptum, placidi Naturæ suavibus horti               |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Floribus invitant, & amantes mira Camœnæ.              |    |
| BEMBE, decus clarum Ausoniæ, si forte vacare           | 15 |
| Consultis LEO te a magnis paullisper, & alta           |    |
| Rerum mole sinit, totum qua sustinet orbem:            |    |
| Et juvat ad dulces paullum secedere Musas:             |    |
| Ne nostros contemne orsus, medicumque laborem,         |    |
| Quidquid id est. deus hæc quondam dignatus Apollo est: | 20 |
| Et parvis quoque rebus inest sua sæpe voluptas.        |    |
| Scilicet hac tenui rerum sub imagine multum            |    |
| Naturæ, fatique fubest, & grandis origo.               |    |
| Tu mihi, quæ rerum caussas, quæ sidera noscis,         |    |
| Et cæli effectus varios, atque aeris oras,             | 25 |
| Uranie, ( sic dum puro spatiaris Olympo,               |    |
| Metirisque vagi lucentes ætheris ignes,                |    |
| Concentu tibi divino cita fidera plaudant )            |    |
| Ipía ades, & mecum placidas, dea, lude per umbras,     |    |
| Dum tenues auræ, dum myrtea filva canenti              | 30 |
| Aspirat, resonatque cavis Benacus ab antris.           |    |
| Dic, dea, quæ caussæ nobis post secula tanta           |    |
| Infolitam peperere luem? num tempore ab illo           |    |
| Vecta mari occiduo nostrum pervenit in orbem,          |    |
| Ex quo lecta manus folvens de litore Ibero             | 35 |
| Ausa fretum tentare, vagique incognita ponti est       |    |
| Æquora, & orbe alio politas perquirere terras?         |    |
| Illic namque ferunt æterna labe per omnes              |    |
| Id morbi regnare urbes, passimque vagari               |    |
| Perpetuo cæli vitio, atque ignoscere paucis.           | 40 |
| Commercine igitur caussa accessisse putandum est       |    |
| Delatam contagem ad nos, quæ parva fub ipsis           |    |
| D.:                                                    |    |

### LIBER L

Principiis, mox & vires & pabula fenfim Suscipiens, se se in terras diffuderit omnes? Ut sæpe in stipulas cecidit quum forte favilla De face, neglectam pastor quam liquit in arvo, Illa quidem tenuis primum, similisque moranti Incedit: mox, ut paullatim increvit eundo, Tollitur, & victrix messem populatur & agros, Vicinumque nemus, flammasque sub æthera iactat. Dat fonitum longe crepitans Jovis avia filva, Et cælum late circum, campique relucent. At vero, si rite sidem observata merentur, Non ita cenfendum: nec certe credere par est Esse peregrinam nobis, transque æquora vectam 55 Contagem: quoniam in primis oftendere multos Possumus, attacu qui nullius hanc tamen ipsam Sponte sua sensere luem, primique tulere. Præterea & tantum terrarum tempore parvo Contages non una fimul potuisset obire. 60 Afpice per Latii populos, quique herbida Sagræ Pascua, & Ausonios saltus, & Iapygis oræ Arva colunt: fpecta, Tiberis qua labitur, & qua Eridanus centum fluviis comitatus in æquor, Centum urbes rigat, & placidis interfluit undis: 65 Uno nonne vides ut tempore pettis in omnes Sæviit? ut fortem pariter transegimus unam? Quinetiam externos eadem per tempora primum Excepisse ferunt: nec eam cognovit Ibera Gens prius, ignorum quæ scindere puppibus æquor 70 Aufa fuit, quam quos disterminat alta Pyrene.

Atque freta, atque Alpes cingunt, Rhenusque bicornis:

Quam

| Quam reliqui, quos lata tenet gelida ora sub Arcto.<br>Tempore non allo, Poeni, sensistis, & omnes |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Qui lætam Ægyptum metitis, fæcundaque Nilo                                                         |                                         |
| Arva, & palmiferæ filvas tondetis Idumes.                                                          | 75                                      |
| Quæ quum sic habeant se se, nempe altius isti                                                      |                                         |
| Principium labi, rerumque latentior ordo,                                                          |                                         |
| ( Ni fallor ) graviorque fubelt, & major origo.                                                    |                                         |
| Principio quæque in terris, quæque æthere in alto                                                  | . 80                                    |
| Atque mari in magno Natura educit in auras,                                                        | , 60                                    |
| Cuncla quidem nec forte una, nec legibus iifdem                                                    |                                         |
| Proveniunt: fed enim quorum primordia constant                                                     |                                         |
| E paucis, crebro ac passim pars magna creantur:                                                    |                                         |
| Rarius ast alia apparent, & non nisi certis                                                        | . 84                                    |
| Temporibuíve, locifve, quibus violentior ortus,                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Et longe sita principia: ac nonnulla prius quam                                                    |                                         |
| Erumpant tenebris & opaco carcere noctis.                                                          |                                         |
| Mille trahunt annos, fpatiofaque fecula pofcunt.                                                   |                                         |
| Tanta vi cocunt genitalia femina in unum.                                                          | 90                                      |
| Ergo & morborum quoniam non omnibus una                                                            | ,-                                      |
| Nascendi est ratio, facilis pars maxima visu est,                                                  |                                         |
| Et faciles ortus habet, & primordia præsto:                                                        |                                         |
| Rarius emergunt alii, & post tempore longo                                                         |                                         |
| Difficiles caussas, & inextricabile fatum,                                                         | 95                                      |
| Et sero potuere altas superare tenébras.                                                           |                                         |
| Sic elephas facer Aufoniis incognitus oris,                                                        |                                         |
| Sic lichen latuere diu, quibus accola Nili                                                         |                                         |
| Gens tantum, regioque omnis vicina laborat.                                                        |                                         |
| De genere hoc est dira lues quæ nuper in auras                                                     | 100                                     |
| Exiit, & tandem se se caligine ab atra                                                             |                                         |
| Exemit, durosque ortus, & vincula rupit.                                                           |                                         |
|                                                                                                    | Quam                                    |

#### LIBER I.

Ouam tamen ( æternum quoniam dilabitur ævum ) Non semel in terris visam, sed sæpe suisse Ducendum est, quamquam nobis nec nomine nota Hactenus illa fuit; quoniam longæva vetuftas, Cuncta situ involvens, & res, & nomina delet: Nec monumenta patrum feri videre nepotes. Oceano tamen in magno fub Sole cadente, Qua misera inventum nuper gens incolit Orbem, 110 Passim oritur, nullisque locis non cognita vulgo est. Ufque adeo rerum caussa, atque exordia prima Et cælo variare, & longo tempore possunt. Quodque illic fert sponte aer, & idonea tellus, Huc tandem annorum nobis longa attulit ætas. 115 Cujus forte suo si cunctas ordine caussas Nosse cupis, magni primum circumspice mundi Quantum hoc infecit vitium, quot adiverit urbes. Quumque animadvertas tam vastæ semina labis Esse nec in terræ gremio, nec in æquore posse, 120 Haud dubie tecum statuas reputesque, necesse est, Principium, fedemque mali consistere in ipso Aere, qui terras circum diffunditur omnes, : Qui nobis se se insinuat per corpora ubique, Suetus & has generi viventum immittere pestes. 125 Aer quippe pater rerum est, & originis auctor. Idem sæpe graves morbos mortalibus affert, Multimode natus tabescere corpore molli, Et facile affectus capere, atque inferre receptos. Nunc vero, quonam ille modo contagia traxit, 130 Accipe: quid mutare queant labentia fecla. In primis tum Sol rutilus, tum sidera cuncta

names Cook

Tel-

| Tellurem, liquidasque auras, atque æquora ponti      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Immutant, agitantque: utque ipso sidera cælo         |     |
| Mutavere vicem, & sedes liquere priores,             | 135 |
| Sic elementa modis variis se grandia vertunt.        |     |
| Aspice, ut, hibernus rapidos ubi flexit in Austrum   |     |
| Phæbus equos, nostrumque videt depressior orbem,     |     |
| Bruma riget, duratque gelu, spargitque pruina        |     |
| Tellurem, & gelida glacie vaga flumina sistit.       | 140 |
| Idem, ubi nos Cancro propior spectavit ab alto,      |     |
| Urit agros; arent nemora, & sitientia prata,         |     |
| Siccaque pulvereis æstas squallescit in arvis.       | -   |
| Nec dubium, quin & noctis nitor, aurea Luna,         |     |
| Cui maria alta, omnis cui rerum obtemperat humor:    | 145 |
| Quin & Saturni grave sidus, & æquior orbi            |     |
| Stella Jovis: quin pulchra Venusque, & Martius ignis | ,   |
| Ac reliqua astra etiam mutent elementa, trahantque   |     |
| Perpetuum, & late magnos dent undique motus:         |     |
| Præcipue fedem si quando plurima in unam             | 150 |
| Convenere, suo vel multum devia cursu                |     |
| Longe alias tenuere vias. hæc fcilicet annis         |     |
| Pluribus, & rapidi post multa volumina cæli          |     |
| Eveniunt, diis fata modis volventibus istis.         |     |
| Ut vero evenisse datum est, numerumque diesque       | 155 |
| Exegere suos, præfixaque tempora fatis,              |     |
| Proh quanta aerios tractus, salsa æquora quanta,     |     |
| Telluremque manent! alibi quippe omnia late          |     |
| Cogentur spatia in nubes, cælum imbribus omne        |     |
| Solvetur, summisque voluti montibus amnes            | 160 |
| Præcipites fecum silvas, fecum aspera saxa,          |     |
| Secum armenta trahent: medius pater impete magno     |     |
|                                                      | Aut |

# L I B E R I.

| Aut Padus, aut Ganges super & nemora alta, domos   | que |
|----------------------------------------------------|-----|
| Turbidus, æquabit pelago freta lata fonante.       |     |
| Æstates alibi magnæ condentur, & ipsæ              | 165 |
| Flumina speluncis flebunt arentia Nymphæ.          |     |
| Aut venti cuncla invertent, aut obice clausi       |     |
| Excutient tellurem imam, & cum turribus urbes.     |     |
| Forsitan & tempus veniet, poscentibus olim         |     |
| Natura, fatisque desim, quum non modo tellus       | 170 |
| Nunc culta, aut obducta mari, aut deserta jacebit, |     |
| Verum etiam Sol ipse novum (quis credere possit?)  |     |
| Curret iter, fua nec per tempora diffluet annus:   |     |
| Ast insueti æstus, insuetaque frigora mundo        |     |
| Infurgent, & certa dies animalia terris            | 175 |
| Monstrabit nova, nascentur pecudesque feræque      |     |
| Sponte fua, primaque animas ab origine fument.     |     |
| Forsitan & majora audens producere tellus          |     |
| Cœumque, Enceladumque feret, magnumque Typhoe      | a,  |
| Aufuros patrio fuperos detrudere cælo,             | 180 |
| Convulsumque Oslan nemoroso imponere Olympo.       |     |
| Quæ quum perspicias, nihil est, cur tempore certo  |     |
| Admirere novis magnum marcescere morbis            |     |
| Aera, contagesque novas viventibus ægris           |     |
| Sidere sub certo fieri, & per secula longa.        | 185 |
| Bis centum fluxere anni, quum flammea Marte        |     |
| Lumina Saturno tristi immiscente, per omnes        |     |
| Auroræ populos, per quæ rigat æquora Ganges,       |     |
| Infolita exarsit febris, quæ pectore anhelo        |     |
| Sanguineum fputum exagitans (miserabile visu)      | 190 |
| Quarta luce frequens fato perdebat acerbo.         |     |
| Illa eadem Assyriæ gentes, & Persidos, & quæ       |     |
| · Tom. I. B                                        | Eu- |
|                                                    |     |

| Euphratem, Tigrimque bibunt, post tempore parvo     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Corripuit, ditesque Arabas, mollemque Canopum:      |     |
| Inde Phrygas, inde & miserum trans æquora vecta     | 195 |
| Infecit Latium, atque Europa faviit omni.           |     |
| Ergo age jam mecum, semper se se æthera circum      |     |
| Volventem, superûmque domos, ardentiaque astra      |     |
| Contemplare, animumque agitans per cuncta, require, | ,   |
| Quis status illorum suerit, quæ signa dedere        | 200 |
| Sidera, quid nostris cælum portenderit annis:       |     |
| Hinc etenim tibi forte novæ contagis origo          |     |
| Omnis, & eventus tanti via prima patescet.          |     |
| Afpice, candentes magni qua Cancer Olympi           |     |
| Excubat ante fores, & brachia pandit aperta:        | 205 |
| Hinc diræ facies, hinc fe diverfa malorum           |     |
| Oftendent portenta; una hac sub parte videbis       |     |
| Magna coiffe fimul radiis ardentibus aftra,         |     |
| Et conjuratas sparsisse per aera flammas:           |     |
| Flammas, quas longe tumulo Sirenis ab alto          | 210 |
| Prospiciens senior Vates, quem dia per omnes        |     |
| Cælicolûmque domos duxit, docuitque futura          |     |
| Uranie: Miseras, Inquit, defendite terras,          |     |
| O fuperi; infolitam video per inania ferri          |     |
| Illuviem, & magnos cæli tabescere tractus:          | 215 |
| Bella etiam Europæ miferæ, bella impia, & agros     |     |
| Aufoniæ passin currentes sanguine cerno.            |     |
| Dixit, & illa etiam scriptis ventura notavit.       |     |
| Mos superûm est, ubi secla vagus Sol certa peregit, |     |
| Ab Jove decerni fata, & cuncta ordine pandi,        | 220 |
| Quæcumque eventura manent terrasque, polumque.      |     |
| Quod tempus quum jam nostris venientibus annis      |     |
|                                                     | In- |
|                                                     |     |

### LIBERI

11

Instaret, rerum summus sator, & superum rex Juppiter acciri focios in rebus agendis Saturnum, Martemque jubet: bipatentia Cancer 215 Limina portarom reserat, dissque atris pandit. Conveniunt quibus est fatorum cura gerenda: Impiger ante alios flammis ferroque cornfcans Bellipotens Mayors, animis cui proelia & arma, Vindichaque manent, & ovantes fanguine cades. 230 Post placidus curru invectus rex Juppiter aureo Insequitur ( ni fata obstent ) pater omnibus æquus. Postremus, longaque via tardatus & annis Falcifer accedit fenior, qui haud immemor iræ In natum veteris, nato & parere recufans, 235 Sæpe etiam cessit retro, & vestigia torsit, Multa minans, multumque animo indignatus Iniquo. Juppiter at folio ex alto, quo se folet uno Tollere, percenset fata, & ventura resolvit, Multum infelicis miferans incommoda terra; Bellaque, fortunasque virûm, casuraque rerum Imperia, & prædas, adapertaque limina morti: In primis ignota novi contagia morbi: Morbi, qui humanze nulla mansuescat opis vi. Assensere dei reliqui; concussus Olympus 245 Intremuit, tactusque novis defluxibus æther. Paullatim aerii tractus, & inania lata Accepere luem, vacualque infuetus in auras Marcor iit, calumque tulit contagia in omne. Sive quod ardenti tot concurrentibus aftris Cum Sole, e pelago muitos terraque vapores Traxerit ignea vis, qui mifti tenuibus auris, Cor-

| Correptique novo vitio, contagia vifu                     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Perrara attulerint: aliud five æthere ab alto             |     |
| Demissium late aerias corruperit oras.                    | 255 |
| Quamquam animi haud fallor, quid agat, quove ordine cælui | m,  |
| Dicere, & in cunctis certas perquirere caussas            |     |
| Difficile effe: adeo interdum per tempora longa           |     |
| Effectus trahit, interdum ( quod fallere possit )         |     |
| Miscentur fors, & varii per singula casus.                | :60 |
| Nunc age non id te lateat, fuper omnia miram              |     |
| Naturam, & longe variam contagibus effe.                  |     |
| Solis nam fæpe arboribus fit noxius aer,                  |     |
| Et tenerum germen, florumque infecit honorem:             |     |
| Interdum segetem, & sata læta, annique labores            | 65  |
| Corripuit, fcabraque uffit rubigine culmos;               |     |
| Et vitiata parens produxit femina tellus.                 |     |
| Interdum pænas animalia fola dedere,                      |     |
| Aut multa, aut certa ex ipsis. memini ipse malignam       |     |
| Luxuriem vidisse anni, multoque madentem                  | 70  |
| Autumnum perflatum Auftro, quo protinus omne              |     |
| Caprigenum pecus e cunctis animantibus unum               |     |
| Corruit. a stabulis læras ad pabula pastor                |     |
| Ducebat: tum forte, alta fecurus in umbra                 |     |
| Dum caneret, tenuique gregem mulceret avena, 2            | 75  |
| Ecce aliquam tuffis subito irrequieta tenebat,            |     |
| Nec longe via mortis erat: namque acta repente            |     |
| Circum præcipiti lapfu, revomensque supremam              |     |
| Ore animam, focias inter moribunda cadebat.               |     |
| Vere autem ( dictu mirum! ) atque æstate sequenti         | .80 |
| Infirmas pecudes, balantumque horrida vulgus              |     |
| Pestis febre mala miserum pæne abstulit omne.             |     |
| ***                                                       |     |

Itíque adeo varia affecti funt femina celi, Et variæ rerum fpecies, numerufque vicifim
Inter mota fubeft, interque moventia certus.
Nonne vides, quamvis oculi fint pectore anhelo
Expofiti mollefque magis, non attamen. ipfos
Carpere tabem oculos, fed fe fe immergere in imum
Pulmonem? & pomis quamquam fit mollior uva,
Non tamen iis vitiatur, at ipfa livet ab uva.
Non tamen iis vitiatur, at ipfa livet ab uva.
Vempe alibi vires; alibi fua pabula defunt:
Aft alibi mora certa, nee ipfa foramina multum
Non faciunt, hine denfa nimis, nimis inde folura.
Ergo contagum quoian natura genufque

Ergo contagum quonam natura genutque.

Tam varium eft, & multa modis funt femina miris, 295

Contemplator & hanc, cujus czleflis origo eft:

Quze, ficut defueta, ita mira erupit in auras.

Illa quidem non muta maris, turbamque natantum,

Non volucres, non bruta altis errantia filvis,

Non armenta boum, pecudefve, armentave equorum

Infecit, fed mente vigens ex omnibus unum

Humanum genus, & noftros eft pafa fub artus.

Porro homine e toto, quod in ipfo fanguine craffum

Et fordens lentore foret, fediffima primum

Corripuit, fe fe pafcens uligine pingui.

Tali fe morbus ratione & fanguis habebant.

Nunc ego te affectus omnes, & figna docebo Contagis miferæ: atque utinam concedere tantum Mufa queat, tantumque velit defendere Apollo, Tempora qui longa evolvit, cui carmina curæ, Hæc multas monumenta dies ut noftra fuperfint. Forte etenim nostros olim legisse nepotes,

310

| Et signa, & faciem pestis novisse juvabit.        |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Namque iterum, quum fata dabunt, labentibus ann   | is   |
| Tempus erit quum nocte atra fopita jacebit        | 315  |
| Interitu data: mox iterum post secula longa       | ,,,  |
| Illa eadem exfurget, cælumque aurasque reviset,   |      |
| Atque iterum ventura illam mirabitur ætas.        |      |
| In primis mirum illud erat, quod labe recepta,    |      |
| Sæpe tamen quater ipfa fuum compleverat orbem     | 320  |
| Luna prius, quam signa fatis manifesta darentur.  | ,    |
| Scilicet extemplo non se se prodit aperte,        |      |
| Ut femel est excepta intus, sed tempore certo     |      |
| Delitet, & fensim vires per pabula captat.        |      |
| Interea tamen infolito torpore gravati,           | 325  |
| Sponteque languentes animis, & munera obibant     | 323  |
| Ægrius, & toto segnes se corpore agebant.         |      |
| Ille etiam suus ex oculis vigor, & suus ore       |      |
| Dejectus color haud læta de fronte cadebat.       |      |
| Paullatim caries fœdis enata pudendis             | 330  |
| Hinc atque hinc invicta locos, aut inguen edebat. | 3,50 |
| Tum manifesta magis vitii se prodere signa.       |      |
| Nam, fimul ac puræ fugiens lux alma diei          |      |
| Cefferat, & noctis triftes induxerat umbras,      |      |
| Innatusque calor noctu petere intima suetus       | 335  |
| Liquerat extremum corpus, nec membra fovebar      | 337  |
| Obsita mole pigra humorum, tum vellier artus,     |      |
| Brachiaque, scapulæque gravi, suræque dolore.     |      |
| Quippe, ubi per cunctas ierant contagia venas,    |      |
| Humoresque ipsos, & nutrimenta futura             | 340  |
| Polluerant, Natura malum fecernere fueta          | 340  |
| Infectam partem pellebat corpore ab omni          |      |
|                                                   | Ex-  |

### LIBERI

7 1

Exterius: verum crasso quia corpore tarda Hæc erat, & lentore tenax, multa inter eundum Hærebat membris exfanguibus, atque lacertis. 345 Inde graves dabat articulis extenta dolores. Parte tamen leviore, magisque erumpere nata, Summa cutis pulsa, & membrorum extrema petebat. Protinus informes totum per corpus achores Rumpebant, faciemque horrendam, & pectora fœde Turpabant: species morbi nova: pustula summæ Glandis ad effigiem, & pituita marcida pingui: Tempore quæ multo non post adaperta dehiscens, Mucofa multum fanie, taboque fluebat. Quin etiam erodens alte, & se funditus abdens 355 Corpora pascebat misere : nam sæpius ipsi Carne fua exutos artus, fquallentiaque offa Vidimus, & fœdo rofa ora dehifcere hiatu, Ora, atque exiles reddentia guttura voces. Ut sæpe aut cerasis, aut Phyllidis arbore tristi Vidisti pinguem ex udis manare liquorem Corticibus, mox in lentum durescere gummi: Haud fecus hac fub labe folet per corpora mucor Diffluere: hinc demum in turpem concrescere callum. Unde aliquis ver ætatis, pulchramque juventam Suspirans, & membra oculis deformia torvis Prospiciens, fædosque artus, turgentiaque ora, Sæpe deos, sæpe astra miser crudelia dixit. Interea dulces fomnos, noctifque foporem Omnia per terras animalia fessa trahebant: 370 Illis nulla quies aderat, fopor omnis in auras Fugerat: iis oriens ingrata Aurora rubebat: Iis

| Iis inimica dies, inimicaque noctis imago.          |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Nulla Ceres illos, Bacchi non ulla juvabant         |       |
| Munera: non dulces epulæ, non copia rerum,          | 375   |
| Non urbis, non ruris opes, non ulla voluptas,       |       |
| Quamvis sæpe amnes nitidos, jucundaque Tempe,       |       |
| Et placidas summis quæsissent montibus auras.       |       |
| Diis etiam sparsæque preces, incensaque templis     |       |
| Tura, & divitibus decorata altaria donis:           | 380   |
| Dii nullas audire preces, donifve moveri.           |       |
| Iple ego Cenomanûm memini qua pingula dives         | 14    |
| Pascua Sebina præterstuit Ollius unda,              |       |
| Vidisse insignem Juvenem, quo clarior alter         |       |
| Non fuit, Ausonia nec fortunatior omni:             | 385   |
| Vix pubescentis florebat vere juventæ,              |       |
| Divitiis proavisque potens, & corpore pulchro:      |       |
| Cui studia aut pernicis equi compescere cursum,     |       |
| Aut galeam induere, & pictis splendescere in armis, |       |
| Aut juvenile gravi corpus durare palæstra,          | 390   |
| Venatuque feras agere, & prævertere cervos:         |       |
| Illum omnes Ollîque dez, Eridanique puellz          |       |
| Optarunt, nemorumque deæ, rurisque puellæ:          |       |
| Omnes optatos suspiravere hymenæos.                 |       |
| Forsan & ultores superos neglecta vocavit           | 395   |
| Non nequicquam aliqua, & votis pia numina movit     | :     |
| Nam nimium fidentem animis, nec tanta timentem      |       |
| Invalit milerum labes, qua fævior ulquam            |       |
| Nulla fuit, nulla umquam aliis spectabitur annis.   |       |
| Paullatim ver id nitidum, flos ille juventæ         | 400   |
| Disperiit, vis illa animi; tum squalida tabes       |       |
| Artus ( horrendum! ) miferos obduxit : & alte       |       |
|                                                     | iran- |
|                                                     |       |

Grandia turgebant fœdis abscessibus ossa. Ukera ( proh divûm pietatem! ) informia pulchros Pascebant oculos, & diæ lucis amorem, 405 Pascebantque acri corrosas vulnere nares. Quo tandem infelix fato, post tempore parvo Ætheris invifas auras, lucemque reliquit. Illum Alpes vicinæ, illum vaga flumina flerunt: Illum omnes Ollîque dez, Eridanique puellæ 410 Fleverunt, nemorumque dez, rurifque puellæ: Sebinusque alto gemitum lacus edidit amne. Ergo hanc per miseras terras Saturnus agebat Pestem arrox, nec sæva minus crudelis & ipse Miscebat Mavors, conjunctaque fata ferebat. 415 Ouippe lue hac nascente, putem simul omnia diras Eumenidas cecinisse fera & crudelia nobis. Tarrareos etiam bararbro dira omnia ab imo Excivisse lacus, Stygiaque ab sede laborem, Pestemque, horribilemque famem, bellumque, necemque. 420 Dii patrii, quorum Ausonia est sub numine, tuque Tu Latii, Saturne, pater, quid gens tua tantum Est merita? an quidquam superest dirique gravisque, Quod fit inexhauftum nobis? ecquod genus ufquam Averfum usque adeo cælum tulit? ipsa labores, 425 Parthenope, dic prima tuos, dic funera regum, Et spolia, & prædas, captivaque colla tuorum. An stragem infandam memorem, sparfumque cruorem Gallorumque, Italûmque pari discrimine, quum jam Sanguineum, & defuncta virûm, defunctaque equorum 430 Corpora volventem, cristasque atque arma trahentem, Eridanus pater acciperet rapido agmine Tarrum?

Tom. I.

Te

| Te quoque spumantem, & nostrorum cæde tument      | em, |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|
| Abdua, non multo post tempore, te pater idem      |     |     |
| Eridanus gremio infelix fuscepit, & altum         |     | 435 |
| Indoluit tecum, & fluvio folatus amico est.       |     | 13- |
| Aufonia infelix, en quo discordia priscam         |     |     |
| Virtutem, & mundi imperium perduxit avitum.       |     |     |
| Angulus anne tui est aliquis qui barbara non sit  |     |     |
| Servitia, & prædas, & tristia funera passus?      |     | 440 |
| Dicite vos, nullos foliti fentire tumultus,       |     |     |
| Vitiferi colles, qua flumine pulcher amœno        |     |     |
| Erethenus fluit, & plenis lapfurus in æquor       |     |     |
| Cornibus, Euganeis properat se jungere lymphis.   |     |     |
| O patria, o longum felix, longumque quieta        | 14  | 445 |
| Ante alias, patria o divûm sanctissima tellus,    |     |     |
| Dives opum, fœcunda viris, lætissima campis       |     |     |
| Uberibus, rapidoque Athesi, & Benacide lympha,    |     |     |
| Ærumnas memorare tuas, fummamque malorum          |     |     |
| Quis queat? & dictis nostros æquare dolores,      |     | 450 |
| Et turpes ignominias, & barbara jussa?            |     |     |
| Abde caput, Benace, tuo & te conde sub amne,      |     |     |
| Victrices nec jam deus interlabere lauros.        |     |     |
| En etiam, ceu nos agerent crudelia nulla,         |     |     |
| Nec lacrimæ planctusve forent, en dura tot inter, |     | 455 |
| Spes Latii, spes & studiorum, & Palladis illa     |     |     |
| Occidit: ereptum Musarum e dulcibus ulnis         |     |     |
| Te miserum ante diem crudeli funere, MARCE        |     |     |
| ANTONI, ætatis primo sub flore cadentem           |     |     |
| Vidimus extrema politum Benacide ripa,            |     | 460 |
| Quam, media inter faxa fonans Sarca abluit unda.  |     |     |
| Te ripæ flevere Athefis, te voce vocare           |     |     |
|                                                   | 4   |     |

#### LIBER I.

Auditæ per nockem umbræ manesque Catulli, Et patrios mulcere nova dulcedine lucos.

Tempestate illa Ausoniam Rex Gallus opimam Vertebat bello, & Ligurem ditione premebat. Parte alia, Cæsar ferro superabat & igni Eugantos, placidumque Silim, Carnumque rebellem: Et totum lucus Latium, merorque tenebat.





HIE-



# HIERONYMI FRACASTORII

SYPHILIDIS,

SIVEDE

MORBOGALLICO
ADPETRUM BEMBUM,

L I B E R II.



UNC age, quæ vitæ ratio, quæ cura adhibenda

Perniciem adversus tantam, quid tempore quoque

Conveniat ( nostri quæ pars est altera cæpti )

Expediam, & miranda hominum comperta docebo. Quippe nova quum re attoniti, multa irrita primum Tentaffent, tamen angustis solertia major In rebus, crescensque usu experientia longo Evicere: datumque homini protendere longe Auxilia, & certis pestem compescere vinclis,

Victorem & se se claras attollere in auras.

10

5

Crc-

### DE MORBO GALLICO LIB. II. 21

Credo equidem & quædam nobis divinitus esse Inventa, ignaros fatis ducentibus iplis. Nam, quamquam fera tempestas, & iniqua fuerunt Sidera, non tamen omnino præsentia divûm Abfuit a nobis, placidi & clementia cæli. 15 Si morbum insolitum, si dura & tristia beila Vidimus, & sparsos dominorum cæde penates, Oppidaque, incensasque urbes, subversaque regna, Et templa, & raptis temerata altaria facris: Flumina dejectas si perrumpentia ripas 20 Evertére sata, & mediis nemora eruta in undis, Et pecora, & domini, correptaque rura natarunt: Obseditque inimica ipsas penuria terras: Hæc eadem tamen, hæc ætas ( quod fata negarunt Antiquis ) totum potuit fulcare carinis 25 Id pelagi, immensum quod circuit Amphitrite. Nec visum satis, extremo ex Atlante repostos Hesperidum penetrare sinus, Prassumque sub Arcto Inspectare alia, præruptaque litora Rhapti, Atque Arabo advehere, & Carmano ex æquore merces: 30 Auroræ fed itum in populos Titanidis usque est Supra Indum, Gangemque supra, qua terminus olim Catygare noti Orbis erat: fuperata Cyambe, Et dites ebeno, & felices macere filvæ. Denique & a nostro diversum gentibus Orbem, 35 Diverfum cælo, & clarum majoribus aftris Remigio audaci attigimus, ducentibus & diis. Vidimus & Vatem egregium, cui pulchra canenti Parthenope, placidusque cavo Sebethus ab antro Plauferunt, umbræque facri manefque Maronis; Qui

Qui magnos stellarum orbes cantavit, & hortos Hesperidum, cælique omnes variabilis oras. Te vero ut taceam, atque alios, quos fama futura Post mutos cineres, quos & venientia secla Antiquis conferre volent, at, BEMBE, tacendus Inter dona deûm nobis data non erit umquam Magnanimus LEO, quo Latium, quo maxima Roma Attollit caput alta, paterque ex aggere Tybris Affurgit, Romæque fremens gratatur ovanti. Cujus ab aufpiciis jam nunc mala sidera mundo Cessere, & læto regnat jam Juppiter orbe, Puraque pacatum diffundit lumina cælum. Unus qui ærumnas post tot, longosque labores Dulcia jam profugas revocavit ad otia Musas, Et leges Latio antiquas, rectumque piumque Restituit: qui justa animo jam concipit arma Pro re Romana, pro religione deorum. Unde etiam Euphrates, etiam late oftia Nili, Et tantum Euxini nomen tremit unda refuß, Atque Ægga fuos confugit Doris in ifthmos. Ergo, alii dum tanta canent, dumque illius acta Inclyta component, dum forte accingeris & tu Condere, & æternis victurum intexere chartis,

Nos, quos fata vocant haud tanta ad munera, lufus Inceptos, quantum tenuis fert Musa, sequamur.

Principio, quoniam affecti non fanguinis una Est ratio, tibi sit morbo spes major in illo, Sanguine qui infedit puro: verum, quibus atra Bile tument, spissoque resultant sanguine venz, Major in iis labor est, pestisque tenacius hæret.

45

50

55

60

Par-

Quare operæ pretium est validis atque acribus uti Omnibus hos contra, miseris nec parcere membris. Quinetiam meliora sibi promittere cuncta Ille potest qui principiis novisse sub ipsis Serpentem tacite valuit per viscera labem. 75 Namque, ubi pasta diu, vires per pabula longa Auxerit, & jam se vitium firmaverit intra. Heu quanto tibi libertas speranda labore est! Ergo omnem impendes operam te opponere parvis Principiis, memorique animo hæc præcepta reconde. 80 In primis ego non omni te assuescere cælo-Exhorter: fuge, perpetuo quod flatur ab Austro, Quod cœno, immundæque grave est sudore paludis. Protenti potius campi mihi liber & agri Tractus, & apricis placeant in collibus auræ, 85 Et molles Zephyri, pulsusque Aquilonibus aer. Hic ( jubeo ) tibi nulla quies, nulla otia funto. Rumpe moras, agita affiduis venatibus apros Impiger, affiduis agita venatibus urfos. Nec tibi sit labor aerii cursu ardua montis 90 Vincenti, rapidum in valles deflectere cervum, Et longa lustrare altos indagine saltus. Vidi ego fæpe, malum qui jam fudoribus omne Finisset, silvisque luem liquisset in altis. Sed nec turpe puta dextram fummittere aratro, 95 Et longum trahere incurvo sub vomere sulcum: Neve bidente folum, & duras proscindere glebas, Et valida aeriam quercum exturbare bipenni, Atque imis altam eruere ab radicibus ornum. Quinetiam, exercere domi quo te quoque possis, 100

| Parvam mane pilam versa mihi, vespere versa.           |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Et faltu, & dura potes exfudare palæstra.              |     |
| Vince malum: nec te fallat, quod defidis otii          |     |
| Affidue desiderium, lectique sequetur.                 |     |
| Tu lecto ne crede, gravi ne crede fopori:              | 105 |
| His alitur vitium, & placidæ fub imagine pacis         | ,   |
| Decipit, e dulcique trahit fomenta quiete.             |     |
| Necnon interea effugito quæ triftia mentem             |     |
| Sollicitant: procul esse jube curasque, metumque       |     |
| Pallentem, ultricesque iras, omnemque Minervæ          | 110 |
| Addictum studiis animum: sed carmina, sed te           |     |
| Delectent juvenumque chori, mixtæque puellæ.           |     |
| Parce tamen Veneri, mollesque ante omnia vita          |     |
| Concubitus; nihil est nocuum magis; odit & ipsa        |     |
| Pulchra Venus, teneræ contagem odere puellæ.           | ΙΙς |
| Quod sequitur, victus ratio tibi maxima habenda est;   | •   |
| Nec sit cura tibi, neve observantia major.             |     |
| Principio, quoscumque amnes, quoscumque paludes,       |     |
| Quosque lacus liquidi pascunt, quosque æquora, pisces, |     |
| Omne genus procul amoveo. funt, quos tamen ufus        | 120 |
| Liberius, quum res cogit, concedere possit.            |     |
| Omnibus his est alba caro, non dura, tenaxque,         |     |
| Quos petræ, & fluviorum adversa marisque fatigant:     |     |
| Tales nant pelago phycides, rutilæque per undas        |     |
| Auratæ, gobiique, & amantes faxea percæ.               | 125 |
| Talis dulcifluûm fluviorum scarus ad ora               | •   |
| Solus faxa inter depastas ruminat herbas.              |     |
| Sed neque quæ stagnis volucres, quæque amnibus altis   |     |
| Degere amant, liquidifque cibum perquirere in undis,   |     |
| Laudarim: tibi pinguis anas, tibi crudior anser        | 130 |
|                                                        |     |

Vitetur, potiusque vigil Capitolia servet: Viteturque gravi coturnix tarda fagina. Tu teneros lactes, tu pandæ abdomina porcæ, Porcæ heu terga fuge, & sumbis ne vescere aprinis, Venatu quamvis toties confeceris apros. 135 Quin neque te crudus cucumis, non tubera captent, Neve famem cinara, bulbifve falacibus exple. Non placeat mihi lactis amor, non usus aceti. Non fumola mero spumantia pocula Baccho. Qualia Cyrnæi colles, campique Palerni, 140 Et Pucinus ager mittunt: aut qualia nostris Rhetica dat parvo de collibus uva racemo. Nempe Sabina magis placeant, dilutaque tellus Quæ tulit, & multo domuerunt Najades amne. At, tibi fi ex horto victus, mensæque deorum 145 Sunt animo, arque olerum fimplex & inemta voluptas. Non mentæ virides, non læta fifymbria defunt, Intybaque, & toto florentes frigore fonchi, Et sia fontanis semper gaudentia rivis, Er thymbræ fuaves, & odoriferæ calaminthæ: 150 Læra meliphylla, & riguo buglossus ab horto Carpantur, plenisque ferax erucula palmis, Arque olus, arque rumex, & falsi gramina chrithmi. Ipfa lupum dumeta ferent: hinc collige primos Asparagos, albæ asparagos hinc collige vitis, 155 Quum nondum explicuit ramos, umbracula nondum Texuit, & virides jussit pendere corymbos. Singula fed longum est, nec percensere necesse, Jamque aliud vocor ad munus; juvat in nova Musas Naturæ nemora Aoniis deducere ab umbris: 160 Unde Tom. I. D

Unde mihi fi non e lauro intexere fronti

Serta volent, tantaque caput cinxisse corona, At faltem ob servata hominum tot millia, dignum Cenfuerint querna redimiri tempora fronde. Vere novo, si quem morbus tenet, aut & in ipso 16< Autumno, si firma æras, si sanguis abundar, Regalem, mediamve lacerti incidere venam Proderit, atque extra fœdatum haurire cruorem. Præterea, quocumque habeat te tempore pestis, Corruptum humorem, & contagem educere turpem 170 Ne pigeat, facilique luem deponere ab alvo. Ante tamen ducenda para, concreta refolve, Et crassa attenua, & lentore tenacia frange. Ergo Coryclumque thymum fit cura, thymumque Pamphylium, thymbræ similis qui durior exit, 175 Prima tibi coxisse, lupique volubile gramen, Fœniculumque, apiumque, & amari germina capni, His polyporum hirtos imitata filicula cirros Additur, & lymphis tangi renuens adiantus: His sterile asplenum, his pictam phyllitida junge, 180 Quorum ubi decoctum permultis ante diebus Ebiberis, crudumque humorem incoxeris omnem. Tum scilla medicare acri, & colocynthide amara. Helleboroque gravi, necnon quæ in litore furgens. Qua ludit maris unda, ter evariata colorem, 184 Ter flores mutata die, rem nomine fignat, Herba potens radice, fuum cui zinziber adde: Adde etiam anguineum cucumin, Nabathæaque eura, Myrrhamque, bdelamque, hammoniacique liquorem, Et lacrimam panaceam, & dulci Colchica bulbo. 190 2iH

His actis, si forte tibi frigentia corda, Et molles animi fuerint, nec acerba placebit In primis tentare, brevique exftinguere pestem, Sed placidis agere, & per tempora lenibus uti, Tum superest tibi cura animum ad somenta relicta 195 Vertere, contagifque ad tenuïa femina cæcæ, Illa quidem consueta modis inserpere miris. Profuerint igitur, quæque exficcantia, quæque Marcori refinofa folent obliftere putri. Tales funt myrrhæ lacrimæ, funt talia tura, 200 Cedrusque, aspalathusque, immortalisque cupressus, Et bene cum calamo spirans redolente cyperus. Ergo nec defint casiz, nec desit amomum, Macerve, agalochumve tibi, nec cinnama odora. Est etiam in pratis illud, juxtaque paludes 205 Scordion, omnigenis quod tantum obstare venenis, Contagique folet, parvo quærenda labore Herba tibi: viret ipsa comis imitata chamædrym, Flore rubens, referensque alli cum voce saporem. Aurora nascente hujus frondemque comantem 210 Radicesque coque, atque haustu te prolue largo. Sed neque carminibus neglecta filebere nostris, Hesperidum decus, & Medarum gloria, citre, Silvarum: fi forte facris cantata Poeris Parte quoque hac medicam non dedignabere Musam. Sic tibi sit semper viridis coma, semper opaca, Semper flore novo redolens: sis semper onusta Per viridem pomis filvam pendentibus aureis. Ergo, ubi nitendum est cæcis te opponere morbi Seminibus, vi mira arbor Cithereia præftat. 220 D 2

| Quippe illam Citherea, fuum dum plorat Adonim,      |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Munere donavit multo, & virtutibus auxit.           |     |
| Quorumdam inventum est, vitrei intra concava vasis  |     |
| Cui collum oblongum est, venter turgescit in orbem, |     |
| Aut hederæ folia, aut Ida mittente maniplos         | 225 |
| Dictamni, Illyricamve irim, thamnive nigrantem      | -   |
| Radicem, aut inulas coquere: in sublime solutus     |     |
| Effertur vapor, & tenuis vacua omnia complet.       |     |
| Aft, ubi frigenti occurfavit ab aere vitro,         |     |
| Cogitur, & rorem liquidus densatur in udum,         | 230 |
| Decurritque vagis per aperta canalia rivis.         | -   |
| Destillantis aquæ cyathum sub lumina prima          |     |
| Luciferi potare jubent, stratisque parare           |     |
| Sudorem; nec certe ab re: vis utilis olli est       |     |
| Relliquias morbi tenues dispergere in auras.        | 235 |
| Interea, si membra dolor convulsa malignus          |     |
| Torqueat, œsypo propera lenire dolorem,             |     |
| Mastichinoque oleo: lentum quibus anseris unguen,   |     |
| Emulfumque potes lini de femine mucum,              |     |
| Narcissumque, inulamque, liquentiaque addere mella, | 240 |
| Coryciumque crocum, & vilem componere amurcam.      |     |
| At, fauces atque ora malus si eroserit herpes,      |     |
| Tange nitro, & viridi medicata ærugine lympha       |     |
| Semina inure mala, & serpentem interfice pestem.    |     |
| Verum ipfos ope non alia confumere achores,         | 245 |
| Urentum quam vi, poteris; quibus addere debes       |     |
| Pingue aliquid, quod fecum intus ficcantia portet.  |     |
| Hæc eadem, & miseros artus si qua ulcera pascunt,   |     |
| Tollere, concretosque valebunt solvere callos.      |     |
| Si vero aut hæc nequidquam tentasse videbis,        | 250 |
|                                                     |     |

Cujus

Aut vires animique valent ad fortia quæque, Nec differre cupis, quin te committere acerbis Festines, diramque brevi consumere pestem, Hinc alia inventa expediam, quæ tristia quanto Sunt magis, hoc tanto citius finire labores, 255 Ærumnasque mali poterunt: quippe effera labes Inter prima tenax, & multo fomite vivax Nedum se haud vinci placidis & mitibus, at nec Tractari finit, & mansuescere dura repugnat. Sunt igitur styracem in primis qui, cinnabarimque, 2.60 Et minium, & stymmi agglomerant, & tura minuta, Quorum suffitu pertingunt corpus acerbo, Absumuntque luem miseram, & contagia dira. At vero & partim durum est medicamen & acre, Partim etiam fallax, quo faucibus angit in ipsis 265 Spiritus, eluctansque animam vix continet ægram. Quocirca totum ad corpus nemo audeat uti Judice me: certis fortasse erit utile membris, Quæ papulæ informes, Chironiaque ulcera pascunt. Argento melius persolvunt omnia vivo 270 Pars major: miranda etenim vis infita in illo est: Sive quod id natum est subito frigusque caloremque Excipere, unde in se nostrum cito contrahit ignem, Quodque est condensum, humores dissolvit, agitque Fortius, ut candens ferrum flamma acrius urit: 275 Sive acres, unde id constar compagine mira, Particulæ nexuque suo vinclisque solutæ Introrsum, ut potuere seorsum in corpora ferri, Colliquant concreta, & semina pestis inurunt: Sive aliam vim fata illi. & Natura dedere. 280

| Cujus & inventum medicamen munere divûm           |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Digreffus referam. quis enim admiranda deorum     |       |
| Munera prætereat? Syriæ nam forte fub altis       |       |
| Vallibus, umbrosi nemora inter glauca salicti,    |       |
| Callirhoe qua fonte sonans decurrit amœno,        | 285   |
| Fama est cultorem diis sacri agrestibus horti,    |       |
| Cultorem nemorum, fectatoremque ferarum,          |       |
| Ilcea labe gravem tanta, dum molle cyperum,       |       |
| Et casiam, & silvam late fragrantis amomi         |       |
| Irrigat, hæc oraffe deos, & talia fatum:          | 290   |
| Dii, quos ipse diu colui, tuque, optima, tristes, |       |
| Callirhoe, quæ fancta foles depellere morbos,     |       |
| Cui nuper ramofa ferens ego cornua cervi          |       |
| Aeria victor fixi capita horrida quercu:          |       |
| Dii, mihi crudelem misero si tollere pestem       | 295   |
| Hanc dabitis, quæ me afflicat nochefque diefque,  | - 1   |
| Ipfe ego purpureas, ipfe albas veris & horri      |       |
| Primitias, vobis violas, ego lilia vobis          |       |
| Alba legam, primafque rofas, primofque hyacinthos | ,     |
| Vestraque odoratis onerabo altaria sertis,        | 300   |
| Gramen erat juxta viridans. Sic fatus, ut zeftu   |       |
| Fessus erat, viridi desedit graminis herba.       |       |
| Hic dea, vicino que se se fonte lavabat,          |       |
| Callirhoe liquido ex antro per lubrica mufco      |       |
| Saxa fluens, juveni dulci blandita futurro,       | 305   |
| Lethaum immilit fomnum, sparstque sopore          | , , , |
| Graminea in ripa, & falicum nemus inter opacum    | :     |
| Atque illi vifa est facro se flumine sollens      |       |
| In fomnis coram effe, pia & fic voce locuta:      |       |
| Ilceu, in extremo diis tandem audite labore.      | 210   |
|                                                   | Cura  |
|                                                   |       |

Cura mei, tibi nulla falus, quacumque videt Sol, Speranda est terram magnam super, hoe tibi poenæ Dat Trivia, & precibus Trivia exoratus Apollo, Ob facrum jaculo percuffum ad flumina cervum. Et nostris assixa tibi capita horrida truncis. Nam, postquam illa feram exanimem per gramina vidit Abscisso capite. & sacro sparsa arva cruore. Omnibus ingemuit filvis, dirumque preçata est Auctori, oranti Latous tanta Sorori Affuit, & pestem misero immisere nefandam 220 Durus uterque tibi; quin & quacumque videt Sol, Interdixit opem. quare tellure fub ima, Si qua falus superest, carca sub noche petenda est. Est specus arboribus tectum, atque horrore verendum Vicina sub rupe, Jovis qua plurima silva 225 Accubat, & raucum reddit coma cedria murmur. Huc, ubi se primis Aurora emittet ab undis. Ire para, & nigrantem ipsis in faucibus agnam Mactato fupplex, atque, Ops, tibi, maxima, dic, hanc, Dic, ferio. nigram tum Noctem, umbrasque silentes, Umbrarumque deos, ignotaque numina Nymphas Et thya venerare, arræ & nidore cupressi. Hic tibi narranti caussam, auxiliumque vocanti Haud aberit dea, que cace in penetralia terræ Deducat te fancta, & opem tibi fedula præftet. 225 Surge age, nec vani speciem tibi concipe somni. Illa ego fum, quæ culta vago per pinguia fonte Dilabor, dea vicinis tibi cognita ab undis. Sic ait, & fe cæruleo cita condidit amne. Ille autem, ut placidus ceffit fopor, omina lætus 340 Acci-

| Accipit, & Nympham precibus veneratur amicam,        |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| O fequor, o quocumque vocas, pulcherrima fontis      |        |
| Vicini dea, Callirhoe. Tum, postera primum           |        |
| Exfurgens Aurora fuos ubi protulit ortus,            |        |
| Monstratum Jovis in silva sub rupibus altis          | 345    |
| Antrum ingens petit, & nigrantem tergora primo       |        |
| Vestibulo sistit pecudem, magnæque trementem         |        |
| Mactat Opi: Tibique, inquit, ego hanc, Ops maxima, n | nacto. |
| Tum Noctem, Noctifque deas, ignota precatur          |        |
| Numina. jamque simul thyan, atramque cupressum       | 350    |
| Urebat, quum vox terræ revoluta cavernis             |        |
| Longe audita sacras Nympharum perculit aures:        |        |
| Nympharum, quibus æra folo funt condita curæ.        |        |
| Extemplo commotæ omnes, ac cœpta reponunt,           |        |
| Sulphureos forte ut latices, & flumina vivi          | 355    |
| Argenti, mox unde nitens concresceret aurum,         |        |
| Tractabant, gelidoque prementes fonte coquebant.     |        |
| Centum ignis spissi radios, centum ætheris usti,     |        |
| Bis centum concretorum terræque marifque             |        |
| Miscuerant, nostros fugientia semina visus.          | 360    |
| At Lipare, Lipare, argenti cui semina, & auri        |        |
| Cura data, & sacrum flammis adolere bitumen,         |        |
| Continuo obscuræ latebrosa per avia terræ            |        |
| Ilcea adit, firmansque animum sic incipit ipsa:      |        |
| Ilceu ( namque tuum nec nomen, nec mihi labes        | 365    |
| Ignota est, nec, quid venias) jam corde timorem      |        |
| Exue. nequidquam non te huc carissima mittit         |        |
| Callirhoe. tibi parta salus tellure sub ima est.     |        |
| Tolle animos, & me per opaca silentia terræ          |        |
| Insequere: ipsa adero, & præsenti numine ducam.      | 370    |
|                                                      | Ci.    |

Sic ait, & se antro gradiens præmittit opaco. Ille fubit, magnos terræ miratus hiatus, Squallentesque situ æterno, & sine lumine vastas Speluncas, terramque meantia flumina fubter. 374 Tum Lipare: hoc quodcumque patet, quam maxima terra est, Hunc totum fine luce globum, loca fubdita nocti Dii habitant: imas retinet Proferpina sedes, Flumina supremas, quæ sacris concita ab antris In mare per latas abeunt resonantia terras. In medio dites Nymphæ, genera unde metalli, 380 Ærisque, argentique, aurique nitentis origo: Quarum ego nunc ad te miserans ipsa una sororum Advenio, illa ego quæ venas per montis hiantes, Callirhoæ haud ignota tuæ, fumantia mitto Sulphura. sic ibant terra & caligine tecti. 385 Jamque exaudiri crepitantes sulphure flamma, Conclusique ignes, stridentiaque æra caminis. Hæc regio est late, variis ubi fæta metallis, Virgo ait, est tellus: quorum vos tanta cupido Exercet, superas cæli qui cernitis auras. 390 Hæc loca mille deæ cæcis habitamus in antris, Nocte dez & Tellure satz, queis munera mille. Mille artes. fludium est aliis deducere rivos, Scintillas aliis rimari, & sparsa per omnem Semina tellurem flammarum, ignisque corusci. 395 Materiam miscent aliæ, massamque coercent Obicibus, multa & gelidarum inspergine aquarum. Non procul eruptis fumantia tecta caminis Ætnæi Cyclopes habent, versantque, coquuntque Vulcano stridente, atque æra sonantia cudunt. Tom. I. Læva

Leva hee abstrusum per iter via ducit ad illos. Dexrera fed facri fluvii te siftet ad undam. Argento fluitantem undam, vivoque metallo, Unde falus speranda. & jam aurez recla subibant, Rozantesque domos spodiis, fuligineque atra Speluncas varie obductas, &t fulphure glauco. Jamque lacus late undantes, liquidoque fluentes Argento juxta aftabant, ripasque tenebant. Hic tibi tantorum requies inventa laborum. Subsequitur Lipare, postquam ter slumine vivo Perfusus, sacra vitium omne reliqueris unda. Sic fatur, simul argenti ter fonte falubri Perfundit, ter virgineis dat flumina palmis Membra fuper, juvenem toto ter corpore lustrat Mirantem exuvias turpes, & labe maligna Exutos artus, pestemque sub amne relictam. Ergo age, quum primum cæli te purior aer Accipiet, nitidamque diem, Solemque videbis, Sacra para, & castam supplex venerare Dianam. Indigenalque deos, & numina fontis amici.

Sic virgo, & juvenem tanto pro munere grates Solventem e nocte ætherias educit in oras, Dimittique alacrem, arque optata in lumina reddic. Accepit nova fama fidem, populofque per omnes

Prodiit haud fallax medicamen: cœptaque primum Misceri argento shuitanti axungia porcæ. Mox etiam Oriciæ simul adjundta est terebinthi, Et laricis resina aeriæ. sune qui unguen equinum, Ursnumwe adhibent, bdelæ, cedrique liquorem. Nonnulli & myrrhæ guttas, & mascula tura

430 Adji-

405

410

415

420

425

435

440

450

Adjiciunt, miniumque rubens, & sulphura viva. Haud vero mihi displiceat, componere si quem Trita melampodia, asque aenteme juverit irim, Galbanaque, & lasser grave olens, oleumque salubre Lentisci, asque oleum haud experti sulphuris ignem.

His igitur totum oblinere, atque obducere corpus Ne obfocenum, ne turpe puta: per talla morbus Tollitur, & nihil effe potefi obfocenius ipfo. Parce tamen capiti, & præcordia mollia vita. Tum fuper & vittas affringe, & fluppea necte Vellera: dein stratis tegmento imponere multo,

Vellera: dein stratis tegmento imponere multo, Dum sudes, scedeque sluant per corpora guttæ. Hæc tibi bis quinis satis est iterasse diebus.

Durum erit: at, quidquid tulerit res ipfa, ferendum est. Aude animis . tibi certa salus stans limine in 1pfo Signa dabit: liquesaca mali excrementa videbis Assidue sputo immundo sluitare per ora,

Anidue iputo immundo fluitate per ora, Et largum ante pedes tabi mirabere flumen. Ora tamen fœda erodent ulcufcula : fed tu Lade fove, & codo cytini, viridifque liguftri. Tempore non alio generofi pocula Bacchi Annuerim fumenda tibi, purumque Falernum,

Abluere, & Jufrae artus, parlunger fatering, Et Chia, & pateris fpumantia Rhetica largis.
Sed jam age vicinæ vichor gratare faluti:
Ultima adeft tibi cura, cadem & placidifima, corpus
Abluere, & Jufraer artus, ac membra piare

Stoechade, amaracinisque comis, & rore marino, Verbenaque sacra, & bene olentibus heracleis.



# HIERONYMI FRACASTORII

S Y P H I L I D I S,

SIVEDE

# MORBOGALLICO ADPETRUM BEMBUM.

I. I B E R III.



ED jam me nemora alterius felicia Mundi, Externique vocant faltus: longe affonat æquor Herculeas ultra metas, & litora longe Applaudunt femota. mihi nunc magna deorum Munera & ienoto devecha ex Orbe canenda s

Sanda arbos, quæ fola modum requiemque dolori, Et finem dedit ærumnis. Age, diva, beatum, Uranie, venerare nemus, crincíque revindam Fronde nova, juvet in medica procedere palla Per Latium, & fandos populis oftendere ramos: Et juvet haud umquam noftrorum ætate parentum Viía prius, nullive umquam memorata referre.

Unde aliquis forsan novitatis imagine mira Captus, & heroas, & grandia dicere sacta Assuetus, canat auspiciis majoribus ausas

15

Ocea-

### DE MORBO GALLICO LIB III. 37

Oceani intacti tentare pericula puppes. Necnon & terras varias, & flumina, & urbes, Et varias memoret gentes, & monstra reperta: Dimenfasque plagas, alioque orientia cælo Sidera, & infignem stellis majoribus Arcton. 20 Nec taceat nova bella, omnemque illata per Orbem Signa novum, & politas leges, & nomina nostra. Et canat ( auditum quod vix venientia credant Secula ) quodcumque Oceani complectitur æquor Ingens, omne una obitum mensumque carina. 25 Felix, cui tantum dederit Deus. at mihi vires Arboris unius fatis est, usumque referre: Et quo inventa modo fuerit, nostrasque sub auras Advena per tantum pelagi pervenerit æquor. Oceano in magno, ardenti sub sidere Cancri, 30 Sol ubi se nobis media iam nocte recondit, Hac ignota tenus, tractu jacet infula longo: Hispanam gens inventrix cognomine dixit; Auri terra ferax: fed longe ditior una Arbore: voce vocant patrii fermonis Hyacum. 35 Ipfa teres, ingenfque, ingentem vertice ab alto Diffundit semper viridem, semperque comantem Arbuteis filvam foliis: nux parva, fed acris Dependet ramis, & plurima frondibus hæret. Materia indomita est, duro & pæne æmula ferro Robora, quæ refinam fudant incensa tenacem. Diffectæ color haud simplex. in cortice, lauri Exteriore viret levor, pars altera pallet Buxea: at interior nigro fuffusca colore est, Juglandemque, ebenumque inter. quod si inde ruberet, 45 Iam

Jam poterat variis æquare coloribus Irim. Hanc gens illa colit, studioque educere multo Nititur: hac late colles, campique patentes, Hac omnis vestitur ager: nec sanctius illis Est quidquam, aut potiore usu: quippe omnis in illa 50 Spes jacet hanc contra pestem, guæ cælitus illic Perpetua est. validos abjecto cortice ramos Multa vi tundunt, aut in segmenta minuta Elimant, puroque scobes in fonte reponunt, Dum bibulas noctemque diemque emaceret humor. 55 Inde coquunt: nec non illos ea cura fatigat, Vulcano ne forte furens erumpat aquæ vis, Et superundantem spumam projectet in ignes. Spuma quippe linunt, si quidquam e corpore toto Abscedit, si quidquam ægros depascitur artus. 60 Dimidia abfumta, superest quodcumque, reponunt, Divini laticis. quin & fegmenta relicta Rursus, ut ante, coquunt, addentes suaveliquens mel. Scilicet hunc unum mensis accedere potum Et lex ipsa jubet gentis, mandatque sacerdos, 65 Servatum at laticem, & decocti pocula primi Bina die quaque assumunt, quum surgit ab ortu Lucifer, & sero egreditur quum Vesper Olympo. Nec prius abliftunt potu, quam menstrua cursum Luna suum, & totum peragrans persecerit orbem, Fraternasque iterum convenerit æmula bigas. Interea cæcis se se penetralibus abdunt, Quo neque vis venti, non halitus aeris ullus Infinuer se se, & gelidis afflatibus obsit. Quid mirandum æque memorem, super omnia victum Quam

Quam tenuem, quam magna fibi jejunia poscant? Quippe folet fatis esse, ipsum dum corpus alatur: Dum superet vita, & tantum ne membra fatiscant. Ne tamen ah ne tanta time, facer ilicet hauftus Ille, modo ambrofiæ, vires reficitque foverque, ta Inque occulta gerit jejunis pabula membris: Nectare ab epoto binas, non amplius, horas Imponunt se se stratis, medicamen ut intro Large eat, & calido fudorem e corpore ducat. Interea vacuas pestis vanescit in auras. 85 Et ( dictu mirum! ) apparet jam pustula nulla: Jamque nomæ ceffere omnes, jam fortia liquit Membra dolor, primoque redit cum flore juventa: Et jam Luna suum remeans nova circuit orbem.

Quis deus hos illis populis monftraverit ufus:

Qui demum & nobis cafus, aut fata tulere

Hos ipfos: unde & facræ data copia filvæ,

Nunc referam. Miffæ quæfitum abfoondita Nerei

Æquora, in occafum, Solifque cubilia, pinus

Litoribus longe parriis, Calpeque relichts,

15bant Oceano in magno, pontumque fecabant,

Ignaræque viæ, & longis erroribus acæ.

Quas circum innumeræ properantes gurgite ab omni

Ignoti nova monftra maris Nereides udæ

Adnabant, celfas miratæ currere puppes,

Salfa fuper piclis volitantes æquora velis.

Nox erat, & puro fulgebat ab æthere Luna, Lumina diffundens tremuli per marmora ponti, Magnanimus quum tanta heros ad munera fatis Delectus, dux errantis per cærula classis,

105

Luna,

| Luna, ait, o, pelagi cul regna hæc humida parent,<br>Quæ bis ab aurata curvasti cornua fronte,<br>Curva bis explesti, nobis errantibus ex quo<br>Non ulla apparet tellus, da litora tandem<br>Afpicere, & dudum speratos tangere portus, |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nochis honos, cælique decus, Latonia Virgo.                                                                                                                                                                                              | 110 |
| Audiit orantem Phœbe, delapfaque ab alto                                                                                                                                                                                                 |     |
| Æthere, se in faciem mutat, Nereia quali                                                                                                                                                                                                 |     |
| Cymothoe, Clothoque natant, juxtaque carinam                                                                                                                                                                                             |     |
| Aftitit, & summo pariter nans æquore fatur:                                                                                                                                                                                              | 115 |
| Ne nostræ dubitate rates: lux crastina terras                                                                                                                                                                                            | -   |
| Ostender, sidoque dabit succedere portu.                                                                                                                                                                                                 |     |
| Sed vos litoribus primis ne insistite: dudum                                                                                                                                                                                             |     |
| Ultra fata vocant: medio magna infula ponto                                                                                                                                                                                              |     |
| Est Ophyre; huc iter est vobis, hic debita sedes                                                                                                                                                                                         | 120 |
| Imperiique caput, fimul hæc effata, carinam                                                                                                                                                                                              |     |
| Impulit: illa levi cita diffecat æquora curfu.                                                                                                                                                                                           |     |
| Aspirant faciles auræ, & jam clarus ab undis                                                                                                                                                                                             |     |
| Surgebat Titan, humiles quum furgere colles                                                                                                                                                                                              |     |
| Umbrosi procul, & propior jam terra videri                                                                                                                                                                                               | 125 |
| Incipit. acclamant nautæ, terramque falutant,                                                                                                                                                                                            |     |
| Terram exoptatam. tum portu & litore amico                                                                                                                                                                                               |     |
| Excepti, diis vota piis in litore folvunt:                                                                                                                                                                                               |     |
| Quassatasque rates, desessaque corpora curant.                                                                                                                                                                                           |     |
| Inde, ubi quarta dies pelago, crepitaníque vocavit                                                                                                                                                                                       | 130 |
| Vela Notus, remis infurgitur, altaque rurfum<br>Corripiunt maria, & læti freta cærula fulcant.                                                                                                                                           |     |
| Linquitur incerto fluitans Anthylia ponto,                                                                                                                                                                                               |     |
| Atque Hagia, atque alta Ammeric, exfecrataque tellus                                                                                                                                                                                     |     |
| Cannibalum, & ripa Gyane nemorofa virenti.                                                                                                                                                                                               |     |
| Commonanti ce ripa Cyane Hemorota vitenti.                                                                                                                                                                                               | 135 |

#### LIBER III.

Protinus innumeræ panduntur turribus altis Infulæ Oceano in vasto; quas inter opacis Undantem filvis unam, curfuque fonantem Fluminis aspiciunt, magno qui spumeus alveo In mare fulgentes auro subvectat arenas. 140 Hujus in ora placet pronas appellere puppes. Invitant nemora, & dulces e flumine lymphæ Jamque solo viridante alacres, ripaque potiti In primis Terram ignotam, Nymphasque salutant Indigenas, Geniumque loci, teque, aurifer Amnis, 145 Quisquis in ora maris nitida perlaberis unda. Tum duram Cererem, & patrii carchelia Bacchi Aggere in herboso expediunt: dein quærere, si qui Mortales habitent: pars fulvam fluminis undam Mirari, mixtamque auro disquirere arenam. 150 Forte per umbrosos silvarum plurima ramos Affidue volitabat avis, quæ picta nitentes Caruleo pennas, rostro variata rubenti Ibat nativo secura per avia luco. Has juvenum manus ut filvas videre per altas, 155 Continuo cava terrificis horrentia bombis Æra, & flammiferum tormenta imitantia fulmen Corripiunt, Vulcane, tuum, dum Theutonas armas, Inventum, dum tela Jovis mortalibus affers. Nec mora, signantes certam sibi quisque volúcrem, 160 Inclusam, salicum cineres, sulphurque, nitrumque, Materiam accendunt servata in reste favilla. Fomite correpto diffusa repente furit vis : Ignea circumfepta, simulque cita obice rupto Intrusam impellit glandem: volat illa per auras 165 Tom. I. Stri-

Stridula: & exanimes passim per prata jacebant Dejectæ volucres: magno micat ignibus aer Cum tonitru, quo silva omnis, ripæque recurvæ, Et percussa imo sonuerunt æquora fundo. Pars avium nemus in denfum conterrita, & altos 170 Se recipit scopulos: quorum de vertice summo Horrendum una canit ( dictu mirabile! ) & aures Terrificis implet dictis, ac talibus infit: Qui Solis violatis aves, facrasque volantes, Hesperii, nunc vos, quæ magnus cantat Apollo, 175 Accipite, & nostro vobis que nuntiat ore. Vos, quamquam ignari, longum quælita, secundis Tandem parta Ophyræ tetigistis litora ventis. Sed non ante novas dabitur fummittere terras, Et longa populos in libertate quietos, 180 Molirique urbes, ritusque ac sacra novare, Quam vos infandos pelagi terræque labores Perpessi, diversa hominum post prœlia, multi Mortua in externa tumuletis corpora terra. Navibus amissis pauci patria arva petetis. 185 Frustra alii socios quæretis magna remensi Æquora: nec nostro deerunt Cyclopes in Orbe. Ipfa inter se se vestras Discordia puppes In rabiem ferrumque trahet: nec fera maner vos Illa dies, fœdi Ignoto quum corpora morbo 190 Auxilium silva miseri poscetis ab ista, Donec poniteat scelerum. nec plura loqueta Horrendum stridens densis se se abdidie umbris. Ollis offa rigor fubitus percurrit, & omnis Palluit, ac gelida fugit formidine fanguis. 195

Tum

Insi-

| Tum vero facras volucres, divolque precati,        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| In primis Solem, & fandum fervantia lucum          |      |
| Numina supplicibus venerantur agrestia votis:      |      |
| Pacem orant, rursumque Ophyren, fluviumque salut   | ant. |
| Interea e silvis nigrum genus ora comasque,        | 200  |
| Ad naves nova turba virûm concurrit inermis,       |      |
| Pectora nudi omnes, evincti frondibus omnes        |      |
| Paciferis: tanta qui celfas mole carinas           |      |
| Mirati, vestesque virilm, fulgentiaque arma,       |      |
| Vix fatis expleri possunt: & ab æthere missi       | 205  |
| Sive homines, five heroes fint, five deorum        |      |
| Numina, adorantum ritu, precibusque salutant:      |      |
| Ante alios ipíum regem; cui munera læta,           |      |
| E ripis collectum aurum, & cerealia dona,          |      |
| Et patrios fructus, & mella liquentia portant.     | 210  |
| Vestibus ipsi etiam nostris, & munere multo        |      |
| Donati, exceptique mero nova gaudia miscent.       |      |
| Non aliter, quam si mensis, dapibusque deorum      |      |
| Mortalis quifquam adscitus, felixque futurus,      |      |
| Hauriat æternum, cælestia pocula, nectar.          | 215  |
| Ergo, ubi amicitize securos sœdere utrimque        |      |
| Firmavere animos, habita & commercia gentis,       |      |
| Ipsi inter se se reges in litore læti              |      |
| Complexu jungunt dextras, & fædera firmant.        |      |
| Alter gossipio tenui pectusque femurque            | 220  |
| Præcinctus, viridi limbum plngente smaragdo,       |      |
| Ora nîger: jaculo armatur cui dextera acuto,       |      |
| Squamoli spolium sustentat læva draconis.          |      |
| Alter at intexto lænam circumdatus auro,           |      |
| Quam fubter rutila arma micant, capiti ærea cassis | 225  |

| Infidet, & pictæ volitant in vertice cristæ:           |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Fulgenti ex auro torques cui candida colla             |     |
| Cingunt, atque ensis lateri dependet Hiberus.          |     |
| Et jam commixti populi, hospitioque recepti,           |     |
| Hi rectis domibusque, altis in navibus illi,           | 230 |
| Lætitia ludisque dies per pocula ducunt.               |     |
| Forte loco lux festa aderat, Solique parabant          |     |
| Ultori facere umbrofo facra annua luco .               |     |
| Hesperiæque, Ophyræque manus convenerat omnis.         |     |
| Hic convalle cava, ripæ viridantis in herba,           | 239 |
| Selectorum ingens numerus, matrefque virique           |     |
| Confusi, plebs atque patres, puerique senesque         |     |
| Adstabant, animis tristes, & corpora fædi,             |     |
| Squallentes crustis omnes, taboque fluentes:           |     |
| Quos circumfusos albenti in veste sacerdos             | 240 |
| Pura lustrat aqua, & ramo frondentis hyaci.            |     |
| Tum niveum ante aras cædit de more juvencum,           |     |
| Et juxta politum pastorem sanguine cæsi                |     |
| Respergit, pateraque rigat: Solique potenti            |     |
| Ad numeros Pæana canit: nec cetera turba               | 245 |
| Non sequitur, macantque sues, macantque bidentes,      |     |
| Visceribusque veru tostis epulantur in herba.          |     |
| Obstupuit gens Europæ ritusque sacrorum,               |     |
| Contagemque alio non usquam tempore visam.             |     |
| At dux multa animo tacitus fecum ipfe volutans,        | 250 |
| Hic erat ille, inquit, morbus, ( dii, avertite casum ) |     |
| Ignotum interpres Phæbi quem dira canebat.             |     |
| Tum regem indigenam, (ut sermo fandique facultas       |     |
| Jam communis crat ) cui sint solennia divûm,           |     |
| Scitatur: quid tanta adflet convalle sub alta          | 255 |
| La                                                     | n-  |
|                                                        |     |

|                          | L      | I     | В     | Ε      | R      | III.           | 45  |
|--------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|----------------|-----|
|                          |        |       |       |        |        | pastor ad aras |     |
| Sacra inter, o           |        |       |       |        |        |                |     |
| Quem contra              |        |       |       |        |        |                |     |
| Rex ait, hi g            | entis  | ritu  | ıs, h | æc f   | acra g | uotannis       |     |
| Ultori de mo             | re de  | о се  | lebra | mus:   | origo  | 0              | 260 |
| Antiqua est,             | etere  | fque  | pat   | rum    | fecere | parentes.      |     |
| Quod si exter            |        |       |       |        |        |                |     |
| Audivisse juvas          | , pri  | mæv   | a ab  | orig   | ine c  | auffam         |     |
| Sacrorum, &              |        |       |       |        |        |                |     |
| Forfitan At              |        |       |       |        |        |                | 265 |
| Nomen, & e:              | k illo | ger   | ıcris | long   | o ord  | line ducti.    | ,   |
| Hac & nos,               | onga   | ſcri  | e, d  | e stir | pe pr  | ofecti         |     |
| Dicimur, heu             | quoi   | ıdan  | feli  | x, 8   | c cara | deûm gens,     |     |
| Dum cælum o              | olere  | , &   | fupe  | eris a | ccepta | a referre      |     |
| dajores fuever           | e bo   | ni: 1 | ed,   | numi   | na po  | oftquam        | 270 |
| Contemni cœ <sub>j</sub> | otum   | cft   | luxu  | fastı  | ique i | nepotum,       |     |
| Ex illo quæ fi           | nt m   | ifero | s, q  | uanta  | eque   | fecutæ         |     |
| Erumnæ, vix              | fand   | lo u  | mqua  | m co   | ompre  | ndere possem.  |     |
| nfula tum pr             | ifci r | egis  | de n  | omir   | ne dić | ła             |     |
| ngenti terræ             | conci  | ıffa  | Atla  | ntia   | motu   |                | 275 |
| Corruit, abfor           | pta C  | cear  | 10: 0 | uem    | mille  | carinis        |     |
| ulcavit toties           | terr   | æ re  | gina  | mar    | ifque. |                |     |
| x illo & pec             | udes,  | 8     | gran  | dia d  | uadrı  | apedantum -    |     |
| lorpora, non             |        |       |       |        |        |                |     |
|                          |        |       | -     |        |        |                | _   |

Æternum periere: externaque viclima facris 280
Cædirur, externus noftras cruor imbuit aras.
Tum quoque & hæc infanda lues, quam noftra videtis
Corpora depafci, quam nulli, aut denique pauci
Vitamus, divilm offenfis, & Apollinis ira
De cælo demifa omnes graffatur in urbes. 285

Unde

| Unde hæc facra novo primum folennia ritu           |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Instituere patres, quorum hæc perhibetur origo.    |        |
| Syphilus ( ut fama eft ) ipfa hæc ad flumina j     | paftor |
| Mille boves, niveas mille hæc per pabula regi      |        |
| Alcithoo pascebat oves: & forte sub ipsum          | 290    |
| Solstitium urebat sitientes Seirius agros:         |        |
| Urebat nemora: & nullas pastoribus umbras          |        |
| Præbebant filvæ: nullum dabat aura levamen.        |        |
| Ille gregem miseratus, & acri concitus æstu,       |        |
| Sublimem in Solem vultus & lumina tollens,         | 295    |
| Nam quid, Sol, te, inquit, rerum patremque deun    | nque   |
| Dicimus, & facras vulgus rude ponimus aras,        |        |
| Mactatoque bove, & pingui veneramur acerra,        |        |
| Si nostri nec cura tibi est, nec regia tangunt     |        |
| Armenta? an potius fuperos vos arbitrer uri        | 300    |
| Invidia? mihi mille nivis candore juvencæ,         |        |
| Mille mihi pascuntur oves: vix est tibi Taurus     |        |
| Unus, vix Aries calo ( si vera feruntur )          |        |
| Unus, & armenti custos Canis arida tanti.          |        |
| Demens quin potius regi divina facesso,            | 305    |
| Cui tot agri, tot sunt populi, cui lata ministrant |        |
| Æquora, & est superis, ac Sole potentia major?     |        |
| Ille dabit facilesque auras, frigusque virentum    |        |
| Dulce feret nemorum armentis, æstumque levabit.    |        |
| Sic fatus, mora nulla, facras in montibus aras     | 310    |
| Instituit regi Alcithoo, & divina facessit.        |        |
| Hoc manus agrestum, hoc pastorum cetera turba      |        |
| Exsequitur: dane tura focis incensa, litantque     |        |
| Sanguine taurorum, & fumantia viscera torrent.     |        |
| Que postquam rex, in solio dum forte sederet       | 315    |
|                                                    | Subje- |

#### LIBER III.

Subjectos inter populos, turbamque frequentem, Agnovit, divûm exhibito gavifus honore, Non ullum tellure coli, fe vindice, numen Imperat, esse nihil terra se majus in ipsa: Cælo habitare deos, nec eorum hoc esse quod infra est. 320 Viderat hæc, qui cuncta videt, qui singula lustrat, Sol pater, atque animo fecum indignatus, iniquos Intorfit radios, & lumine fulfit acerbo. Aspectu quo Terra parens, correptaque ponti Æquora, quo tactus viro subcanduit aer. 325 Protinus illuvies terris ignota profanis Exoritur. primus, regi qui fanguine fuso Instituit divina, sacrasque in montibus aras, Syphilus, oftendit turpes per corpus achores. Infomnes primus noctes, convulfaque membra 330 Sensit. & a primo traxit cognomina morbus, SYPHILIDEMQUE ab eo labem dixere coloni. Et mala jam vulgo cunctas diffusa per urbes Pestis erat, regi nec sæva pepercerat ipsi. Itur ad Ammericen filva in Carthefide Nympham. 335 Cultricem nemorum Ammericen, quæ maxima luco Interpres divûm responsa canebat ab alto. Scitantur, quæ caussa mali, quæ cura supersit. Illa refert: Spreti vos o, vos numina Solis Exercent: nulli fas est se æguare deorum 340 Mortalem: date tura deo, & fua ducite facra, Et numen placate: iras non proferet ultra. Quam tulit, æterna est, nec jam revocabilis umquam Pestis erit. quicumque solo nascetur in isto, Sentiet. ille lacus Stygios, fatumque feverum 345 Jura-

Juravit. sed enim, si jam medicamina certa Expetitis, niveam magnæ mactate juvencam Junoni, magnæ nigrantem occidite vaccam Telluri: illa dabit felicia semina ab alto: Hæc viridem educet felici e semine silvam, 250 Unde falus. fimul obticuit: specus intus, & omne Excussum nemus, & circum stetit horror ubique. Illi obeunt mandata: fua ipfi altaria Soli Inflituunt: niveam, Juno, tibi, magna, juvencam, Nigrantem, Tellus, mactant tibi, maxima, vaccam. Mira edam. ( at divos juro, & monumenta parentum ) Hæc facra, quam nemore hoc toto vos cernitis, arbor, Ante folo numquam fuerat quæ cognita in isto, Protinus e terra virides emittere frondes Incipit, & magna campis pubescere silva. 36a Annua confestim Soli facienda facerdos Ultori nova facra canit. deducitur ipfe Sorte data, qui pro cunctis cadat unus ad aram. SYPHILUS: & jam farre facro, vittisque paratis Purpureo stabat tincturus sanguine cultros: 365 Tutatrix vetuit Juno, & jam mitis Apollo, Qui meliorem animam miseri pro morte, juvencum Supposuere, feroque solum lavere cruore. Ergo ejus facti æternum ut monumenta manerent, Hunc morem antiqui primum statuere quotannis 370

Ergo ejus facti æternum ut monumenta manerent, Hunc morem antiqui primum statuere quotannis Sacrorum. ille tuum testatur, Syphile, crimen, Victima vana, sacras deductus pastor ad aras. Illa omnis, quam cernis, inops miserandaque turba Tacta deo est, veterumque luit commissa parentum. Cui votis precibusque piis numerisque sacerdos

375

Con-

#### I B E R III. 45

Conciliat vates divos, & Apollinis iras. Lustrati ingentes ramos, & robora fanctæ Arboris advectant tectis: libamine cujus Vi mira infandæ labis contagia pellunt. Talibus, atque aliis tempus per multa trahebant 380 Diversis populi commixti e partibus orbis. Interea, Europæ fuerant quæ ad cara remissæ Litora, jam rursus puppes freta lata remensæ Mira ferunt: late ( proh fata occulta deorum! ) Contagem Europæ cælo crebrescere eamdem, 385 Attonitasque urbes nullis agitare medelis. Quinetiam gravior naves it rumor in omnes, Illo eodem classem morbo, juvenumque teneri Haud numerum exiguum, & totis tabescere membris. Ergo haud immemores, diras cecinisse volúcres, 390 Affore, quum silva auxilium poscatur ab illa, Continuo faciles Nymphas, Solemque precati, Intacti nemoris ramos, & robora ab alto Convectare parant luco, medicataque fumunt Pocula, pro ritu gentis: quo munere tandem 395 Contagem pepulere feram, quin dona deorum, Haud patrize obliti, & felicem ad litora sulvam Nostra jubent ferri, cælo si forsitan isto Affimilem pellant labem, nec fata fecundos Ipía negant Zephyros, facilisque aspirat Apollo. Munera vos divûm primi accepistis, Hiberi, Præsens mirati auxilium: nunc cognita Gallis, Germanisque, Scythisque, orbe & gavisa Latino Jam nunc Europam vecta est Huyacus in omnem. Salve, magna deûm manibus fata semine sacro, Tom. I. G

#### O DE MORBO GALLICO LIB. III.

Pulchra comis, specâtata novis virtutibus arbos:
Spes hominum, externi decus, & nova gloria mundi:
Fortunata nimis, natam si numina tantum
Orbe sub hoc, homines inter gentemque deorum
Perpetua sacram voluisieat crescret silva.
Ipsa tamen, si qua nostro te carmine Muse
Ferre per ora virsum poterunt, hac tu quoque parte
Noscéris, cæloque etiam cantabere nostro.
Si non te Bactra, & tellus extrema sub Archo,
Non Meroe, Libycssque Ammon combustus æenis,
At Latium, at viridis Benaci ad slumina ripa
Audier, & molles Athesi labente recessus.
Et sa erit, si te Tiberini ad sluminis undans
Interdum leget, & reseret tua nomina Benaus.

FINIS.



HIE-

410

# HIERONYMI FRACASTORII VERONENSIS

J O S E P H

LIBRI DUO,

A D

ALEXANDRUM FARNESIUM

CARDINALEM AMPLISSIMUM.



# FRACASTORII

4 D

# ALEXANDRUM FARNESIUM CARDINALEM AMPLISSIMUM

UÆ veterum heroum, divæ, facta inclyta,
Musæ,
Et monumenta ævi longis obscura tenébris

Illustrare novis numeris, & carmine sacro
Ferre per ætates omnes, perque ora nepotum
Gaudetis, famamque virsum proferre sub auras,

5

Nunc, o, nunc populi illius quem maximus unum Delegit Deus, & generis longo ordine ducti Principe ab Abramo, veteres evolvite faftos: Et Juvenem cantate pium, quem magnus Iacob Hacides genuit: dederat cui nosse futura Per somnos monstrata Deus. vos dicite, quanta Ille tulit, Phariis tandem dum victor in oris Imperium gereret magnum, populumque beatum Conderet, unde salus hominum, spes unde satura

Vitæ

| 14 10 3 2 1 11                                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vitæ erat, & clausi reserandum limen Olympi.<br>Nec minus, Italiæ Juvenis decus ( omnia quando | 15 |
| Quæ canimus, tua, FARNESI, funt maxima jussa )                                                 |    |
| Ipse ades: &, plenum scopulis dum currimus æquor,                                              |    |
| Da faciles in vela auras, da numine dextro                                                     |    |
| ( Namque deus mihi femper eris ) tua grandia vota                                              | 20 |
| Posse sequi, pelagique omnes superare labores.                                                 |    |
| En, primas fulcantem undas me litora Jopes,                                                    |    |
| Me juga Samariæ, nemorofaque pascua Sichen,                                                    | i. |
| Jordanisque vocat: curvis en vallibus Hebron -                                                 |    |
| Applaudit, cæloque simul tua nomina tollit,                                                    | 25 |
| Responsatque Tabor voces, & sidera pulsar.                                                     |    |
| Noverat infernus Pluton, cui multa futuri est                                                  |    |
| Scire datum, in fatis Abrami e fanguine facram                                                 |    |
| Progeniem terris promitti, Tartara per quam                                                    |    |
| Evertenda forent, metuenti talia pastor                                                        | 30 |
| Rexque idem Sichenus erat suspectus Incob.                                                     | •  |
| Invitusque nimis: tum quod nec fanctius alter                                                  |    |
| Justitiam legemque Dei servaret, & aris                                                        |    |
| Tura daret: tum quod biffena prole beatus                                                      |    |
| Natorum, populum in fanctum concrefeere folus                                                  | 35 |
| Posse videbatur, quare hanc intentus in unam                                                   |    |
| Progeniem, dabat omnem operam, quo perdere posset:                                             |    |
| Præcipue infignem puerum, cui fidera faulta                                                    |    |
| Nascenti, & late felix arriferat ather.                                                        |    |
| Quem forma egregium Charites studia inter alebant                                              | 40 |
| Ingenua, & leges patrias reclumque docebant.                                                   | •  |
| Illi autem mens alta inerat divina futuri                                                      |    |
| Nescio quæ, atque animus summi admirator Olympi,                                               |    |
| Et pia relligio, & puero prudentia major.                                                      |    |
| To.                                                                                            |    |

Ergo & ob has dotes, & quod per vota parenti 45 Longævo hic fuerat Rachele e conjuge cara Natus, crat patri ante alios dilectus Ioseph. Ex his non parvam invidiam, tacitumque serebat Fratribus in reliquis odium, & letale venenum Alecto, Eumenidum una, imis emissa tenébris 50 In genus invifum, totis quæ adnixa colúbris Dissidium, furiasque ferat bellumque necemque. Nec tantis non ipía malis fortuna fovendis Affuit, augendisque odiis. nam forte per æstum Quum fraterna cohors pecudes ad pabula nota 55 Lanigeras una silvas duxisset in altas, Iliceaque umbra residerent, primus Ioseph In fratres conversus air: Mea somnia, fratres, Audite, illa quidem mira, &, nisi me mea fallunt Auguria, haud vani speciem reserentia somni. 60 Namque, sub Auroram quum se se sidera condunt Casura jam nocte, & solus nuntiat ortum Lucifer, ipfe meas spicas offerre videbar Sacras ante aras, pariter vos ponere vestras. Sed nostri cælum fasces se tollere in altum, 65 Et rutilam infignes late diffundere lucem: Vestri autem obscuri, arque humiles summittere se se, Utpote adorantes nostros. Cui grandior annis, Atque odio in puerum non parvo accensus Iudas, Vane puer, quid mira vocas tua fomnia? numquid 70 Illa aliquis tibi forte deus demisir ab alto? Credo equidem, nam vina deum dicuntur habere, Qui miranda facit nobis oblata videri. Augurium quodnam fomno tibi fingis ab isto? Num

Num forsan rex noster eris? tibi sume coronam E lauro, noceant regi ne vina suturo.

Talia dicenti fratrum quoque cetera turba Adclamant, dominumque vocant, regemque falutant, Ac puero illudunt: tum patri hæc fomnia narrant.

At fenior, cui non aberat Deus, omnia mente Evolvit tacita, atque in nato grande futurum Nescio quid spectans, aliis tamen omnia natis Dissimulat, puerumque monet nos sudere somnos.

Ille autem, cui fata Deus majora parabat,
Poft paulio in fomnis aliud quid pondere majus
Perfpexit. nam fe fublimi in fede locatum,
Sub pedibus Solem ac Lunam flellafque minores
Undique adorantes divinos reddere honores.
Ergo horum interpres ( talem nam Numina mentem
Indiderant ) rurfius fraternas omnia ad autes
Detulic. illi autem fubito nova fomnia fratris,
Et ípes illicitas regnandi, animumque fuperbum
Expofuere patri, atque offenfæ figna dedere,
Internioue odii, atque accenfæ in pedore flammæ.

Obilupuit primum genitor, puerumque vocatum Hits, velut interpres fomni, duro increpat ore:
Téne igitur pater ac mater fratrefque, ait, & plebs Omnis adorabit? tu fede locabere in alta,
Nos infra viles humilefque precabimur? ah te
Si malus hite error tenet, & fe pes impia nutrit,
Pone animum hunc, atque his falfas & inanibus umbris
Deme fidem, teque his falfacibus eripe monfiris:
Quæ Dii, fi mala funt & iniqua, immittere nobis
Non fuevere boni, at potius mala numina, manes

Infer-

75

RO

85

95

|                                                    | -     |
|----------------------------------------------------|-------|
| Inferni exitium in nostrum ludibria fingunt.       | 105   |
| Sic falsa ex adytis referunt oracula, sic et       |       |
| Auguria ex avibus, dissectis omina ab extis.       |       |
| Omnia quæ directa Deo lex nostra profanat.         |       |
| Vade age, & hæc nobis posthac ne somnia perfer.    |       |
| Sic ait, & natos alios per dulcia mulcens          | 110   |
| Dicta pater, jubet in Sichen, saltusque virentes   |       |
| Ducere molle pecus, puerum consistere Ioseph       |       |
| Se penes. expediunt juvenes mandata paterna,       |       |
| Felicesque Hebron valles, & amæna vireta           |       |
| Invifunt: sed non virides in vallibus herbæ,       | 115   |
| Non umbræ nemorum, non gratæ e collibus auræ,      |       |
| Non volucrum cantus inimica infomnia possunt       |       |
| Ex animis delere: eadem per singula versant,       |       |
| Exacuuntque odia, atque iræ laxantur habenæ.       |       |
| Nec non Alecto diris serpentibus instans           | 120   |
| Corda urit, tantumque odii, tantum excitat ignis,  |       |
| Ut jam immane nefas animis meditentur iniquis      | 110   |
| Perdendi puerum, & se se in scelus omne parandi.   |       |
| Ergo, dum juvenes exercent talia, jam Sol          |       |
| Condiderat geminos ortus, quum luce sequente       | . 125 |
| Castra movere parant, Dothainque in pascua læta    |       |
| Ducere oves, quo plus patriis ab ovilibus absint,  |       |
| Invisoque a fratre, pater quem diligat unum,       |       |
| Quem sibi, quem reliquis regem haud detrectet habe | re.   |
| Ergo aliam atque aliam folito plus forte morati    | 130   |
| Quum traherent cum noce diem, miratus abesse       |       |
| Hos tantum genitor, confestim accersit Ioseph:     |       |
| Ique, ait, o mihi care puer, fratresque require    |       |
| In Sichen, patrique refer, quæ caussa morandi.     |       |
| · Tom. I. H                                        | Nam   |

Nam timeo, ne quid male faustum evenerit illis, Aut pecori. Ille viam, nulla est mora, corripit, & jam Advolat in Sichen: sed fratribus & grege nusquam Compertis, quid agat, dubius huc spectat & illuc, Omnia collustrans oculis: modo nomine fratres Magna voce vocat: tantum nemora alta vocanti 140 Respondent, vallesque cava. Forte ilicis altæ Frondator ramorum aderat, qui, ut vidit anhelum Ancipitemque fui puerum, noto obvius illi, Quid quæris, puer? inquit: oves si forte paternas, Si fratres, ne quære istis in vallibus illos, 145 Quandoquidem audivi dicentes, Saltibus ex his In Dothain cedamus: ibi fratresque pecusque Invenies: dein monstrat iter, qua tramite recto Ocyus inveniat lætiffima pabula: namque Plurima pars exusta aret, nec gramina nutrit. 140 Ille datum festinat iter: jamque ultima Sichen Emensus, Dothain lætus propiora tenebat, Quum specula longe venientem vidit ab alta Plena odii fraterna cohors, ac protinus, En rex Nofter, ait, quem Sol, quem Luna, & fidera adorant. 155 Nos famuli viles ad pastoralia nati, Per deserta die rabido sub Sole vagamur: Nocte in speluncis, patulave sub arbore somnos Captamus, tecti rude lana & pellibus hirtis, Despecti, & vili polenta, & flumine patti. 160 Ille patris mensa virgata in veste recumbens Lactibus hædorum, & lumbo pinguescit ovili, Repleturque mero: tum ftertens impia nobis Somniat. huncne igitur, fratres, atque ista feremus

Op-

Opprobria? anne adeo cæci exspectabimus, ut jam : 165 Grandior, atque animis fidens & patris amore Nos premat, & ditionem omnem, & benedicta paterna Surripiat, sic vera nimis sua somnia reddens? ( Heu fratrum ignaræ mentes, & pectora cæca!) Cur potius, dum testis abest, dumque omnia nobis 170 Dant animos, non hunc capimus? cur protinus illis Confossum gladiis, puteo non condimus illo Qui prope contegitur dumis & fentibus atris? Dicemusque fame rabidis ursove, lupove, Qui multi deserta habitant hæc, dente peremtum, Talia jactabant inter se se effera fratres Confilia. at, cunctis aderat qui major & annis, Et major pietate Ruben, Dii talia nobis Avertant, ait; ah vestras ne sanguine, fratres, Fraterno maculate manus, neve ira Deorum 180 Hoc velit, ut scelus ob tantum nos, & domus, & grex Una omnes pereamus, abest si testis, at ipse Est testis Deus: ipse Deus, quem nulla latere Facta queunt, quique hic & nos nunc spectat, & audit. Si tamen est animus vobis secludere prorsus Hunc puerum, fine cæde ejus, fine fanguine in illum Trudite vicinum puteum, & dimittite fatis. Hæc vero fuadebat, uti jam cæde remota Mox ipse ad puteum sera jam nocte rediret, Extrahererque illum, & misero sua pignora patri Redderet, ac fratrum tandem componeret iras. Verba omnes movere. placet sine cæde prehensum Projicere in puteum, & miserum dimittere sorti. Tum Ruben, A vobis fuerine quæcumque peracta, Ho-

н

Horum me infontem videat Deus, ac procul inde 195 Discessit, silvisque latens se condidit altis, Visurus rerum eventum. & jam lætus Ioseph Festinans aderat: contra fratrum impia turba Circumfusa ruit minitans, manibusque revinctis Nunc, inquit, tua vana tibi quid fomnia profint, 200 Aspicies: numquid regi parebimus omnes? Ille pavens, stupidusque rei novitate precari, Talia ne infonti facerent, Superosque vocare; Nequidquam: quando impatiens magis & magis urget Crefcens corde furor, facibus furialis Erynnis 205 Inftat arrox, dæmonque malus, qui obsistere fatis Posse putans, cunctorum aciem vertebat in unum. At puer, ut nullis precibus, nullisve moveri Fratrum corda videt lacrimis, sed jam impete multo Compelli in foveam, quod reftat, lumina tollens 210 In cælum, tales fundebat ad æthera questus: Dii Abrahæ, Dii magni Isac, Dii patris Iacob, Vos ego si sancte colui, si justa paterna Semper obii, semperque pie & sine crimine vixi, Aspicite: & si fata mihi nunc ultima pendent. 215 Ut moriar, miserum saltem servate parentem. At vos o, tenere, fratres, quos semper amavi, Majoresque habui, curate, hæc tristia ad aures Ne patris adveniant; fed me rapuisse latrones Dicite, quo faltem spe se soletur inani 220 Viventis nati, Stygias nec tendat ad umbras Ante diem: deserta ipse intumulatus arena Emoriar, Lacrimæ dicenti talia fusæ Ex oculis cecidere, simul voxque ipsa repressa est.

Et

#### LIBER I.

Et jam etiam fratrum sedari pectus, & ira 225 Cœperat, Ifachar quum, Ne defistite, fratres, Dixit, ab incepto: quin vindum & fune ligatum In foveam mittamus: ibi fuspensus in imo Sistatur fundo, donec meliora parent Dii Consilia: atque cibum interea capiamus in herba, 230 Quandoquidem jam Sol invitat, & altior hora. Affenfere omnes dictis, puerumque revinctum Ad puteum flentem ducunt ; hic fune ligata Arboris ad truncum pendentis defuper altæ Demittunt pavitantem intro, fundoque relinquunt 235 Suspensum. ast ipsi circum per gramina fusi Implentur vili cerere, & cariotide pingui. At Deus, ætherio terras qui spectat ab axe, Infontem aspiciens, illo & miseratus amore Quo mare, quo terras, quo cælum condidit altum, Unum ex aligeris, qui circum mille, ministris, Exfpectant mandata, vocat: Fidiffime, & inquit, Vade age, Samariamque, tibi notissima dudum Arva pete, &, quem scis fatis ad magna vocari Ifacidæ puerum, qui cæco poscit ab antro Auxilium, & fraterna odia, & facta impia plorat, Hunc inopem folare: nec est mandare necesse, Quæ referas, cui nota mea est & aperta voluntas. Sic ait, & nutu placido, quo sidera cursu Perpetuo ducit, juvenem dimittit. at ille 250 Ætherias humeris accingit tenuibus alas, Queis cælum illæsum penetrat, queis nubila tranat, Prævertitque fuga Zephyros. jamque æthera scindens,

Aerios tractus, & inania lata fecabat.

Qualis, ubi in liquidis stagnis aut ardea longe est, Aut albus conspectus olor, facer accipitrum rex Post varios gyros sublimis ab æthere lapsus Immotis fecat alta ruens oculo ocyus alis: Impete non alio volucer cæleftis adibat Samariæ terras: primus quem vertice fummo 260 Excepit Tabor, infuetum frondescere silvas Miratus, terramque nova vestirier herba, Et varios præter folitum fummittere flores. Excepere illum prognatæ monte Napeæ, Et divina Deo cecinerunt: omnia rupes 265 Responsant: ipsa anera Deum, silvæque salutant. At facer interpres Divorum, ut vertice ab alto Lumina deflexit terris, ac gramine fusos Vescentesque videt fratres, ast inde camelos Mercatorum Arabum fpectar, Jovis omnia facta 270 Imperio, hinc animum ad miserum convertit Ioseph, Descenditque celer: puteique in margine summo Ut stetit, extemplo nova lux effulsit in antro. Miratum & fubitus puerum circumfletir horror. Quem pius interpres placida fub imagine, & ipfo 275 Ore puer puerum dictis folatur amícis: Pone metum, Diis care, patrum Deus ille tuorum, Qui cælum regit, huc alto me ex æthere mittit, Qui referam mandata tuos folantia luctus. Hinc primum mittére foras, sed venditus auro, 280 Nomine mancipii: tum Nili in regna feréris, Atque iterum vendére illic, multosque per annos Servus eris, tunc ne vetita atque injusta libido Te alliciat, neu dii alieni, & falfa, caveto, Nu-

Eft

| Numina decipiant. vestrum si semper habebis          | 285 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Corde Deum, ipse aderit semper tibi, te bona semper, |     |
| Quicquid ages, quocumque ieris, fortuna fequetur.    |     |
| Quin, magis ut fidas animis, tibi magna parantur     |     |
| Imperia: & tempus veniet quum vera videbis           |     |
| Somnia visa tibi, quum te fratresque paterque        | 290 |
| Supplice adorabunt fletu: misereberis illis,         | 1   |
| Neve perire fame miseros patieris iniqua:            |     |
| Quin ipsos, natosque illorum, ipsosque nepotes       |     |
| In partem imperii, atque in tua regna vocabis:       |     |
| Ingens ut tandem populus concrescat, arenæ           | 295 |
| Instar : quem Deus Ægypti de parte superba           | -/3 |
| Deducet tandem, & pedibus super æquora siccis        |     |
| Pertransisse dabit; mox hæc in regna reducet,        |     |
| Lacte novo quæ regna fluent, & melle perenni.        | ٠.  |
| Mox (anni, properate) diem felicia fecla             | 300 |
| Aspicient, secla illa diem, quam tanta suturam       | •   |
| Vatum oracla canunt, quum demittatur ab alto         | 1.4 |
| Magna Dei Soboles, vestro de sanguine creta,         | 1.7 |
| Quæ scelus antiquum tollat, quæ limina cæli          |     |
| Claufa diu, magnique fores præpandat Olympi.         | 305 |
| Nec plura effatus cælum se tollit in altum.          |     |
| At juvenis, quamquam stupefactus numine tanto,       |     |
| Restitit, & rerum confusus imagine multa,            |     |
| Lætatur tamen, atque animum per fingula versat,      | 4.4 |
| Speque futurorum præsentem corde dolorem             | 310 |
| Discutit, atque oculos in cælum & sidera tollens     | - 1 |
| Sic fatur: Rex terrarum, Rex ætheris alti            |     |
| Omnipotens, patrum Deus & tutela meorum,             |     |
| Respice nos, & nostra tuo sub numine si spes         |     |

| Est omnis, super his primum miserere parentis.   | 315   |
|--------------------------------------------------|-------|
| De me autem quidquid statuet tua recta voluntas, |       |
| Seu lætum, seu triste pares, nihil ipse recuso.  |       |
| Unum oro, si Parca mihi vidisse negabit          |       |
| His oculis felicem illam, femperque beatam,      | à.    |
| Optatamque diem, qua tandem ex æthere fummo      | 320   |
| Descendet tua Progenies, da cernere saltem       |       |
| In speculo, atque umbram monstra mihi, speque fi | deque |
| Noscere da, puroque ejus de fonte lavari.        |       |
| Dixit, & ex imo traxit suspiria corde.           |       |
| Interea e Madian, stacten, bdclamque ferentes,   | 325   |
| Cinnamaque, & liquidam styracen, & pinguia tura  |       |
| Transibant Arabes, qua stabant gramine læto      |       |
| Vescentes juvenes simul, & diversa loquentes.    |       |
| Qui ut primum videre viros, Deus, inquit Iudas,  |       |
| O fratres, meliora parat, quam nostra ferebant   | 330   |
| Confilia: his etenim si mercatoribus ipsum       |       |
| Vendamus puerum, cum lucro, auroque plati        | ,     |
| Fraterna a morte immunes reddemur, & ad nos      |       |
| Posthac nec fama adveniet, nec nomen Ioseph;     | )     |
| Sive Arabes isti Ægyptum, seu barbara regna,     | 335   |
| Marmaricam, Libyamve petant. ergo unus ad illos  |       |
| Mittatur, qui mancipii sub nomine, merce         |       |
| Proposita pretium statuat, responsa reportet.    |       |
| Dica placent; qui paca ineat, jam mittitur: ipsi |       |
| Interea speluncam adeunt, funemque ligatum       | 340   |
| Arboris ad truncum folyunt, & in æthera furfum   |       |
| Sufpenfum educunt puerum: qui talis in auras,    |       |
| Qualis mane rofa, aut riguo narciffus in horto,  |       |
| Prodiit, & formæ fervato vera decore             |       |
|                                                  | Signa |

|                                                                                    | L ·I                             | В                        | E                       | R                           | I.                             | 65         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| Signa dedit, o<br>Jamque aderat<br>Vile fatis pact<br>Ouem tanta is                | mercat<br>i pretiu               | or Ara                   | oh J                    | & nur<br>uppite             | itius una,<br>r!ille           | 345        |
| Imperia, arget<br>Mancipium in<br>Excipitur, Nil<br>At quadrupes,                  | nti bis<br>felix. ja<br>i ignota | deno v<br>m cui<br>s jam | vendi<br>vo te<br>ferti | tur aff<br>erga ca<br>er in | imelo<br>oras                  | 350        |
| Infolitos dedit<br>Lætitiæ: jamq<br>Seffori tergum<br>Agglomeranfqu<br>At fratres, | ue & g<br>, fellam<br>ne pede:   | rato fi<br>que a         | acilifo<br>ccomi        | ue, le<br>nodat<br>ia agn   | viíque<br>aptam,<br>nina linqu | 355<br>it. |

Ouis ferat, & quo infanda tegant facta impia pacto. Ambigui, tandem statuunt præmittere vestem A puero ereptam, caprino sanguine tindam 360 Qui ferat, inventamque inter nemora avia dicat: Danque placet commissa dari: qui instructus abunde Omnia, longævum non hæc miseranda parentem Exfpectantem adit, & monstrato sanguine, & ipsa Veste, ait: Hanc nostræ nemora inter devia primæ 365

Invenere canes: cujus sit vestis, & unde Hic cruor, ignari, patrem primum esse monendum Duximus, ut te ( si quid agendum est ) consule agatur. At pater, ut notam, maculisque & sanguine vestem

Conspersam vidit, Quis te, carissime Joseph, Quis divûm, ut tecum morerer, spes una senectæ, Nate, mez, quis casus, ait, tam durus ademit? Heu mala te filvæ fera fustulit, ite per alta Vos nemora, &, si quid misero de corpore restat,

Tom. I. Omne

370

| Omne afferte mihi, saltem ut suprema sepulcri     | 375  |
|---------------------------------------------------|------|
| Dona feram: vel & ipse, feris laniandus, in altas |      |
| Proripiar filvas: dabitur natoque patrique        |      |
| Mors eadem. hæc dicens, fædatos pulvere canos     |      |
| Vellebat, lacerosque sinu exscindebat amictus.    |      |
| Et famuli tandem collapsum in tecta reportant.    | 380  |
| Parte alia Ruben, ut serum se vesper in orbem     | -    |
| Intulit, ad caulas pecudes pecudumque magistri    |      |
| Quum redeunt, saltusque vacant pastoribus omnes,  |      |
| Desertum ad puteum solus redit, atque ibi Joseph  |      |
| Terque quaterque vocat, non respondente vocanti   | 385  |
| Ullo, follicitus, puerum ne force necassent,      |      |
| Rem spectare parat, cæsaque ex ilice conto        |      |
| Scalam aptat, solersque imum se mittit in antrum, |      |
| Omnia collustrans. verum, postquam omnia dudum    |      |
| Rimatus, puerum quæsitum haud repperit usquam,    | 399  |
| Ambiguus tandem reliquos perquirere fratres       | 3,,  |
| Destinat: ac pecoris vestigia nota secutus        |      |
| Per noctem, demum inventos, de fratre quid actum  | eff. |
| Inter multa rogat. rem totam ex ordine pandunt.   | ,    |
| At Ruben, ut puerum audivit superesse, nec ullis  | 395  |
| Affectum damnis, Hinc, fratres, inquit, eamus     | 373  |
| Ad miferum genitorem, & spe viventis & auras      |      |
| Spirantis gnati faltem ( quod nunc datur unum )   |      |
| Solemur, rapuisse Arabes de more, relica          |      |
| Veste, levi pueri sugientis vulnere tincta:       |      |
| Pastores ita ferre. aliquemque adducere testem    | 400  |
| Expediet; neque enim deerunt qui dicere possint   |      |
| Se vidisse Arabes. his ergo rite paratis          |      |
| Patrem adeunt, &, quæ possunt, solatia jungunt.   |      |
| and , we point , totatta jungunt.                 | Ille |
|                                                   |      |

| L I B E R I.                                     | 67  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Ille autem, quamvis aliqua spe forte levatur,    | 405 |
| Non tamen æternas lacrimas planctusque perennes  |     |
| Comprimere, aut tristi meditari gaudia mente     |     |
| Ulla potest: sed vitam ægram noctesque diesque   |     |
| In tenebris, hominum fugiens consortia, ducit.   |     |
| Interea puerum lætus deportat Ioseph             | 410 |
| Mercator, plenis miratus cedere votis            |     |
| Omnia. non illis terræ exarsere diebus:          |     |
| Non ventis agitatæ ullæ tolluntur arenæ          |     |
| Ex folito: puerum Charites comitantur euntem,    |     |
| Et Cæli favor, & faustis Spes dextera pennis.    | 415 |
| Jamque pererratis Judææ finibus, altæ            |     |
| Incipiunt turres & mænia Osiridis urbis          |     |
| Apparere procul, campis ubi fusa juventus        |     |
| Munera militiæ exercent: hi vincere cursu        |     |
| Contendunt pedibus: hi fulvo in pulvere fudant   | 420 |
| Luctantes: alii duro sub pondere cestus:         |     |
| Pars volucres exercet equos, cursuque fatigat,   |     |
| Aut inferre hosti versas post terga sagittas     |     |
| Discit equo currente, aut hastam tollere campo.  |     |
| Ergo Arabes postquam accessere, & pulcher Ioseph | 425 |
| Mirati pugnas, placidi & præludia Martis,        |     |
| Consistunt, oculisque intenti & pectore toto     |     |
| Vix satis expleri possunt. quos forte magister   |     |
| Militiæ, eunuchus regis, cui fumma potestas      |     |
| Et duri data erant Mavortia munera belli,        | 430 |

Ut vidit, confession ad se se accedere jussos Compellat: Geritisne ullas, quas vendere, merces, Optetis? Quædam, dixere, & aromata, & istum

Gestamus puerum, domino qui si placet, ultro,
I 2 Mu-

Munus habe; aut emtum si mavis, pro indole tanta 435 Da quodvis: pretium est magnum tua gratia nobis. Ille autem, Haud umquam ingratum, mercator, habebis Fetifarum. accipiam puerum: at tu munere largo, Speque tua majore mihi donabere multo. His dictis recipit puerum, quem veste decora Induit, & fagulum donat, quo purpura limbo Fulva nitet: tum donat equum. lætissimus ille Altior it juvenes inter pulcherrimus omnes. Quem custode dato lætus præmittit ad urbem Fetifar, & caræ uxori commendat habendum. 445 Interea feras invexerat Hesperus horas, Et juvenum campis cedens manus omnis apertis Ibat ovans comitata ducem, ac jam pulcher Ioseph Ut dominam invisit, thalami & cognovit herilis Officia, ipfe humilis fervorum fe agmine miscens 450 Obvius it domino, media fe qualis arena Monstrat gemma nitens, radiisve micantibus aurum, Talis & ipfe puer multis in millibus ibat. Quem matres, populusque omnis mirantur, ut ipso Incessu, gravis ore, pedes non dimover usquam 455 A duce, non oculos, fed semper totus in illo est. Nec minus, intra ædes ut ventum, epulæque paratæ, Ulli ipse officio deest, seu corpore opus sit, Seu celeri ingenio. fed enim fuper omnia misa est Grataque sedulitas, apta & prudentia cana. 460 Quo factum est parvo post tempore, Fetifar illum Non thalamo ut tantum ipse suo præfecerit unum, Sed domui, & rerum fummam commiserit omnem. Scilicet auspiciis & diis cuncta ire secundis

Feti-

| Fetifaro sunt visa; agri producere fruges         | 465  |
|---------------------------------------------------|------|
| Uberius, sobolem armentum, sibi crescere honores. |      |
| Omnia quæ, ostento quodam permotus, Ioseph        |      |
| Attribuit puero, vatumque oracula suadent.        |      |
| Arbor erat Persæa, deo sacrata Camesi,            |      |
| Ædibus in mediis, quam vectam e Perside fertur    | 470  |
| Orbe pererrato monumentum infigne futurum         |      |
| Ipsa suis manibus plantasse nepotibus Isis.       |      |
| Hanc apis externis veniens insedit ab oris,       |      |
| Infignis fulgore & versicoloribus alis            |      |
| Pulcher apis: quem mox examen grande fecutum      | 475  |
| Pendentem ramo longum traxere racemum.            |      |
| Protinus oftentum ad vates defertur . at ipfi     |      |
| Venturum externis aliquem portendere ab oris      |      |
| Declarant, ingens populus quem deinde sequatur,   |      |
| Ipsum qui fortunæ opibus super æthera tollat      | 480  |
| Fetifarum, largosque simul promittat honores.     | •    |
| Ergo his auguriis tantis censetur Ioseph          |      |
| Monstrari, hinc majore illum dignatur honore      |      |
| Fetifar, hinc omnes adamant: fed maxime Iempfar   |      |
| Pulchra ducis conjux præ cunctis diligit unum,    | 485  |
| Nescia adhuc, quanto jam sit devota furori,       | . ,  |
| Quis deus insideat miseram, suspiria nondum       |      |
| Emittit, nondum lacrimas: funt omnia læta         |      |
| Dulciaque, & nondum quicquam persentit amari.     |      |
| Quæ deus infernas fedes Cocytia regna             | 490  |
| Qui regit, humani generis turbator, & ofor,       | 17-  |
| Ut vidit Pluton, semenque accrescere selix        |      |
| Isacidum, invisam sobolem, vocat ocyus unum       |      |
| Servorum, quibus insidiæ fraudesque dolique       |      |
|                                                   | Sunt |
|                                                   |      |

| Sunt animo, queis mille artesque viæque nocendi, Ique, ait, & pulchram circum infinuatus Iempsar Falle dolo, & primas escas quas sensit amoris, | 495      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tu flabris accende, imis illum offibus ignem,                                                                                                   |          |
| Illam immitte facem quam nec vis ulla deorum,                                                                                                   |          |
| Non hominum exitinguat: mox ipium accendere Joie                                                                                                | nh em    |
| Si possis, omni arte stude, quod vincere si qua                                                                                                 | pii, 300 |
| Non dabitur, tu perge tamen, pete rurfus Iempfar,                                                                                               |          |
| Acrius ure, furorem adde, inspiraque venenum:                                                                                                   | '        |
| Queis monstris agitata domum permisceat omnem,                                                                                                  |          |
| Inque odium, furiafque omnem convertat amorem.                                                                                                  | 505      |
| I celer, & nihil ipse doli scelerisque relinque.                                                                                                | 203      |
| Ille hilaris, promtufque malis fumtam e Styge ly                                                                                                |          |
| Mifcet Acidalio latici: tum ex anguibus unum                                                                                                    | mbnam    |
| Tiliphones capit, atque finu mala femina condit.                                                                                                |          |
| Fetifari dein tecta petens, nutricis Iempsar                                                                                                    |          |
| Induit Iphicles formam, dominamque falutans                                                                                                     | 510      |
| Audi, ait, o mihi cara, miser quis casus Ioseph                                                                                                 |          |
| Torquet ad extremum vitæ: vidi ipfa gementem                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                 |          |
| Nuper, & optantem supremæ munera vitæ.                                                                                                          |          |
| Quærenti mihi quæ tanti sit caussa doloris,                                                                                                     | 515      |
| O mater, ne quære, inquit; nam, five tacebo,                                                                                                    |          |
| Sive edam, omnino moriar: præftatque tacendo                                                                                                    |          |
| Et vitam, & nostri caussam finire doloris.                                                                                                      |          |
| Cui ego: Non sic, o fili; nam vulnera sæpe                                                                                                      |          |
| Auxilium patefacta & opem invenere falubrem.                                                                                                    | 520      |
| Dic audacter, amasne? hæc si tibi caussa doloris,                                                                                               |          |
| Spera, & fide, puer; namque ipsum vel tibi amores                                                                                               | m        |
| Eripiam magicis, vel tu potiere cupito.                                                                                                         |          |
| Erubuit: tum dixit, Amo. Dii funt mihi testes,                                                                                                  |          |
|                                                                                                                                                 | Hunc     |

number Capit

| Hunc quantum eluctans cepi, quam invitus amorem,     | 525    |
|------------------------------------------------------|--------|
| Infidum in dominum qui me facit. at mihi sit mors    |        |
| Exoptanda magis. fidum periisse juvabit.             |        |
| Sic air, & fusis lacrimis pulchra ora rigabat.       |        |
| Ut video, puer hic dominam te deperit: at ni         |        |
| Opportune adsis, nimio moriturus amore est.          | 530    |
| Cui virgo: O nutrix, quam dura & tristia portas!     |        |
| Namque & amo hunc puerum, & vellem fuccurrere        | posfe: |
| Sed me jura deûm, fed vincla jugalia primum          |        |
| Obsistunt: tum me tanto male sana periclo            |        |
| Objiciam, & duri haud formidem conjugis arma?        | 535    |
| Et nutrix: O nata, ipsorum crimina amantum           |        |
| Dii ridere solent. solvendi jura mariti              |        |
| Caussa potens & justa tibi est depellere mortem      |        |
| A puero, qui nec crimen commiserit umquam,           |        |
| Ni crimen sit amare nimis, vel amore perire.         | 540    |
| Audendum est in amore, pericla nec ulla timenda      |        |
| Prudenti: dii deinde ipsos tutantur amantes,         |        |
| Queis amor, & pietas est prima & maxima cura.        |        |
| Est mihi aqua, in dubiis rebus quæ assumta videre    |        |
| Vera facit, dubiique omnis pars utra legenda est.    | 545    |
| Hanc dabo, si hac in re ancipiti stat cernere verum. |        |
| Ac Stygiam demonstrat aquam, medicataque fonte       |        |
| Pocula Acidalio. Placet, o carissima nutrix,         |        |
| Virgo, inquit; totumque manu capit ipsa venenum      |        |
| Intrepida, atque uno craterem exhauriit haustu.      | 550    |
| His actis puerum Iphicle se vertit ad ipsum,         |        |
| Et gressu ad thalamum illius contendit anili:        |        |
| Qui laudes superûm Regi & divina legebat.            |        |
| Ut vero in thalami mentitus limine dæmon             |        |

# JOSEPH LIB. I.

Conflitit, & puero cælestem assistere Ioseph Custodem vidit minitantem, ensemgue coruscum Vibrantem, extemplo subita formidine captus Horruit, & retro gressusque animumque reduxit, Austigique celer: nocturnæque alitis oti Essigiem capit, & techo se sistit in alto. 555

560



HIE-



# HIERONYMI FRACASTORII

J O S E P H,

ALEXANDRUM FARNESIUM

CARDINALEM AMPLISSIMUM,



T mifera ut Stygios latices defumfit Iempfar, Solaque permanfit, totis ardere medullis Vifa fibi eft, tota in fubitum convertier ignem: Sufpiranfugegemenfque, unum depofeit Iofeph. Et modo fe imponit fitratis, paullumque morata s

Affurgit, modo mutat & hunc, modo mutat & illum, Faltiditque locum infelix, nec fe capit ufquam. Faltiditque locum infelix, nec fe capit ufquam. Non fecus ac folet ille, acris præcordia catule. Cui torret, vel quem dipfas fitibunda momordist. Tandem ait: Heu quidnam eft quod me tam fæviter utit? 10 Eftne amor, an fumrit latices? nempe eft amor ille, Quo moriar, nifi formosi fuccurar lofeph. Tu mihi nunc fuccurre, puer; fuccurrere namque Ipfa etiam tibi conflituo. moriemur amando Infontes ambo. dii tanti criminis haud me

411.

Tom. I.

---

# 74 JOSEPH

Auctorem videant, non hæc Ægyptia tellus. Dum licuit, potuique, tori concordia jura Servavi: nunc major agit me visque, deusque, Imperioque premit. sic sit mihi numen amicum, Ut nosco experiorque deum, cui femina non est 20 Contra stare potens. deus hic custodiet ambos: Quin &, fuetus amare, teget folatia nostra. Dixerat, impatienfque moræ vocat ocyus Efren, Unam ex ancillis, dominæ quæ fida folebat Ferre vigil mandata, vigil responsa referre. 25 Vade, ait, & puero dic, huc accedat, Ioseph, Si vacat, & domini si nulla negotia nostri Impediunt . abit illa cita, & mandata facessit . Nec longe post justus adest formosus Ioseph. Ouem folum admiffum virgo mutata colore 30 Juxta aftare facit: tum corde & voce tremente Care, inquit, puer, atque oculis mihi gratior ipsis, Verane tu dominæ dices, quæcumque rogabit? Vera equidem ( an fallam dominos? ) ait ille, fatebor. Tu quodvis pete. & illa: Puer, te perdite amare 35 Audio: si verum est, debent me nulla latere, Nec si ego sim quam perdite amas; nam ( vera fatebor ) Ipfa etiam te perdite amo, tu nec mihi amanti, Nec tibi ego crudelis ero: da jungere dextram: Qualis eris, quantoque a me donaberis auro! Sic ait, & fummis puero dedit ofcula labris. Ille pudore rubens, & fecum mente revolvens, Quæ divûm interpres puero mandaverat olim, In puteo, neu dii alieni, aut injusta libido Alliceret; taciteque Deum fibi adesse precatus Hæc

Hæc tandem responsa dedit: Quod perdite amare Audis me, domina, illicitum si forsan amorem Audis, non ullam fateor me perdite amare: Nec sic lpse etiam a quoquam peramarier opto, Præcipue a domina. scis rebus me omnibus unum Præfecisse ducem, seclusa conjuge tantum. Anne igitur legisque mez, dominique mei sim Proditor? ah Stygias potius detrudar ad umbras, Esca vel alitibus media intumulatus arena, Mittar: & hæc dicens dominam, thalamumoue reliquit. 55 Illa autem, ut se se illusam, & spe funditus omni Dejectam vidit, tamquam qui fulminis ictu Percutitur, primum stupefacta immotaque paullum Constitit, inde imo ducens suspiria corde, Astringensque manus, se se resupina cubili Stravit inops animi, desertaque sanguine pallens. At malus hæc fummo tecti de culmine dæmon Aspiciens, ave deposita, se rursus anilem Vertit in Iphiclen, miseramque revisit Iempsar, Atque ait: O, quinam casus te, nata, malignus Infequitur? quid cor cecidit? quid pallor in ore est? Ah ne animum affuetum, ne te ipfam defere, nata. En adfum auxilio nutrix tua: pone timorem. Respice me, audito nutricis nomine paullum Erexit se se in cubitum: tum lumina torquens, 70 O nutrix, quondam nutrix, nunc dira noverca, Occidifti, inquit, miseram me; nec puer ille Perdite amat, nec se ( quod longe est pejus ) amari Sustinet, aut ullis precibus donisve movetur. Projeci memet, genus, & decus omne pudore K 2 Fœ.

Fædavi amisso: fractæ spes: fædera rupi Conjugii, tu caussa mali, tu criminis hujus Principium, quid restat ad hæc, nisi cetera ferro Conficere, & meritam hanc animam demittere ad Orcum? Cui dictis falsa Iphicle respondet amaris: 80 Heu, mulier rerum ignara, & male conscia amorum, Quid mirum, puer infuerus plenufque pudore, Ceu virgo intacta, ad primos si expavit amoris Aggressus, de te dubius, metuensque pericli? Non ita res tractanda fuit, nec tu tamen omnem 85 Spem depone; rudem puerum nam rurfus adibo, Arguam, & ignarum, quæ sint sacienda, docebo. Tu tantum triduo exfpecta: lux quarta benignum Sidus habet, miseros sidus quod spectat amantes Conjungitque, sub hoc Hymenæus sidere primum 90 Natus, & ipse puer Venere enitente Cupido. His dictis fe fe paullum folatur Iempfar, Erexitque cadentem animum. Meliora ferant dii. Vade, ait; interea facras venerabimur aras, Fundemusque preces, & amica vocabimus astra. 95 Ergo, tibi luce nova rutilum Sol aureus orbem Implevit, visura deos se se ornat Iempsar, Pulchra auro, spectanda ostro, spectanda pyropo, Sed forma spectanda magis, proprioque decore: Quam matrum numerosa cohors comitatur euntem, 100 Nec non & famulis præses formosus Ioseph Lumina dejectus, dominæque suique misertus It comes, ipse tamen fanctas procedere ad aras Patronam putat, ut commissi criminis oret Exposcatque deos veniam, & deponat amorem. 105 ConContra autem illa rogat divosque & sidera cuncta, Ut faveant votis, & fint in amore fecundi. Hæc eadem celebrat demens & luce fequenti, Atque alia, donifque etiam majoribus aras Accumulat, pecudumque fibras rimatur & exta. 110 Verum, ubi quarta dies rediit, Solque igneus orbi Illuxit, Lux fancta, inquit, lux optima, falve, Sidera vos, falvete, quibus conjungere amantes Est amor, & sobolem mundo servare perennem. Tum puerum acciri carum jubet, ocyus ille 115 Nulla timens, & jam dominæ fecurus amorum Advenit. illa itidem sperans sore prospera cuncta, Nutricis decepta dolis, ut vidit amatum In manibus puerum, Meus es, meus, inquit, & ipía Sum tua: quid prohibet, ne nos jungamur amantes? Iste torus communis erit: ne gaudia differ. Neu fortem contemne tuam, tum pallia captat, Et trahit ad se se puerum. stupet ille pudorem In domina amissum, tandemque his vocibus infit: Quis furor, aut quænam mala mens, olim inclyta conjux Fetifari, nunc hæc fuadet te talia posse Moliri? certe Eumenidum nunc te una fororum Exagitat: nam ( quam reris ) non est tua nutrix Iphicle, sed de Stygiis emissa tenébris Dirarum una, dolis quæ te decepit & astu. 130 Illa eadem me aggreffa malis conatibus aufa eft, Sed vetuit tentare Deus, vidi ipfe retrorfum Cedentem: & formam mentitam, & fumida novi Sulphura, nidoremque atrum post terga relicum. Talia dictabat puer. at post ostia dæmon 135 Qui

Qui stabat, clausos magno conamine postes Impulir, intravitque ferox, & lumine torvus Tartaream effudit vocem, qua terruit omnes. En ego mentita Iphicle, en fum una fororum Eumenidum, una e Stygiis emissa tenébris? 140 Nunc faxo, experiare. sinuque cita eripit anguem Pestiferum, qui secreta sub veste latebat, In puerumque jacit, Custos cælestis at illum Repoulit, atque omnes conatus fecit inanes. At coluber, fibi ut in puerum fublata potestas, 145 In miferam infidias omnes molitur Iempfar: Perque folum tacite irrepens, ventremque retorquens Lubricus, in vestem insinuans se illabitur: inde Interiora petens & viscera cunda pererrans, Tartareum virus iaculatur ad intima cordis. 150 His monstris puer interea pavefactus, amictus · Immemor aufugit, seque in sua tecta recepit. Quem virgo ut fugisse videt, utque acre venenum Sensit, in infanum subito conversa surorem, Clamorem immensum tollit, quo ipsa atria, & omnis 155 Intremuit domus, & timuit vicinia tota. Non fecus ac fi Vulcanus penetralia cunda Involvat, cæloque furens incendia iactet. Currite io, matres, scelus atque audite nefandum Mancipis Hebræi, qui nunc, proh Iuppiter! aufus 160 Fetifari est magni sacrum violare cubile, Vimque inferre mihi, nisi nutrix tempore in ipso Promta tulisset opem, & sceleratum veste relicta Eiecisset. io fugitivum apprehendite, servi, Ite citi, properate, viarum claudite cuncta 165 Effu-

To sale Laxyl

Effugia, & domini scelus hoc afferte sub aures. Talia vociferans mifera effundebat Iempfar. Omnia quæ falfa Iphicle confirmat, & auget, Dignum morte fore, hoc sceleris qui admittere tantum Audeat; exacuitque animos, clam deinde recedit Nulli vifa, & avi fimilis fe immiscuit atris Nubibus, & Stygias fedes atque impia Ditis Regna petit, lætoque refert crudelia facta. Interea miser a servis comprensus Ioseph Ducitur. & nemo est qui dicere multa volentem 175 Aufcultare velit miserum, non Fetifar ipse, Quem jam res audita acri compleverat ira: Non tamen ut morti damnet, sed turre sub ima, Carceris esse locus miseris ubi sueverat, illum Intrudi jubet, & vigili custode teneri, 180 Tantum olyra vili, limoso & flumine pasci. At juveni cælestis erat custodia major Aliger ætherius, fummo qui missus ab axe Carceris intrarat portas, ubi proxima terras Nox omnes cæcis tenebris obduxit & umbra: 185 Ergo alias puero notus, folatur amico Ore illum, firmatque animum, tollitque timorem Luce nova, excussa noctifque & carceris umbra. Omnia quæ poltquam custos Ægyptius alta Profpexit de turre, Deus, Deus, inquit, in illa 190 Luce viget, nosco splendorem, & verba notavi. Nec Deus est illic, nisi & hujus criminis insons Est puer. insontem servabit Juppiter æquus. Ex illo custos juvenem veneratur Ioseph, Et pascit meliore cibo quam dura jubebant 195 FetiFetifari mandata, & duri carceris omne Tollit onus, ferrumque pedum, visitque frequenter, Solaturque, & sæpe in cælum educit apertum.

Jamque quater binos Phœbe compleverat orbes, Quum duo, quorum alter pincerna Pharáonis, alter Pistor erat regis, præ suspicione veneni In Cerere inventi, conclusi carcere eodem Cum puero Isacide fuerant, hi tempore parvo Post, utrique una viderunt somnia nocte, Somnia quæ mox mane novo dum mutua versant, 205 Ignari, quid portendant monstrentve futurum, Sollicitis stabant animis, quod pulcher Ioseph Conspiciens, Quidnam, juvenes, tam pectore triftes Vos hoc Sole novo video? Nos fomnia facta Nocte hac follicitos reddunt, quæ exponere nemo est Qui sciat hic, dixere. quibus sic pulcher soseph: Somnia vos narrate, Deus dignoscere forsan Illa dabit. Dicemus, ait pincerna, priorque Ipse edam, nam vitis erat pulcherrima ternis Læta propaginibus: gemmas turgescere primum 215 Palmitibus, mox & flores exire videbam, Post flores gravidis uvas pendere racemis: Quos ego maturos manibus premere ipfe videbar. Vinaque diffundens pateris spumantia plenis Regi larga dabam, folito rex more bibebat. 220 Cui puer interpres: Quidnam tua fomnia monstrent, Expediam. vitam illa tuam pulcherrima vitis Ostendit: gemmæ, flores, uvæque secutæ, Sunt fructus quos tu peperisti temporis hujus Curriculo: dabitur merces, & honoribus infe

225

Resti-

Restituére tuis, & pristina pocula regi Confueto de more dabis: terna illa propago Tres luces, quibus hæc veniant tibi profpera, monstrat. Tu vero, quum te carum gratumque Pharáon Accipiet, nostri ( si qua hujus gratia facti est ) 220 Sis memor, immeritumque isto dic carcere claudi. Tum pistor simul ac vidit dicta omnia recte Congruere, Ipse etiam, dixit, mea somnia pandam. Nam capiti impolita lpse meo tria plena canistra Spectabam, duo farinæ inferiora, fupremum 235 Omni opere plenum, omni illo pistoria quod scit Ars facere, & nostrum ingenium: fed cuncta volúcres Exesse, & secum latas deferre per auras. Cui bonus interpres: Divûm est novisse futura: Falli hominum est. dicam, quidnam tamen augurer ipse 240 His fuper . illa, quibus vidifti plena caniftra, Sunt opera & vitæ fructus: duo prima, ubi simplex Farina est, vitæ monstrant duo tempora prima, In quibus & fimplex vita & fincera peracta est: Summum opere infido plenum est, & fraude, dolifque 245 Omnibus, ingenium quæ, aut ars pistoris iniqui Extudisse valet, quæ funt jam cognita regi. At merces horum meritorum & præmia, fædæ Sunt volucres, corvi immundi, milvique rapaces, Vulturiique, caput qui effossaque lumina pascent 250 In cruce suspenso: tribus hæc ventura diebus Terna canistra notant, tamen hæc me fallere possunt, Si tu animo possis mutari; nam & Deus ipse Sæpe folet mutare mala. & convertere fata. Talia tractabant juvenes. & tertia jam lux 255 Tom. I. Orbi

# 31 JOSEPH

| Orbi invecta aderat, quum custos carcere aperto   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Pincernam insontem, noxa pænaque solutum          |     |
| Declarat: miferum regis decreta severi            |     |
| Pistorem damnare cruci, de carcere uterque        |     |
| Ducitur haud æqua sorte, & longe impare fato.     | 260 |
| Hic ad rigna, ille ad regem stiparus ovantum      |     |
| Et lætus clamore virûm, & clangore tubarum.       |     |
| Vertitur interea ter Solis cursus in alta         |     |
| Solftitia, atque novum mundo portaverat annum:    |     |
| Forteque rex dulcem prona jam nocte quierem       | 265 |
| Ducebat, Deus ex alto quum somnia in illum        | -   |
| Immisit, miranda adeo, ut cedente sopore          |     |
| Attonitus rex magnum aliquid portendere visa      |     |
| Crederet. ergo omnes jubet e regione vocari       |     |
| Chaldza, Ægyptoque, quibus cognoscere cursus      | 270 |
| Metirique vias cæli, & momenta minuta             |     |
| Astrorum, casusque hominum, & prænosse sutura est |     |
| Cura audax, nec non magicis qui incumbere facris  |     |
| Consuevere, & qui ex adyris oracula divûm         |     |
| Consulere, & cæsarum oviumque boumque per exta    | 275 |
| Rimari fecreta solent, qui noscere flammæ,        |     |
| Qui fluitantis aquæ motus, qui jungere arenæ      |     |
| Fatalem numerum, & cognoscere fulminis iras,      |     |
| Quique vias servare avium, & dignoscere cantus,   |     |
| Denique, divini rerum quicumque vocantur.         | 280 |
| Quorum ingens numerus magni plena atria regis     |     |
| Intrarant, alii longis capita alta tiaris         |     |
| Induti, ast alii spectandi cornibus hirtis,       |     |
| Auraris alii strophiis: longissima mento          |     |
| Cunctis pender barba, ipso stat pallor in ore.    | 285 |
| 0                                                 | 100 |

## LIBER II.

83

Quos fimul ac ad fe rex alta a fede vocavit, Somnia visa docet primum, dein munera larga Promittit, largosque illis proponit honores, Somni qui interpres fuerit: noctemque diemque Responso tempus statuit. sed noxque diesque 290 Venerat, & nemo apparet qui fomnia regi Enodare queat: nulli fua fidera, nulli Ars magica, aut quæsita aris oracula prosunt: Non artes alize, non barbze, altæque tiarze. Ergo hinc irasci, & tristis mœrere Pharáon, 295 Nec quemquam audire, ac folo in conclave latere. Hic regis pincerna, memor, quæ in carcere Joseph Fecit, & ipforum quam verus fomnia vates Expoluit, subito regem petit, atque ita fatur: Peccavi, rex magne, tibi, quæ in carcere vidi, 300 Non referens. nam scis, ut mecum pistor iniquus Carcere damnatus fuerit sub turre magistri Militiæ, eunuchi, forte illo carcere eodem Fetifari puer Hebræus, puto crimine falso, Missus erat. duo nos (ita suasi) somnia quædam 305 Nocte habita a nobis, juveni narramus. at ille Divino quodam afflatu vifa omnia nobis Exponens, Mihi te, dixit, lux tertia ab isto Carcere deducet, multis & honoribus auctum Restituet primo officio: te, pistor inique, 310 Lux eadem in cruce conflituet, te immunda volúcrum Agmina depascent, corvi, milvique rapaces, Vulturiique, nisi ipse animum convertere possis In melius; sic namque Deus mutatur & ipse. Omnia quæ evenisse vides, tua somnia certe 315 Hic

# 84 JOSEPH

Hic puer exponet, magnum nam Numen in illo eft. Auditis rex lætus ait: Vade ocyus ergo. Duc puerum, & nostro jussu de carcere solve. Ille celer mandata facit, puerumque parumper Ornat, detonderque comas, vestemque ministrat; 320 Tum regi adducit timidum. rex omnia lustrat In puero: sibi cuncta placent: sic denique fatur: Te, puer, hi dicunt exponere fomnia; numquid Vera ferunt? ast ille: Deus, rex optime, folus Somnia nosse potest, & si cui maximus ille 325 Hoc dederit, potero ipfe meo pro rege precari Atque orare Deum: forsan dabit, omnia quando Ouæ regum funt, ipse solet curare deûm Rex Atque hominum, dein paullum animoque & mente moratus, Nunc inquit, rex magne, mihi tua fomnia pande, 330 Fluminis ad ripas Nili stare ipse videbar, Rex ait, & feptem ecce boves e flumine pulchræ Exire. & late errantes per litora paíci Florentes herbas, loton, medamque virentem, Et fuavem mynianta; quibus pinguescere, quantum 235 Plena solet sacras quæ ducitur hostia ad aras. Vix oculos verti, ecce aliæ per litora septem Deformes, ægræque, quibus vix pellis adhæret Offibus, apparere boyes, quæ carice fumma Vix pastæ & dura paliuro & sentibus hirtis, 340 Corpora macra, fuis nervis vix ducta, trahebant. Obstupui. nam dira fames atque ardor edendi Improbus exegit tantum has, ut pinguia septem Corpora prima boum congressa tota vorarent. Mox iterum dulcis me habuit fopor alter, & ecce 345

Rur-

Rurfus feptem uno spicæ consurgere culmo, Pulchræque gravidæque & onustæ pondere multo. Mox septem prodire aliæ tenuesque & inanes Exili e stipula, scabraque urigine tosta, Quæ fuccum & decus omne aliarum abfumere vifæ 350 Sunt mihi. miratus, postquam sopor ille recessit, Somnia propoful multis; fed dicere nemo Scit sensum & portenta horum: te si manet ista Gloria, si te unum e tantis hæc somnia poscunt, Toto animo lætare, puer: te fama fequetur 355 Perpetua, & tantis a me ditabere donis, Ut te non videat majorem Ægyptia tellus. Cui juvenis: Rex magne, Deus te diligit: ipse est Somnia qui immisit, nec quæ illa intelligat, esse ars Ulla potest quæ auctore Deo non utitur: unde 360 Nec vates potuere tui, quibus omnibus est ars Absque Deo. primum septem felicibus annis Largius undantem folito, majoreque Nilum Flumine rumpentem ripas, fecumque trahentem Felicem limum, fœcundæque æquora arenæ 365 Fortunata nimis tellus Ægyptia cernet. His annis tantum messis, tantum uberis illa Colliget, ut non sufficiant folita horrea messi. Ubertatem istam pingues nimiumque nitentes Monstravere boves septem, quæ e flumine Nili 370 Exivere, herbas pingues per litora pasta. Hanc etiam & spicæ septem, quas pondere onustas Lætafque plenafque uno confurgere culmo Vidisti, pariter monstrant: nam somnia visa 374 Non duo re, fed idem oftendunt, nunc porrige mentem, Opti-

Optime rex; nam septem annos, qui deinde sequentur Infelix steriles durosque Ægyptus habebit. Ipfe intra ripas demisso flumine Nilus Curret iners, suprague caput limumque seracem Non tollet: ficca arebunt arva omnia, ficca 380 Solftiria. & nulli descendent montibus amnes Confueti pluviarum amnes sub sidere Cancri: Æthiopum populis nec hiems æstiva redibit. Agricola infelix nullo verfabit aratro Arva, nec arenti mandabit semina terræ: 385 Sed miseros eder annona cogente juvencos. Hæc septem docuere boves per litora siccæ, Deformes, macræque, quibus vix offibus hærens Pellis erat, hæc feptem illæ rubigine toftæ, Squallentefque situ spicæ, & sine pondere turpes 390 Ostendunt: duplici exemplo te commonet ipse, Qui novit ventura, Deus; quo tu quoque solers Commoveare magis, damnoque occurrere possis. Ouod facere ut valeas, si me fortasse requiris, Sic habeas. Majora para primum horrea, & omne 395 Quod superat segetum, his septem felicibus annis, Coge illic, servaque vigil: dein multa talenta Aurique, argentique in fruges undique emendas Impende, annorum quantum penuria feptem Exposcet ventura fami, campisque serendis. Talia narrabat juvenis; quæ singula mente Rex volvit tacita, tandem & sic voce profatur: Hoc certe Deus in puero: nec talia dici Absque Deo potuere: nec illi Ægyptia tellus. Aut Chaldza videt similem. tum amplectitur illum 405 LætiLætitia illacrimans. post me tota ista secundum Te aspiciet regio, Servatorenque vocabit. Sic ait, & chlamydem gemmis ostroque nitentem Ferre dat, atque auri torquem circumdare collo. Mos erat, ut gemma cælata, infignis & auro 410 Annulus, antiquo regum de more vocatus Regius, a nullo, nisi rege Pharáone, posset Gestari, aut siquis foret ipso ab rege secundus: Hunc sibi rex digito detractum imponit Ioseph, Quo populus post regem, illum sciat esse secundum. Præterea, qua se solennibus ipse diebus Invectum mula populis urbique folebat Ceu quemdam monstrare Deum, sic mandat & ipsum Urbe vehi, mulaque eadem procedere Ioseph, Præclamante tuba, Regi inclinate fecundo 420 Quisque caput, sanctoque novos conspergite flores Servatori hominum, solus qui somnia regis Exposuit, qui plena Deo præcordia gestat. Talibus ornatus donis, & honoribus auctus Isacides juvenis, cuncto acclamante senatu, 425 Præficitur toti Ægypto . qui fedulus omni Ingenio curaque in primis horrea ubique Magna parat, mox frugum ingentibus undique acervis Collectis, partim terra Memphitide natis, Partim emtis aliunde implet, stipatque, nec ullum 430 Dat rebus spatium: regionem lustrat, equorum Imminuit numerum, atque hominum: Dii cuncta fecundant. Urbs erat Helipolis, Solis de nomine dica, Cujus rex, idem & templi Phæbique facerdos Supremus natam formæ & virtutis habebat 435 Indi-

# 88 JOSEPH

| Infignis, quam sæpe deus consultus Apollo                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dixerat haud ulli indigenæ thalamo esse locandam;                                           |     |
| Conjugium externum fato majore parari,                                                      |     |
| Quo genus, & clari tollantur in aftra nepotes.                                              |     |
| Ergo istac juvenem monstrare oracula Ioseph                                                 | 440 |
| Censet & antistes templi, & rex ipse Pharáon.                                               | 440 |
| Quocirca, quum jam feptem felicibus annis                                                   |     |
| Ægypto in tota ubertas, atque omnia ubique                                                  |     |
| Læta forent, placuit regi dignis hymenæis                                                   |     |
| Et thalamo Isacidem juvenem sociare jugali;                                                 | 445 |
| Lætitiamque augere, diesque inducere sessos.                                                | 440 |
| Ergo hæc per ludos & per convivia læta                                                      |     |
| Dum fiunt, septem secundi messibus anni                                                     |     |
| Jam finem, ubertafque omnis, jam copia habebat.                                             |     |
| Jam nnem, ubertaique omnis, jam copia nabebat.  Jamque pererratis Geminis per fidera Cancri |     |
| Sol altos agitabat equos, Ægyptia quum gens                                                 | 450 |
| Miratur, Nili nulla incrementa videri,                                                      |     |
|                                                                                             |     |
| Sed purum & nulla permiftum flumen arena                                                    |     |
| Ipfum inter ripas trifti procedere curfu.                                                   |     |
| Jam tellus fœcunda prius, nunc aret, hiatque                                                | 455 |
| Usta siti, nec spes Cereris promittitur ulla.                                               |     |
| Semina quin etiam siqua immittuntur in arvis,                                               |     |
| Aut nullos edunt fœtus, aut protinus omne                                                   |     |
| Enatum fœdæ vitio rubiginis aret,                                                           |     |
| Aut abit in lolium infelix, fluidumve papaver.                                              | 460 |
| Vivitur ex annis lapfis, retroque coacto                                                    |     |
| Fænore, quod primo sterili vix sufficit anno.                                               |     |
| Verum ubi dira fames homines se vertere ad herbas,                                          |     |
| Et pecus immeritum, atque immunda animalia adegit,                                          |     |
| Regem urbes & rura adeunt, subsidia poscunt.                                                | 465 |
| D                                                                                           |     |

### LIBER II.

89

Rex ad præfectum cunctos dimittit Iofeph, Servatorem hominum, populis hinc horrea aperta, Et justum indictum pretium; gaza undique & omnes Congestæ portantur opes: æraria regis Complentur: nec adhuc quartus fe verterat annus. 470 Quid facerent miseræ gentes? fola arva supersunt, Quæ vendant, si emtorem habeant; nam solus Ioseph Effe potest pro rege emtor, ergo ille rogatur, Arva emat, & miseris det opem, nec pacta recuset. Reddituum cujusque agri quintam dare regi 475. Promittunt: sic pacta ineunt, sic scedera firmant. Interea, externas quoniam penuria terras Hæc eadem affligit, populos it fama per omnes, Ægyptum fat frumenti, quod vendat, habere. Ergo & Sichenus natos affatur Iacob: 480 Cur non Ægyptum, nati, cur regna beata Non petitis? cur non nobis alimenta paratis? Num perimat nos ista fames? mandata capessunt Natorum deni: fratrum natu ultimus aftat. Ut vero Ægyptum petiere, & Osirida terram. 485 Frumentis præfectum adeunt, & fupplice cultu Ære dato frumenta rogant. cognovit Ioseph Germanos, flatuente Deo, non cognitus illis, Præteritique memor, quamvis injuria multum Facta potest, tamen & patris, fratrisque misertus Benjamin, his etiam parcit, tum fatur ad illos: Unde, & quinam hominum ad nostras acceditis oras? Illi autem: E terra Canaam, de fanguine Jacob Venimus huc cogente fame, quæ plurima perdit Samariam, domus est nobis plenissima, primus 495 Tom. I. Eft M

Est pater, undeni nati, parvique nepotes, Pastorumque manus, vernarum est plurima turma. Venimus ergo ad te, nobis alimenta rogantes, Ne pereat gens tanta: tibi justa æra dabuntur. Nec nos immemores erimus, pater optimus urbem 500 Ipfe regit Sichen, pastor cui millia multa Sunt pecudum: quovis pretio da vivere tantum. His verbis quamquam frater commotus, & ægre Abstinuir lacrimis, ficto ramen omnia vultu Dissimulans, Quid verba mihi datis? inquit; an ipse 505 Eludar? nisi me os fallit vultusque loquentum. Exploratores puto. cur mandata paterna Non geritis? cur nec frater huc venit & alter? Aft illi: Minime . tales ne rere, precamur. Per patrem, patrifque Deum juramus, adire 510 Nos justit nos dira fames: natu ultimus unus Cum patre Beniamin adolescens restitit, & spes Solamenque senis: nos, qui sufferre laborem Possumus, atque moras longarum auferre viarum; Venimus orantes vitam, mandata purantes 515 Nulla opus esse istuc ferri: miserere precantum, Et miserere patris, pueri miserere relici. Parvorumque ( potest pietas si in te ulla ) nepotum. Hic lacrimas vix continuit, convertit & ora. Toto animo & vultu multum commotus Ioseph. 520 Inde ait: Eit mihi firma, viri, fententia menti, Frater ut huc alius veniat. vestrum hic erit unus Obses: vos alii ad patrem frumenta feretis Interea. haud aliter ( per regem & Numina juro ) Ulla potest vobis cedendi hinc esse potestas, 525 Neu

Neu faciem spectare meam, aut audite loquentem. Consulite, & ternis dentur responsa diebus. Sic ait, & custode dato victuque remittit.

Illi, inter se se postquam diversa locuti Viderunt præfecti animum, præftare putarunt 530 Ferri multa domum frumenta, loco obsidis unum Dimitti, properare alios, iterumque reverti Emtum alias fruges, alium & conducere fratrem. Ergo nominibus scriptis fors ducitur, obses Extrabitur Simeon, & iam lux tertia mundo 535 Clara aderat, responsa petit præsectus, at ipsi Enarrant decreta . igitur frumenta parari Imperat accepto pretio: clam deinde ministros Admonet, ut fummis faccis æra omnia ponant, Quod fuerit cujulque datum: cultodibus obfes 540 Traditur: at fratres operatis tergora afellis Ægyptum, & multo fratrem mœrore relinquunt, Samariamque petunt. quo poltquam denique ventum est, Er genitor numero natorum unum abfore vidir. Clamat, Ubi Simeon meus est? cur cernere natum Non datur? est ne æger? Minime, pater, inquit Iudas, Sed valet: Ægypti est obses tellure relictus, Dum rurfus redeamus, & hinc ducamus & istum Benjamin, nam qui frumentum vendidit, ut nos Vidit vir magnus, & ab ipso rege secundus, 550 Quæsivit multa a nobis, numquid pater esset, An frater nobis alius: quæ quum omnia recte Dixemus. Vos has certe veniftis ad oras Exploratores, inquit. mandata paterna Cur non huc geritis? cur non alium quoque fratrem

M 2

Huc

Huc duxiftis? ad hæc respondimus omnia, tandem Summa fuit, frumenta dari, nos deinde reverti, Adduci puerum, interea obses detur, & unus E nobis maneat: Per regem & Numina cæli Iuro, inquit, nec vos aliter frumenta feretis 560 Posthac, nec me audire umquam, aut spectare licebit. At pater, hæc postquam audivit, Proh summe desim Rex, Estne adeo infelix alius pater? occidit unus Natorum, est obses alius, subducitur alter Cum reliquis, simul ut cuncti moriantur, & ipse 565 Exfpectem ferat hæc nostras crudelis ad aures Nuntius: o prius hanc miseram, Dii, demite vitam. Talia fundebat lacrimans, circum undique nati Solantur, tam adversa bonos non Numina habere. Mox, ubi depositis solverunt vincula saccis, 570 In fummis as omne datum pretiumque repoltum Inveniunt. stupuere omnes: sed tristis Iacob Hoc deerat, nati, hoc, inquit, quod funditus omnem Spem raperet. nam si vobis Ægyptia ad arva Sit reditus, qui vos primum vir maximus ille Exploratores dixit, nunc nomina furum Imponet, caussam inquirens qua perdere possit. Nempe ego Benjamin puerum, spem patris, & unum Solamen, non huic tradam fidamque periclo. Vos alii, si fata urgent, Divûmque voluntas, 580 Ite rei fidei promissæ: ego, quicquid apud me est Aurique argentique dabo, quo vos redimatis Et fratrem, &, si fors aderit, frumenta feratis. Quem contra illacrimans juvenis sic fatur Iudas: Care pater, nos primum audi, dein confule nobis, 585

Atque

Atque tibi. nam quo pacto continget adire Illum hominem, qui juravit per regia sceptra, Per Superos, nisi Benïamin duxerimus ipsum, Ille quidem nec nos, nec qui est in carcere fratrem Dimittet, faciemve ejus spectare licebit? 590 Verum, ut de nobis fint dura & triftia quæque, Vos miseri quonam pacto vivetis, & unde Tanta domus? capiti, quæso, pater optime, tandem Fide meo: puer ifte omnes fervabit, & ipfum Te patrem, mihi præterea duo pignora cara 595 Sunt nati, tu illos ( concedo ) interfice, si quid Adversi puero eveniat: depone timorem, Atque omnem defende domum, quod pondera faccis Sint æris polita in noltris, justisse ministris Id dominum certum est, incertum, fraude dolove, An pietate magis, nos certe audivimus illum Infignem virture omni, nos vidimus illum Nobiscum flevisse famem arque incommoda nostra, Dum teque, & parvum fratrem, parvosque nepotes Commemoramus. age, o genitor, ne tempora differ, Neu plures innecte moras. & talia dicens Adjecit lacrimas, victus pater, Ibitis ergo, Tandem ait, & puerum, & regionis dona feretis, Stactenque, & lacrimas terebinthi, & roscida mella, Et gummi, & liquidam styracen, & amygdala amara. 610 Insuper & duplex pretium portabitis, & quod Inventum fuit in faccis, & quod data poscent Frumenta, interea faciemus facra parentum Nostrorum nostrique Deo, quo cunda secundus Dirigat, & servos caelo prospectet ab alto. 615 Po-

## JOSEPH

94

Postera Phœbeos currus Aurora vehebat, Ouum pater & nati facris de more peractis Cuncta viæ opportuna parant, & munera, & ipsum Benïamin: quem jam genitor complexus euntem, Et lacrimans, I, care puer, felicibus, inquit, 62a Auspiciis: si te rediturum fata reservant, Vitam oro. lacrimæ vetuerunt dicere plura. Tum simul & reliquos natos complectitur omnes, Commendatque Deo. ast illi bona verba precati, Durum iter & longum capiunt, camposque relinquunt 625 Samariæ, Solymenque facram: jam confita Idumes Prætereunt palmeta, Gerar, & Tartara vasta Syrbotis, tandemque vident Ægyptia regna, Optatamque petunt Memphim. quos lætus Ioseph Suscipit: atque una fratrem de carcere solvit. 630 Ut vero admissis coram data copia fandi, Sic Ruben: Hinc poliquam discessimus, optime princeps, Venimus ad genitorem, illi tua maxima juffa Nacramus, frarrem duci te velle minorem Benjamin huc istum: rum faccis ordine apertis. 625 Res mira! in fummis pretium atque æs omne quod ante Exhibitum fuerat, se offert: quis miserit, & cur, Ignotum est, Deus est testis. verum, ut pater istæc Audivit, viditque, imo suspiria corde Traxit, & Heu, nati, dixit, male numen amicum Nos aliquod nunc infequitur: fortuna recessit Illa bona. e bis fex natis amilimus unum: In vinclis alius longinquis exfulat oris: Nunc spes & miseræ solamen dulce senectæ. Benjamin abduci petitur: vos rurfus abitis. Nc-

Nescio quo, & vereor, furum ne nomine eatis, Omnes ut tandem fato pereatis ab uno. Nos contra miferum folari, fide parentum, Noftrûm & fide Deo, genitor: justiffimus ille, Ille vir eft, regio quem tota Ægyptia dicit 640 Servatorem hominum, fanctumque piumque fatetur, Et colit: hinc nihil adversum durumque timendum est. His victus cessit tandem. Vos ibitis ergo, Et ducetis, ait, puerum, atque hæc parva feretis Munera, quæ regio fert hæc, stacen, & terebinthi 645 Refinam, & liquidam styracen, & amygdala amara, Mellaque: dein duplex pretium portabitis, & quod Impositum suerat saccis, & quod data poscent Frumenta: & demum justo naturnque patremque Commendate illi, pueri miserescat & hujus. 660 Arque senis natos nimium miserescat amantis. Talia dicabat juvenis, quum lumina princeps Vix lacrimis cohibens tali est sic ore locutus: Este bonis animis, juvenes, ego munera grata Accipio regionis, & hunc, qui adductus ab omni 664 Suspicione puer vos, omni a fraude piabit. Ire, & fessa via, fœda & sudore lavate Membra, viri; mox luce bona discumbite mecum. Hæc princeps. famulorum alii in conclave lavacrum, Vasa alii mensasque parant. hæc inter Ioseph 670 Multa super regno & populis disponit alendis. Dein redit ad fratres, magnamque educit in aulam. Regales ubi monstrat opes, vasa aurea signis Cælata, argentumque abacis, stratosque tapetas, Necnon parietibus circum pendentia longis 675

# 96 JOSEPH LIB. II.

Aulæa, intextis auro & bombyce figuris, Quas dicas spirare. illic divina secutus Jussa Abraham, puerum in silvas ducebat Isaac Mactandum: puer ilignis onerabat afellum Fascibus, ipse pyram genitor vittasque parabat. 68a Ille idem dextram vicina in parte levabat, Crudelemque ensem: demissus lumina Isaac Et flexis genibus ferituro colla parenti Præbebat: cæli demiffus ab axe vetabat Nuntius, & dextram sublatam ensemque tenebat. 685 Parte alia fratrem fugiens tendebat Iacob In patris antiquas sedes, cognaraque regna, Euphratem Tigrimque inter: patruelibus inde Virginibus hauribat aquas: tum pastor ad undas Euphratis dum pascit oves per litora Laban 690 Rachelem vocat, & dulces decantat amores.

Talia dum læti speckant Israele nati,
Spemque aliquam sibi promittunt, tum magnus Ioseph,
Iam genio libemus, ait: date slumina palmis,
Vos samuli: tum sede altus discumbit eburna.

Morte præventus, boc item, quod fero inceperat, absolvere non potuit.



# HIERONYMI FRACASTORII VERONENSIS CARMINUM LIBER.





# HIERONYMI FRACASTORII CARMINUM LIBER.

I.

A L C O N,

SIVE DE CURA CANUM VENATICORUM.

SSIDUIS nuper fessus venatibus ALCON,
Falleret æstivi ut fastidia longa diei,
Corvini qua se nemora excelsissima cælo
Extollunt, viridi dum captat frigus in umbra,
Dicitur ad juvenem senior sic fatus Acastum: 5

Me fegnes artus, defectaque viribus ætas, Et fuperare juga, & latis discurrere campis, Et torquere leves hastas, & ferre pharétram, Nate, vetant, densasque indagine cingere silvas: Sed te pulvereum cursu transmittere campum,

10 Fer-

In calce Poematum FRACAS TORII hoc idem Carmen rursum exhibebimus, Hannibali Crucejo tributum, & plerisque variis lectionibus insigne.

Ferre æstum, frigusque, leves agitare Molossos, Et pinguem silvis ad tecta avertere prædam Nunc decet, ac validam pro me exercere juventam. En arcum, pharetramque tibi, jaculumque relinquo: Ne tamen usque adeo plenæ confide pharétræ, 15 Ut postrema canum interea tibi cura putetur: Quorum ope veloces poteris prævertere cervos; Aut aprum ingentem, aut fulvum superare leonem. Ergo age, & hæc tecum semper mandata reserva. Principio, ut generosa canum tibi copia numquam 20 Desit, quæ certam valeat promittere prædam, Elige degeneri nequaquam semine natos, Sed quos affidue filvis exercuit altis Et labor indomitus, sævarum & præda ferarum. Nec vero parvi formamque genusque putaris: 25 Nam neque sunt animi, neque mores omnibus iidem; Et variæ diversa canum dant semina gentes. Nam rabidas si forte feras te cura tenebit Venari, & variis caput objectare periclis, Spartana de stirpe tibi, de stirpe Molossa 30 Quære canes: Libycos illis, acresque Britannos, Pannoniosque truces, & amantes prœlia Celtas Adde, nec Hircanos, nec Seras sperne feroces. Si vero parvos lepores, capreasque sugaces Malueris, timidosque sequi per devia cervos, 35 Delige Pæonios agiles, volucresque Sicambros. Quod tibi si latebras, abstrusaque lustra ferarum Rimari certa catulorum indagine cordi est, Hunc usum implebit Perses, & Saxogelonus. At genere ex omni præsertim delige quæ nec

#### L I B E R.

101

Corpore sit gracili, nec densis aspera villis; Sed fublime caput, vivacia lumina, & amplam Oftentet frontem, atque ingentes oris hiatus: Cui rectæ furgant aures, cui pinguia terga Dividat in caudam descendens spina reflexam: Sint armi lati, fint æque pectora lata, Lata alvus, quæ sic costis adjungitur imis, Ut tamen in spatium sensim se colligat arctum: Ut cava diductis succedant ilia costis. Excipiant ficcis quas fortia crura lacertis: 50 Ima pedum parva fignent vestigia planta. Huic fimilem conjunge marem, quum vere tepenti Tangit amor genus omne avium, genus omne ferarum. Bis quinos tamen ante dies accensus uterque In venerem, venere abstineant: sic plena libido 55 Acrius exstimulat, viresque ad semina præbet. Hinc major foboles, atque inde valentior exit. Quæ fimul ac fe fe numeroso protulit ortu, Selige de multis quos jam præstare videbis Pondere: vel ftipulæ flammis include fonoris 60 Ingentem turbam: prolis nam mota periclo Egregiam fobolem, melioraque pignora mater Ocyus eripiet flammis, & inertia linguet. Illi igitur plenis ubi nondum viribus ætas Accessit, parvum cursu conscendere collem, 65 Et molli affuescant se se demittere clivo . Hinc tenerum leporem, vel crura infirma trahentem Sectari capream, & facilem percurrere campum Incipiat, verbifque viri parere vocantis. Nulla mora est, ipsis crescant cum viribus anni. 70 Jam

Jam potes hos tuto densis committere silvis: Perque altos montes, per lustra agitare ferarum : Nec minus aut apro, aut fulvo objectare leoni; Si modo vel capreas, vel dedignabere cervos. Immodicis tum parce cibis, tum curlibus illos 75 Exerce assiduis: ac mox ad tecta reverti. Vincla pati discant: ita demum libera colla, Quum res ipsa, ususque vocat, majore feruntur Impete, nec cursum remoratur pigra sagina. Hactenus in filvis catulos eduximus altis: 80 Nunc quæ morbosis sit cura adhibenda, docebo. Infomnes quum forte canes occulta fatigat, Vimque adimit febris, putrem tunc ore cruorem Ferro emitte levi: dein Bacchica dona rosarum Misce oleo, & rapidis simul omnia concoque slammis, Terque die inferto demitte in guttura cornu. Si vero nimio venandi langueat æstu, Butyro lapathi fuccos, Siculique Lyzi Pocula, contusumque piper simul omnia miscens Profubige: ut certi fimul ac commixta liquoris 90 Prætulerint speciem, cupido canis hauriat ore. Immodicam fed forte fitim dum fublevat atro Fonte canis, lymphæ mala si successit hirudo, Cimiceo suffire canem nidore licebit: Aut oleo ptisanam & spumanti melle subactam 95 Incoquere, offensoque cani præbere vorandam. Aut quum tætra lues ( clavos dixere ) palatum Afficiet misere, silvestria sesama, nec non ... Bacchi acidos latices, & chartam fume perustam, Atque Ammoniaci frustum: dein singula in unum 100 ConConfundens, tætræ caussam superilline pestis. Tum vero ardentes oculos inimica perurit Quum tabes, crebræque fluunt a lumine guttæ, Jam frondes facræ myrti, filvestris & uvæ, Arentesque rosas diluto concoque Baccho, 105 Hisque affecta levi citus ablue lumina dextra. Inde oleum, atque ovi niveos immitte liquores. Quod si nativo stimulatur coxa dolore, Lemiulum lapidem ( Meditem nomine dicunt ) Urina semel atque iterum demerge recenti: 110 Cui Bacchi dulces, acidosque adjunge liquores, Quaque later pestis, sumta circumline penna. Ast ubi rupta novo manabit sanguine vena, Tum murem geminum, ac telam pendentis Arachnes Ure foco, cineremque undanti impone cruori; 115 Proderit & ferro candenti tangere vulnus. Obstructo vero lorii quum forte meatu Vexari afpicies catulum, Cerealia dona Obiice lace prius simæ perfusa capellæ. At contra venis si quando sanguis apertis, 120 Pro facili urina, terram madefecerit atram, Conveniet lente ferventi lactis aheno Mollire, & tenues coriandri immittere fuccos, Infractumque piper, laticemque undantis olivi, Infertoque cani paullatim infundere cornu. 125 Quid? taceam nimio quum decidit ungula cursu? Frangere namque juvat pallentis grana cumini Dentibus, admotaque pedem lenire faliva: Incipientque novi subcrescere protinus ungues. Fit quoque ut immundo catulus juguletur ab cestro: 130 Αt

At tu filvestrem crepitantibus urere rutam Ignibus, & fumo pariter mulcere salubri Difce: dehinc acri perfundere vulnus aceto. Ouin aures etiam muscarum turba molesta Impetit usque adeo, mutilatum appareat alte 135 Ut caput : ipse autem venienti occurre periclo, Et prius has nucibus, viridique putamine tinge. Quid quum dura canes inter se prœlia miscent, Alter ut alterius percuffus dente laboret? Tunc etenim cervi flammæ fubiecta voraci 140 Ossa teres, oleo subigens frondentis olivæ Unguinis in morem, ac vulnus letale perungens: Quamquam etiam poffis ramenta inducere ferri. Namque venenifero ferpentis faucius iclu, Quo valeat, scit sponte sua reperire salubre 145 Gramen, & ipse sibi nullo auxiliante mederi. Senferit at rabidos ubi morfus, protinus ipfe Idæam rutæ foliis, acrique Lyæo Junge picem, læfæque adhibe hæc medicamina parti. At mala guum scabies miseros depascitur artus 150 Latrantum, & fœde miserabile corpus adurit, Cerussam, abdomenque bovis, resinamque tenacem, Butyrumque recens viridantibus incoque sensim Lentisci foliis, infectaque membra perunge. Sed tunc præcipue follerti mente cavendum est, 155 Ouum rabie accenfus nunc hos, nunc impetit illos, Ipsi infensus hero, datque infanabile vulnus. Ergo illum primo valida compesce catena: Inde rofæ agrestis radicem pondere saxi Contufam vivi fontis consperge liquore, 160 Ut

number Coall

#### L I B E R. 105

Ut potus speciem lino colata nigranti Præferat: hac fumta, revocari ad pristina tradunt Sensa canem, ac posita rabie mitescere rursum. Sunt qui silvestres ficus, adipemque vetustum Contundant: hederas alii ferventibus undis 165 Emollire jubent, donec pars una fupersit E tribus; atque ipsis foliis, tepidoque liquore Pascere quadrupedem, Aurora surgente, surentem. Nil tandem usque adeo prodest ac prima sub ipsum Principium morbi rescindere semina serro. 170 Nam qua parte imo conjungi lingua palato Cernitur, & fauces nativo concolor auro Occupat, in rabiemque feros agit usque Molossos Vulnificus vermis, fuffunditque ora veneno. Quem si quis potuit serro resecare, potentem 175 Is tanti abstulerit caussam, stimulumque furoris. Quæ fuperant, olim: nunc prædam ad tecta jacentem Ferre monet præsens fugientis temporis hora: Quandoquidem calamos pofuit Coridallus acutos, Et iam sublustres invectat Luna tenebras. 180



Tom. I.

0

II.

#### II.

# IN OBITUM M. ANTONII TURRIANI V E R O N E N S I S,

#### AD JO. BAPTISTAM TURRIANUM FRATREM,

| Tst egomet tanti casu perculsus amici                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| E Tsi egomet tanti casu percussus amici Solamen nostris discuperem lacrimis, |    |
| Ne mea perpetuo manarent lumina fletu,                                       |    |
| Pergeret aut tantus urere corda dolor,                                       |    |
| Attamen, ut mî animi valuit concedere amaror,                                |    |
| Istæc mæsta tibi carmina persolüi:                                           |    |
| Quo fortasse meis consolarere Camænis,                                       |    |
| Si miseros quicquam Musa levare potest:                                      |    |
| Ac ne tu in lacrimas paullatim totus abires,                                 |    |
| Liquitur ut pluvio taca pruina Noto.                                         | 10 |
| Quandoquidem cari fato te fratris acerbo est                                 |    |
| Rumor in extrema vivere tristitia,                                           |    |
| Nec jam posse quietis habere, aut commoda somni;                             |    |
| Sed cedente die, sed redeunte queri:                                         |    |
| Mœrentemque, vagumque, & turpem fletibus ora                                 | 15 |
| Amissum totis quærere litoribus.                                             |    |
| Fertur ut Eridani ripas errasse per omnes                                    |    |
| Anxia fraterno funere Lampetie.                                              |    |
| Septem quam perhibent somni sine munere noctes,                              |    |
| Jejunam septem continuasse dies.                                             | 20 |
| Et, quoties longo defessa errore viarum                                      |    |
| Umbrosi in ripa concidit Eridani,                                            |    |
| Reddite vos Phaetonta mihi, clamabat ad undas,                               |    |
| O quæcumque sub hoc flumine Nympha latet.                                    |    |
|                                                                              |    |

| L                    | 1        | В         | E       | R.         | 10        | 7  |
|----------------------|----------|-----------|---------|------------|-----------|----|
| Te tamen, ullius f   | -        |           |         |            | est,      | 25 |
| Quandoquidem im      |          |           |         |            | iter      |    |
| Commoda, teque       |          |           |         |            |           |    |
| Perdidit hei misero  | •        | •         | -       |            |           |    |
| Quo tibi non ul      |          |           |         | _          |           | 30 |
| Ille amor, ille tua  |          |           |         |            |           | ,  |
| Ille tuæ fuerat f    |          |           | •       | _          |           |    |
| Quicum versari sen   |          |           | •       |            |           |    |
| Atque animi arc      | -        | _         |         | -          |           |    |
| Unum mirari, atqu    | ie unu   | m præ     | ponere  | cunctis    | :         | 35 |
| Ambroliæ e cuju      | s efflue | re ore    | lepos.  |            |           |    |
| O nimium miseri :    | nos, &   | genus     | ærum    | nofum,     |           |    |
| Deterius quorum      | est co   | ndition   | e nihi  | 1.         |           |    |
| In nos fævitum est   | bello,   | quo d     | urius   | umquam     |           |    |
| Vidit nulla ætas     | , nec f  | eret ul   | la dies |            |           | 40 |
| Servitium tulimus    | crudele  | , & ba    | rbara   | justa,     |           |    |
| Paríque domos c      | aras lic | uimus,    | , & p   | atriam .   |           |    |
| Relliquias, miserose | que abs  | umlit t   | abida   | cives      |           |    |
| Pestis, & huc ill    | uc fæv   | it Erin   | nys ac  | ihuc.      |           |    |
| Nec sat erat: mise   | ri crud  | elia fui  | nera C  | OTTE       |           | 45 |
| Flevimus. o indi     | _        |           | _       |            |           |    |
| O COTTA infelix,     | -        |           | _       |            |           |    |
| Tam subito ante      |          | •         |         |            |           |    |
| Jam neque finieran   |          |           |         |            |           |    |
| Non bene cessara     | ant trif | tia flere | geni    | s,         |           | 50 |
| Quum tu, MARCI       |          | -         |         | tot tristi | bus actos |    |
| Deseris, heu false   | •        |           |         |            |           |    |
| Non hoc vivida no    |          | -         |         |            |           |    |
| Hoc tua non vir      | tus, no  | n ben     | efacta  | dabant,    |           |    |
|                      |          |           | 0 1     |            | Ex        | a. |

| Exanimem' ut nos te juvenem, nec jam ulla loquente  | m 55 |
|-----------------------------------------------------|------|
| Externa miseri contegeremus humo:                   |      |
| Sed fore, quem fama virtus æquaret Olympo,          |      |
| Unus qui multos instrueres populos:                 |      |
| Qualis ab aerio decurrens monte jugi fons           |      |
| Communes multis fufficit unus aquas.                | 60   |
| Nam quid ego aut laudes memorem, aut tua maxima lau | ıdum |
| Præmia? quam humano profueris generi:               |      |
| Aut quam sæpe animas positas jam sedibus Orci       |      |
| Ad fua Apollinea membra vocaris ope?                |      |
| Vos testes, Ticine, & qui inter pascua læta,        | 65   |
| Medoace, antiquos abluis Euganeos:                  |      |
| Illo quos fama est naturæ arcana docente,           |      |
| Sæpe inter Nymphas obstupuisse suas:                |      |
| At nunc amisso turbatis stesse sub undis,           |      |
| Inque mare affuetas non habuisse vias.              | 70   |
| Non tamen aut soli, nec vos magis omnibus, amnes,   |      |
| Indoluistis acerbo illius interitu.                 |      |
| Illum etiam Grajæ & Nymphæ flevere Latinæ,          |      |
| Illum etiam Tuscis Calliopea modis.                 |      |
| Quin etiam silvæ, & montes gemuisse feruntur,       | 75   |
| Et vos extremi flestis Hyperborei.                  |      |
| Sed mage Benaculque fenex, & Sarca, fepulti         |      |
| Qui prope vicinum prætereunt tumulum.               |      |
| Sed magis ipse Athesis, olim qui corpus humandum    |      |
| Condendum caram perferet in patriam,                | 80   |
| Ne extra cognatos cineres, Turriensia que ossa      |      |
| Illum perpetuo terra aliena tegat.                  |      |
| Tune vos o patrio prognatæ Najades amne,            |      |
| Spargite odoratis plena sepulcra rosis.             |      |
| _                                                   |      |

|                           | L     | I       | В       | E      | R.          | 109    |    |
|---------------------------|-------|---------|---------|--------|-------------|--------|----|
| empus erit<br>Quantum     |       |         |         |        |             |        | 85 |
| tque aliquis<br>Devota ad | monu  | ment    | a leger | 1s , & | scripta jac | entis, |    |
| terea, o v                |       |         |         |        |             |        |    |
| Sarcaque a vos o Na       |       |         |         |        |             |        | 90 |
| Et nemora                 | umbro | olis de | nía ca  | cumin  | ibus,       |        |    |

Ferte aliqua o nunc ferte meo folatia BATTO, Et tantam ex animo demite triffitiam. Quem neque sancta potest Sophie complexa levare, 95 Musa nec assuetis sedula carminibus.

BATTE, tamen vates, longum ut quælisset ademtam, Et longum fleffet Thracius Eurydicen . Nullo folatus, blando quam carmine, curas, Nullo, quam Sophia, dicitur esse magis.

Illi, seu Rhodopes silvis erraret in altis, Sive in deferti Strymonis aggeribus, Semper Musa comes, semper pendebat eburna

Tempus erit

Quantum Atque aliquis Devota ad Interea, o ve Sarcaque a Et vos o Na

Ex humero numeris docta fonare lyra. Ille orbem immensum semper spectabat, & orbis 105 Ornatum, puris sidera luminibus,

Et maria, & montes vastos, atque irrequieta Flumina, tum quicquid denique terra parit. Quorum animadvertens certa fub lege tenorem, Paullatim caram fenferat Eurydicen

Deleri, & triftem mutari in gaudia mentem; Tantum animos rerum forma levare poteft. Africe lucentem Lunæ Titanidis orbem. Et cum Sole suo quæ super astra micant.

Omnia

100

IIO

| Omnia funt æterna, & vitæ junsta perenni:<br>Quæ loca felices diique animæque colunt. | 115     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Inferior Leti regio est, sedesque malorum,                                            |         |
| In qua est quod felix intueare, nihil.                                                |         |
| Quippe folum hoc ventique, imbresque, & cuncta f                                      | arigant |
| Quæcumque aeria de regione cadunt.                                                    | 120     |
| Adde æstusque, hiemesque, & morborum genus omn                                        |         |
| Tum natura aliqua est indiga semper ope.                                              |         |
| Nos porro desideriis mala plurima nostris                                             |         |
| Junximus. o præceps in fua damna genus!                                               |         |
| Hinc odia, & timor, & lites, & bella cruenta,                                         | 125     |
| Et via non uni plurima aperta neci.                                                   | ,       |
| Attamen in tantis ærumais est animi spes                                              |         |
| Unica, quem melior vita beare poteft.                                                 |         |
| Quippe, ubi præfulgens ulla virtute reliquit                                          |         |
| Corporeum, fedes advolat ætherias,                                                    | 130     |
| Semideilmque domos, & divilm morte carentum,                                          | -,0     |
| Hic ubi non æstas, nec fera sævit hiems;                                              |         |
| Nec dolor, aut desideria infelicia nostri .                                           |         |
| Nec fors partem aliquam, nec rude vulgus habet:                                       |         |
| At fancti heroes habitant, gens inclyta bello,                                        | 135     |
| Ingenuique, novem qui coluere deas:                                                   |         |
| Quique pii, justique, desim præcepta secuti,                                          |         |
| Et fancta infignes qui fuerunt Sophia.                                                |         |
| Quos inter tuus ipfe recens a funere frater                                           |         |
| Miratur cælum, cælicolûmque domos,                                                    | 140     |
| Æternamque diem, & felicem ex ordine gentem:                                          | 1       |
| Inter quos gaudet se quoque dinumerans.                                               |         |
| Quem circum illustres animæ, PROAVIQUE, PATERQ                                        | ue      |
| Intentos oculos ore Nepotis habent,                                                   |         |
|                                                                                       | -       |

#### L I B E R.

| Et pulchram effigiem agnoscunt: miratur & ipse<br>Egregiam slirpem, magnanimumque genus:<br>Agnoscitque suos, & sacha & nomina discit:<br>Tum quantum sit adhuc terra habitanda tibi. | 145  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| O fortunatum nimium, triftem ante senectam                                                                                                                                            |      |
| Carpere iter cæli cui potuisse datum est!                                                                                                                                             | 150  |
| Quas syrtes, quos & scopulos post terga relinquis,                                                                                                                                    |      |
| MARCE! tibi a quanto est salva carina mari!                                                                                                                                           |      |
| Fortunate iterum: tu non incommoda vitæ                                                                                                                                               |      |
| Passus adhuc, non quæ plurima habet senium:                                                                                                                                           |      |
| Sed dulces inter Musas, & Apollinis artes                                                                                                                                             | 155  |
| Fortunata nimis vita peracta tibi est.                                                                                                                                                |      |
| I, decus Ausoniæ juvenis, numeroque deorum                                                                                                                                            |      |
| Te immisce: culta est jam tibi terra satis.                                                                                                                                           |      |
| Illa tuum, dum sidera erunt, dum flumina current,                                                                                                                                     |      |
| Nomen in aftra memor, & benefacta feret.                                                                                                                                              | 160  |
| III.                                                                                                                                                                                  |      |
| AD JOANNEM BAPTISTAM TURRIA                                                                                                                                                           | NUM, |
| VERONENSEM.                                                                                                                                                                           |      |

# IN OBITUM PAULLI, ET JULII, ITSIUS FRACASTORII FILIORUM.

BATTE, animos quando triftes, curaíque levare
Muía potefi, ego nunc fortem, cafuíque fupremos
Ipíe meos trifti folabor carmine recum.
Et recum dulces natos, quos funus acerbum
Abfulir, ærerna & pariter caligine texit,
Conquerar: ut faltem tenebris, & nocte perenni,
Quantum opis eft noftæ, miferorum nomina demam.
Quæ potul, dum vita illos auræque fovebant,

Exhi-

| Exhibui genitorque, gubernatorque duorum                                                   | ~  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Infelix. primas alter vix fingere voces,                                                   | 10 |
| Alter adhuc teneris jam tum decerpere ab annis                                             |    |
| Prima rudimenta, atque omen præbere parenti.                                               |    |
| Quos ego ( fed Zephyri spes portavere paternas )                                           |    |
| Censueram, si fata darent, quum posceret ætas                                              |    |
| Fortior, ad dulces tecum traducere Musas                                                   | 15 |
| Assiduos, citharamque humeris suspendere eburnam.                                          |    |
| Inde, ubi jam cælum, ac Solem, fulgentiaque astra,                                         |    |
| Terramque, & liquidos ignes, æquorque profundum                                            |    |
| Mirari inciperent, latisque animalia campis,                                               |    |
| Te monstrante viam, te rerum arcana docente,                                               | 20 |
| Mens fuerat dulces Sophiæ deducere ad hortos,                                              |    |
| Hortos quos ver perpetuum, quos aura Favonii                                               |    |
| Semper alit, semper cælesti nectare pascit.                                                |    |
| Hic tremulo, & longa confecto ætate parenti                                                |    |
| Purpureos legerent flores: feniique levamen,                                               | 25 |
| Threïcia canerent cithara, quæ plurima quondam                                             |    |
| Audissent te populea meditante sub umbra,                                                  |    |
| Divino mirantem Athesim dum carmine mulces,                                                |    |
| Et rerum canis & teneri primordia mundi.                                                   |    |
| Fortunate senex, si natorum ore referri                                                    | 30 |
| Fata finant, ut nata chao antiquissima rerum                                               |    |
| Materies visi correpta cupidine pulchri                                                    |    |
| Arferit, atque deûm thalamo complexa, jugarit                                              |    |
| Corpora prima: quibus Difcordia nata hymenæis;<br>Et divifa locis, fuprema petiverit ignis |    |
| Purior. & nitidis vicinus federit aftris:                                                  | 35 |
| Ouem juxta per inane amplum se suderit aer:                                                |    |
| Ima autem tellus vasto circum obruta ponto                                                 |    |
| rina autem tenus vano circum obiuta ponto                                                  |    |

Do Sty Good

# L I B E R. 113

| Contiterit: quam dudum ninc inde agitantibus undis |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Substerni late campi, deformiaque arva             | 40  |
| Paullatim apparere supra, & concrescere montes     |     |
| Cœperunt, procul & nudas ostendere cautes,         |     |
| Mox nemora, & virides undis mirantibus ornos.      |     |
| Montanis tum speluncis, & rupibus altis            |     |
| Exfiluere udz formoso corpore Nymphz,              | 45  |
| In viridi flavos ficcantes litore crines.          |     |
| O fortunatum nimium, fi numina tantum              |     |
| Hæc mihi fervassent, si non casura dedissent.      |     |
| Verum aliter Lacheli vilum est, quo tempore primum |     |
| Natorum cœpit producere fila duorum.               | 50  |
| Quippe auram miseris, & dulcem noscere vitam,      |     |
| Spemque fui dederat præbere: alia omnia ventis     |     |
| Tradita, nocte atra & tenebris involverat Orci.    |     |
| Non licuit firmos annis, viridesque juventa        |     |
| Inspicere, & caræ ad metam deducere vitæ.          | 55  |
| Nec potui votis, nec ope adjuvisse paterna         |     |
| Clamantes, frustraque patris suprema petentes      |     |
| Auxilia, & nota nequicquam voce vocantes.          |     |
| Heu mortem invifam: quis te mihi, PAULLE, deorum   |     |
| Arripit, & miferum complexibus abstrahit istis?    | 60  |
| Tu prior immiti correptus morte, parentem          |     |
| Deseris, & dulces auras, & lumina linquis.         |     |
| Quod te si tali dederant sub lege suturum          |     |
| Fata mihi, non jam fuerat mœroris abunde?          |     |
| Non gemitus? quid me e tam multis patribus unum,   | 65  |
| Cælicolæ, lacrimisque novis, & morte recenti       |     |
| Opprimitis, caroque etiam spoliatis Iulo?          |     |
| Heu, miserande puer, quanto plena omnia luctu      |     |
| Tom. I. P                                          | Li- |
|                                                    |     |

| Liquisti abscedens! quem non vesana deorum               | $\supset$ |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Incufavit inops, quum te complexa jacentem               | 70        |
| Aspiceret laniata comas & pectora mater?                 |           |
| Ah misera, ah male fausta parens, quid numina sletu      | }         |
| Sollicitas? jacet ille, velut fuccifus aratro            |           |
| Flos tener, & frustra non audit tanta gementem.          |           |
| Ah misera, ah quid sublatum complexa moraris?            | 75        |
| Ille tuus non jam est. vos illam in funere, matres;      |           |
| Collapsam accipite, exanimemque reponite teclis.         |           |
| At vos, infontes animæ, carissima nuper                  | 1         |
| Pignora ( quod misero superest optare parenti )          | 7         |
| Semper avete mei, ut licuit, semperque valete.           | 80        |
| Seu dulce Elysium functos, umbræque tenebunt             | )         |
| Sanctorum nemorum, puro seu sidera cælo,                 | - 1       |
| Ipse ego vos semper lacrimis, vos carmine tristicas para | 4         |
| Prosequar, & vestris persolvam justa sepulcris:          |           |
| Donec me vobis tenuem conjunxerit umbram                 | 85        |
| Summa dies, natis æquat quæ fola parentes.               | : :       |
| Interea curas numeris, Musaque levemus,                  | , i       |
| BATTE, animos: quando rerum mortalis origo est,          | 4         |
| Quando etiam vitæ norunt vasta æquora finem.             | 1         |
| Scilicet & quondam veniet labentibus annis               | 90        |
| Illa dies quum jam curvo sub vomere taurus               | 1.12      |
| Desudet, terramque gravis proscindat arator,             | :         |
| Nunc ubi cæruleæ rostris spumantibus undæ                |           |
| Sulcantur, verruntque citæ freta longa carinæ.           | - I       |
| Nec vos, o liquidi fontes, æterna manebunt               | 95        |
| Secula, se tanto quamvis pater efferat amne              | . 2       |
| Eridanus, tumidusque fluat tot cornibus Hister.          | . *       |
| Quin etiam aerii montes (mirabile dictu!)                | . :       |
| Tay                                                      | -         |

100

Taygetus, Syphilusque, jugo & Cymbotus opaco Innumeras post æstates, ac secula longa, Senferunt feniumque fuum, fupremaque fata: Ex quo Materies thalamos, primosque hymenæos, Atque elementa novus fensit discordia mundus .

> IV. AD DANIELEM RHAINERIUM VERONÆ PRÆFECTUM, SENATOREM AMPLISSIMUM.

HAINERI venerande, uno quo sospite, nondum Iustitia, & virtus terris antiqua recessit, Multa quidem monumenta tuis sub fascibus urbis, Multa cadunt antiqua piorum & templa deorum, Et Bromii vites, & amicæ Pacis olivæ. Verum hæc ex urbis re dilabuntur, & ipsi Ultro etiam fua tecta volunt procumbere divi. Ah, faltem antiquo medicorum parcere ritu Fasque, & suetus amor pietatis, & inclyta virtus Magna tui valeant, valeant hoc more vetufto, IO Quo nostri vixere atavi, vixere parentes, Te duce venturi longum superare nepotes. Sanctior hic templis , hic divîm est fanctior aris, Quem neque tempus edax potuit, nec fecula tot iam. Non belli rabies, non ipfum infringere ferrum: 15 Tantum est justitiam violari, & fœdera rumpi! Scilicet & facta est medicina, vetusque deorum Inventum, & facri medici, quibus auctor Apollo: Qui revocare animas jam caligantibus Orci Faucibus impolitas ad caræ munera vitæ. P Æthe-

### TIG CARMINUM

Ætheriosque haustus, & dulcia lumina possunt : Oui genus innocuum, vitæque ad publica nati Commoda, divinas tantum didicere per artes Exercere ævum, atque humanæ præesse saluti. Hos æquum est te præcipue, longeque tueri, 25 RHAINERI, ante alios, idem cui cessit Apollo Ipfe suas artes, & munera nobilis otii: Quemque domos divûm docuit, perque omnia duxit Sidera: quem Grajo insignem Latioque cothurno Secretas dedit Aonidum percurrere filvas, 30 Et calamos, citharamque humeris suspendit eburnam. Idem te dulces Sophiæ deduxit ad hortos, Hortos quos ver perpetuum, quos aura Favonii Semper alit, semper cælesti nectare pascit. Salve, magne parens, qui tot virtutibus auctus 35 Urbem justitia, & divis in pace secundis Egregiam moderare, Athesis qua flumine pulchro Labitur, & placido secat arva virentia cursu. Tu quoque, magna virum genitrix, urbs inclyta, falve, Cura deûm, VERONA: tui cessere labores, 40 Ærumnæque graves, atque horrida Martis imago, Sanguinis & vesana sitis, & tristis Erinnys. Barbara jam cessit rabies, & in Alpibus atrox Sævitiam miles, gelidumque exercet ad Albim. Jam duros nimium servîtus, & fera justa Desuemus perferre, ullos non jam urbe tyrannos Conspicious, sed te, RHAINERI maxime, sed te, Magne pater, uno tandem quo sospite, nobis Jam bona Libertas rediit, Pacemque per agros Læta Ceres, Bacchique chorus comitantur ovantes. Gau-

55

Gaudete o quicumque boni speratis agrestes, Quorum amor est sobolis, studiumque neposibus arva Incolere, & parvas ulmis attollere vites.

Tempus io, nunc tempus adest quo secula Parcæ Aurea nent, tandem quæ nunc te præside læta Incipiunt: sted erunt nobis tunc maxima quum te Insignem sceptro Venetum, sanchaque tiara Regna salutabunt terris disfusa, tuumque, Qua Sol exoriens visit, qua deserte orbem Occiduus, late clarum feret Hadria nomen.

# AD JOANNEM MATTHÆUM GIBERTUM, EPISCOPUM VERONENSEM.

TLLE tuus, GIBERTE, facras qui in montibus aras Melfineis tibi constituit, qui teque, tuumque Per nemus omne canit, perque omnia litora nomen, Hæc enata suis mittit tibi poma sub hortis Aurea, quæ quondam Medorum e finibus Atlas Transtulit, & magno servabat tuta dracone: Mox victor facra exfpolians pomaria Perfeus, Dum levibus nostrum talaribus aera tranat. Donavit Charitæ Benaci ad flumina Nymphæ. Insuper hos, GIBERTE, tibi dat munera pisces. IO Qui quondam Etrusci nautæ, nostraque suere Effigie, nunc Benaci sub gurgite nantes Cærula converrunt finuatis æquora caudis. Quod si forte juvat tanti miracula facti, Atque hominum quondam versas audire figuras, 15 Ipfe edam, Saloi quæ quondam ad litora BATTUS, BAT-

| BATTUS amor Dryadum cecinit, mihi rettulit Ægon     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Forte senex Cretæ patriis Saturnus ab oris          | 3          |
| Ab Jove depulfus, regnum fedefque quietas           |            |
| Quærebat Latio in magno, fataliaque arva:           | 20         |
| Jamque diem medio Sol inclinabat ab axe,            |            |
| Quum fessus; longaque via siccatus & æstu,          | 7.5        |
| Ad vada Benaci viridi profpectat in herba           | - :        |
| Vescentes nautas, & puri grandia Bacchi             |            |
| Pocula miscentes: placido quos ore salutans,        | 2          |
| Ecquis, ait, vestrûm, pueri, succurrit egenti,      |            |
| Defessoque seni? quis pocula parva ministrat,       |            |
| Exstinguitque sitim? poscenti illudere nautæ,       |            |
| Et ridere fenem. quis enim præfentibus undis        |            |
| Possit habere sitim? en slumine largius illo        | 30         |
| Ebiberis, gelidaque æstum solabere lympha.          |            |
| Illufus deus immiffis in flumina palmis             |            |
| Haurit aquas, pronusque bibit: tum versus ad illos, | -          |
| Quo tamen e pretio, pueri, ducetis ad illas         | · ';       |
| Remigio cautes, quæ fluctibus undique circum        | 3          |
| Clauduntur, mediifque jacet parva infula in undis;  |            |
| Oftenditque locum: pretium gens impia iniquum       |            |
| Postulat. at pactus senior tamen omnia firmat,      |            |
| Adjuratque deos testes, scanditque phaselum.        |            |
| Illi autem, dum nave cita liquida æquora fulcant,   | 40         |
| Ignari, quisnam sedeat deus, Eja age nobis          |            |
| Fare, senex, quonam latebras pro crimine quæris?    |            |
| Anne fugam subrepto auro, dominoque relicto         |            |
| In loca tuta paras? sed te tua fata sequuntur,      |            |
| Demens, quem nullæ poterunt servare latébræ.        | 45         |
| Nomine Carpus erat, qui tam temeraria verba         |            |
|                                                     | <b>~</b> : |

| Dixerat: ingeminant comites, aurumque repolcunt,    |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Proferri subreptum aurum: ni proferat, omne         |      |
| Vi rapiant, pulsumque rate in media æquora turbent. |      |
| Quos placidus dictis fenior demulcet amicis.        | - 50 |
| Etrusci nautæ, quæ nunc mens impia suadet           |      |
| Nec fervare fidem vos, nec meminisse deorum?        | 4    |
| Dicenti jam vis, jam dextra infertur. at ille,      |      |
| Quî tandem agnosci posset deus, Impia, dixit,       |      |
| Gens inimica deûm, dabitur, quod poscitis, aurum:   | 55   |
| Hoc imo fub fonte aurum pascetis avari.             |      |
| Dixerat. Ast illis veniam poscentibus & vox         |      |
| Deficit, & jam se cernunt mutescere, & ora          |      |
| In ricum late patulum producta dehiscunt:           |      |
| In pinnas abiere manus, vestisque rigescit          | 60   |
| In fquammas, caudamque pedes sinuantur in imam.     |      |
| Qui fuerat subita obductus formidine, mansit        |      |
| Pallidus ore color, quamquam livoris iniqui         |      |
| Indicium suffusa nigris sint corpora guttis.        |      |
| Carpus aquas, primus numen qui læsit, in amplas     | 65   |
| Se primus dedit, & fundo fub condidit imo.          |      |
| Inde alii celeri se se in media æquora saltu        |      |
| Præcipitant, vacuamque ratem, & fine remige linguur | ıe.  |
| Jamque deus fuper unus erat : fubit ipfe magistri   | 7    |
| Munus, & adductis pelagi petit ultima ripis,        | 79   |
| Expositus ripa placidas conversus ad undas,         | •    |
| Ecquid io, Nymphæ Benacides, ista supersie          |      |
| Navis, & hunc amnem facrum male faulta carina,      |      |
| Et vestras sulcabit aquas? en certe ita & hujus     |      |
| Criminis hoc fcopulo femper monumenta manebunt.     | 75   |
| Dixit, & in partem rupis conversa pependit          |      |
| C                                                   | m    |

Cum remis ratis ipfa suis, ubi cernere conchas Nunc ctiam licet, externo quas litore nautæ Collectas miseri media imposuere carina. Ex illo nunc Benaci per litora nantes, Atque auri venas sundo pascuntur in imo, Nunc etiam a primo retinentes nomina Carpo.

VI.

#### AD MARGARITAM VALESIAM NAVARRÆ REGINAM:

#### CÆSARIS FREGOSII NOMINE.

UM me Cenomanos inter tenet Itala tellus Zefredique arces, mens autem nescia claudi Libera trans gelidas Alpes Rhodanumque vagatur, Trans Ararim, cælumque beatum & Gallica semper Regna videt, Regemque suum, tecumque moratur Affidue, versarque tuas sub pectore laudes: Ecce mihi celata auro gemmaque nitenti Armipotens, galeaque ferox & Gorgone Pallas Oblata est, seu fors tulerit, seu fata dedere. Continuo visa ante oculos effúlgere imago Magna tui, inque infa micuerunt Pallade vultus Virtutesque tuz, moresque, & facta, decusque. Quippe illam e cunctis sic tu mortalibus una Affimilas, fic una refers, in Pallade ut & tu Noscare, & Pallas in te. sive illa Minerva. Seu dici Bellona velit, consensus utrimque Est idem, ora, animi genius, cognataque virtus. Jure igitur tibi debetur, tibi convenit uni Gemma, aurum, effigiesque dez: sive est Polycleti,

Sive

15

80

5

20

25

20

Sive Myronis opus . placeat tibi munus: imago Eft tua: fit gratus cum munere muneris auctor. Quod fi digreffus paullum, & provectus amore

Quod it digreflus paullum, & provectus amore Pierio, dum me dulces per grandia Mufæ Facta rua, & dum per monumenta heroica ducunt, Ipfe ruas memorem laudes, quibus æthera ad altum Scandis, & tilla tímul referam per quæ una Minervam Ufque adeo affimilas, juvet aufcultare canentem,

Usque adeo affimilas, juvet auscultare canentem, Si vacat, & folitæ funt te oblectare Camoenæ. Illa parente deo Jove magno, fratre superbit

Gradivo. tum forte acres in bella phalanges Si quando exacuit, late timor occupat urbes, Turbati tremuere hoftes, ac terga dedere.

Ipía haslam quatit, atque horrenti Gorgone sævit.

Ante deam diræ effigies, Terrorque, Minæque
Sanguineæ, & dans terga Pavor, Visque impia, & Iræ, 35

Vinclaque, Vindicaque affant, & Mortis imago.

At vero politis armis, atque ægide dira,

Mollius humanas si demittatur ad artes,

Mansuetosque usus, tum dulcia carmina cantat, Et facilem exercet Musam, aut heroica gesta Describit, numerisve orbes metitur & astra.

Sin autem imperiis & majestatis honore Gaudeat, æternæ ramis infignis olivæ

Aut justas sancit leges, aut jura ministrat, Aut arces struit, aut medias regina per urbes Incedit, matresque super longe eminet omnes:

Condensi agglomerant altis clamoribus Afri, Spectatumque ruunt, arasque & publica ponunt Templa deæ; plausu resonat Tritonia ripa.

Tom. I.

Q

| Tu pariter magno Gallorum rege deoque, 50               |
|---------------------------------------------------------|
| Ac Jove nata simul, germano Marte superbis.             |
| Nam Martem quilnam esse neget, seu fortia nudus         |
| Brachia, prævalidosque artus, atque Herculis armos      |
| Ostendit, taurumque uno prostraverit ictu:              |
| Sive acrem, pictifque armis spectandus & auro, 55       |
| Pressit equum, struxitve acies, & victor in hostes,     |
| Ceu torrens, figna atque viros flernitque fugatque;     |
| Fulmineove Jovis tonitrus imitatus & arma               |
| Tormento, muros & magnas diruit urbes?                  |
| Te quoque tantorum comitem, partemque fecundam 60       |
| Bellorum, si quando acies atque arma movenda            |
| Perculsæ tremuere urbes, horrorque, pavorque            |
| It campis, Mars germanam comitatur ovantem:             |
| Attoniti spectant populi, gaudentque tueri              |
| Nunc primum, nunc & medium, nunc agmen obire 65         |
| Postremum, nunc pellere equum, nunc tendere in hostem,  |
| Turbantem cuneos, & abadis agmina signis.               |
| Affiftunt comites circum Solertia, & Aftus,             |
| Et magna audentes Animi, & Tolerantia dura,             |
| Curaque, Sedulitasque vigil, Spesque alta, Laborque, 70 |
| Et divûm Favor, & ventis Fortuna secundis:              |
| Pone sequens magno graditur Victoria plausu.            |
| Nec minus horrenti a bello, partifque triumphis         |
| Si juvat ingenii, pacifque incumbere in artes,          |
| Nunc lauro redimita comas, imitata forores 75           |
| Castalias, plectis numeros, & carmina dictas,           |
| Carmina nec rerum fato subjecta, nec ævo:               |
| Nunc magnos dimensa orbes in templa deorum              |
| Attollis animos, patrioque affuescis Olympo:            |
| Nunc                                                    |

vuiic

Nunc tua describis vel regum gesta tuorum, 80 Aut eadem depingis acu. flant curribus altis Er pater, & proavus, cunctique ex ordine reges, Captivosque hostes, & vinctos colla tyrannos Anre rotas longis ducunt in templa triumphis: Ipfa opus & textum stupet immortale Minerva. 84. Quam vero, o quam te dicam, quum legibus æquis Justitiaque feros populos frenasque, regisque, Et divina doces jura, & civilia ferre: Aut arces tollis, aut propugnacula condis: Aut matres inter medias, populosque frequentes 90 Incedis regina? Favor comitatur euntem, Majestasque, Pudorque, tamen qui Pallada possit Armatam, & Martis gradientem in bella decere. It dextra Pax læta manu, & prætendit olivam. Applaudunt Seguani, floresque & Iilia passim 95 Effundunt, gaudentque tuas attollere laudes, Reginamque, deamque, falutiferamque falutant, Et pace infignem, & bello ferroque potentem. Fortunata nimis, magnus quam Czefar, & omnis Suspicit admirans orbis, cui lumine tellus 100 Felici arridet, totus cui militat æther. Diis quamquam visum aspectu tibi debita regna Paullisper privare tuo, seu crimine cives Id meruere aliquo, seu te tua fata reservant Ad majora, viamque tuis virtutibus amplam 105

Expediunt, panduntque. etenim jam tempora læta Illa inflant, quum post lacrimas, post publica vota Te tandem tua regna novis decorata trophæis Accipiant, & justa tibi solennia solvant.

| Jam ludi, festique dies, jam sacra parantur:    | 110 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Jam placidus ripa gaudet Meniascus amœna:       |     |
| In templis pueri impubes, mixtæquæ puellæ       |     |
| Sacra canent, ortusque tuos ad sidera tollent:  |     |
| Ut nascentem ulnis primæ excepere Camœnæ,       |     |
| Melleque, & Aonio tetigerunt ora liquore:       | 115 |
| Ut Charites fovere deze, & decus omne dedere:   | -   |
| Ut parva in numerum pedibus cunabula divæ       |     |
| Pellentes, manibus nentes fatalia pensa         |     |
| Grandia concordes cecinerunt fata forores.      |     |
| Stabunt ingentes fublatis molibus arcus         | 120 |
| Cælati gestisque tuis, factisque tuorum.        |     |
| Supra omnes humeris exstans altaque corona      |     |
| Frater erit, senosque serox ex hoste triumphos  |     |
| Ducet ovans. mox fortuna congressus iniqua,     |     |
| Cum dura bellare dea, & decernere dure          | 125 |
| Cogetur. longe illa Euris in bella vocatis      |     |
| Objicere adversos, & toto nubila cælo,          |     |
| Et casus, & monstra modis minitantia miris      |     |
| Cernetur: rex contra animis, & fortibus ausis,  |     |
| Et virtute nova tandem superare cadentem,       | 130 |
| Tendentemque manus: tum ferro & compede vin&am  |     |
| Protrahere, & campo captivam ducere aperto:     |     |
| Nubila diffugere, & turpi deformia monstra      |     |
| Vica fuga, vario bello confumta fameque         | - 1 |
| In cæcas latebras obscuraque Tartara condi.     | 135 |
| O, mihi fi tantum juvenili in corpore vitæ,     |     |
| Et tantum det Parca mihi, hæc ventura superstes |     |
| Ut videam, comiterque tuos, regina, triumphos:  |     |
| Mox eriam fnectare queam & majora parari!       |     |

En

En erit, en umquam illa dies, quum Gallica signa 140 Attolli, & Sequanos compleri milite campos Conspiciam, fremere arma Rhemos, fremere arma Cadurcos, Aulercosque, Heduosque, & pictis Lingonas hastis? In mediis regem fecum cataphracta trahentem Agmina, fublimem fanctas procedere ad aras, 145 Per caput & facram regum de more coronam Jurantem, & Solymas repetentem debita sceptris Regna suis: te parte alia fortes Ituriscos. Andelos, Biturasque seros in bella moventem: Confiliis, tantoque operi comitemque ducemque 150 Ascitam: nec non tanto sub rege coactam In ferrum ruere Italiam, & focia arma trabentem Signa fequi. mox o liceat cæloque fecundo, Et præsente Deo, tot se se addentibus una Prospicere immensum consterni puppibus æquor; 155 Carmelique procul rupes, & litora Ioppes Læta Dei classem, & victricia vela vocare, Et trepidum Euphratem, & magni tremere ostia Nili. Tunc ego non alium Martem mihi, Pallada poscam Non aliam mihi: rex Mayors, tu maxima Pallas 160 Sola eris. o ego tunc gemino sub numine tutus Per medios hostes videor densosque maniplos Victor agi, videorque mea sub cuspide fractos Munera magna tibi captivos ducere reges: Nec non & spolia ampla tuis addenda triumphis 164 Jungere, barbaricas vestes, regumque tiaras, Armaque, Mygdoniosque arcus, Lyciasque pharétras: Cernere & exanimem fuso cum milite portas Caucaseas arque Hircanos inquirere saltus Mau-

Manmerhem. & se se extremis occludere Bactris. 170 Hæc, precor, hæc propere eveniant felicibus aftris, Si qua fata dabunt, votis si Juppiter adsit. Interea, five hæc te cura, & gloria tangit, Seu pacem Europæ miseræ moliris, & arma In Superûm fævos hostes avertere tentas, 175 Magnanimo affiftente tuis conatibus ANNA, ANNA spectato meritis, cui summa potestas Tradita, quo rerum moles onerofa recumbit, Quicquid agis, si quando animum convertis ad ipsam Italiam ( neque enim teneat non hæc quoque cura ) 180 Tunc dicas, Calo ante alios mihi fidus in illo est, Oui nisi pro rege invigilans nochesque diesque Illic res Italas, & regia munera tractet, Gallica suspiret regna, & tabescat abesse. Præterea, dea bellipotens, quæ munera CESAR 184 FREGOSUS, parva illa quidem, fed congrua mitto. Haud ingrata tibi Latiis accedat ab oris, Una eadem, faciesque tui, faciesque Minervæ. Quinetiam, quoties divam spectare iuvabit. Te toties spectare puta. Sed, me quoque tanti 190 Si facies, si me tali dignabere honore, Ouum memor ipla mei fueris, tum nomine nostro Longævamque diem, & felicia cuncta precata, Diva, tuum falvere jube super omnia Martem.



# L I B E R. 127

#### VII.

#### AD M. ANTONIUM FLAMINIUM, ET GALEATIUM FLORIMONTIUM.

Un vos fatidicos vates, arcanaque fenfa
Volvitis, atque animum cziefti nectare alentes,
Alloquiis, magnoque Dei confuefcitis ori
Felices duce Giberto, Gampense magistro:
Quid dicam miserum me agere, & quam ducere vitam
Irrequietum animi & quarentem indagine vana
Naturam semper sugientem: quæ se ubi paullum
Ostendie mihi, mox facies in mille repente,
Ceu Proteus, conversa sequentem cludit, & angie
Mozentem sensique horas cassumque laborem?

Nuper enim tenues species, simulacraque rerum,
Quæ fluere ex ipsis dicuntur, perque meare
Omnia, dum sector meditans, tacitusque requiro
Avia silvarum, & secreta silentia solus,
Cognovi tamen his spectris illudier ipsis:

15
Ut sensus feriant nostros, semperque lacessant,
Perque fores, caulasque anima ludantque, meenteque,
Ac remeent, ipsamque nee inter somnia linguant.

Ergo hoc clusum studio, sessimungue labore
Tandem me miserata suos abduxis in hortos
Musa memor, tetricumque animum somno, atque quiete
Curavit, numerisque & blando carmine sovit.
Tum mihi: Quo tandem, o semper mortalia quærens,
Hanc colere susque voles terram? numquamne relinques
Has tenebras, numquamne in lucem lumina tolles?

25
An nescis, quæcumque hic sunt, quæ hac nocte teguntur,
Omnia

Omnia res prorfus veras non esse, sed umbras, Aur foecula, unde ad nos aliena elucet imago? Terra quidem, & maria alta, atque his circumfluus aer, Et quæ confiftunt ex iis, hæc omnia tenues Sunt umbræ, humanos quæ tamquam fomnia quædam Pertingunt animos, fallaci & imagine ludunt, Numquam eadem, fluxu semper variata perenni. Sol autem, Lunæque globus, fulgentiaque astra Cetera, fint quamvis meliori prædita vita, 35 Et donata zvo immortali, hzc ipla tamen funt Æterni specula, in quæ animus, qui est inde profectus, Inspiciens, patriæ quodam quasi tactus amore, Ardescit. sed enim, quoniam hic non perstat, & ultra Nescio quid sequitur secum, tacitusque requirit, Nosse licet circum hæc ipsum consistere verum, Non finem: verum effe aliud quid, cujus imago Splendet in iis, quod per se ipsum est, & principium esse Omnibus æternum, ante omnem numerumque, diemque. In quo alium Solem, arque aliam splendescere Lunam 4e Aspicias, aliosque orbes, alia astra manere, Terramque, fluviosque alios, atque aera, & ignem, Et nemora, atque aliis errare animalia filvis: Denique cuncta alia cernas vegetantia vita. Ergo, umbras quum jam fatis, & specula illa, superque so

Ergo, umbras quum jam iatus, oc Ipecula illa, Iuperqui Speclaris, longa jamdudum in noche pererrans, Fas tandem lucem, atque ipfum perquirere verum. Quod quoniam longe fejunctum eft corpore ab omni, Nec nexus habet, aur affinem fentibus ullis Naturam, feito effe animum tibi diffociandum Corpore, purgandumque omni contage recepta,

Ter-

55

#### L I B E R.

Terrena labe, & mortalis luminis hauftu: Ouzrendzoue aliz filvz, callefoue tenendi Sunt alii, meliorque Deum quæ femita monstrat. Hac Mufa. O fi te comitem dent rura beata 60 Bardolena mihi, o qui nos propter amœnum Benacum viridi silvis in litore sistat: Atque olea, lauroque tegat, detque abdita vatum Sensa, & utramque Dei præcepta evolvere legem! Rura, oro, GIBERTE, tuo Benacea vati 65 Da, viridesque oleas, & multa protege lauro. Ille tuas laudes primum canet, & tua facta Inclyta Mæoniis numeris ad fidera tollet. Ut puerum mirata facro cum Tybride Roma Ante annos meritis titulis & honoribus auxit:. 70 Ut res Romana, & factorum tradita juffu Pontificum tibi fumma in te uno sæpe resedit: Ut septem fremuere novis applausibus arces. Made animis, made ingenio, tu trajicis zequor Barbaricum, & ferro reges in bella ruentes 75 Alloquiis frenas, & cœptos ore tumultus, Armaque, & hostiles animos, & prœlia fedas: Fædera, amicitiasque feris, pacemque reportas Italiæ, populisque Dei. nec te tamen ingens Terra capit toto juvenem tot plaufibus orbe Exceptum, tua te pietas, tua maxima virtus In cælum vehit, & terræ dat spernere honores: Dat contemnere opes, unique incumbere Olympo, Ac solis Divorum epulis, & nectare pasci. Hæc ubi perpetuo cantavit carmine, & omnes 85 Refpondent late rupes; tunc concitus cestro Tom. I. R Fati-

Fatidico, plenuíque Deo, Davidica vates Ipíe etiam pater interpres oracula folvir, Dignus qui ante omnes citharam pettraclet eburnam Quam quondam Solymæ flupuere arceíque Sionis.

VIII.

# AD FRANCISCUM TURRIANUM VERONENSEM.

URRI, fi aut mihi villa & lar fit lætior, aut tu Ferre domum tenuem possis, parvosque penates Urbe procul ruri fe fe abfcondentis amici, Quantum ego te his mecum CAPHIIS in montibus optem, Montibus his, ubi, si querulæ nemora alta cicadæ Non rumpant, equidem vix norim æstatis adesse Tempora, tam leni mitescit Julius aura! Sed quid, si est angusta domus, dum pulvere & omni Munda situ : dum sit nullo turbata tumultu, Nescia curarum, nullius conscia culpæ: 10 Alta ubi per totum sit pax, & amica Camonis Otia, & intégri per magna silentia fomni? Quid refert, alius minio laquearia rubra Si inspicere, ipse velim suligine nigra videre? Si non dejectum cælo Jovis igne Typhoea 15 Terrigenasque alios, spirantia signa, videbis Admirans opus æterni memorabile Juli; At bona Libertas aderit, quæ rura beata Præcipue infequitur, fimplexque incedit & exlex. Hic tibi, si paullo digitus sit inunctior, aut si 20 Potanti infonuit cyathus, vel si pede utroque Non steteris, nemo objiciet, nemoque sedentem

Ar-

90

#### LIBER. 131

Arguer, hoc illi si fors super incubuit crus. Stare, sedere, esse ex libito, & potare licebit. Forsitan &, mihi quid vitæ, quid sit studiorum, 25 Nosse optas, quo vel damnes, vel singula laudes. Mane venit, juvat Auroram Solemque videre Nascentem, qui non alio consurgit Eoo Pulchrior, unde nova lætantur fingula luce, Et filvæ, scopulique, & pictis nubibus aer. 30 Parte alia Benacum alto de colle faluto. Centum cui virides invergunt flumina Nymphæ: Ipfe finu magno Genitor magno excipit amne. Tum juvat aut spectare boves mugitibus alta Complentes nemora, aut pulsas in pascua capras. 35 Præ caper it, cui barba jubat, cui cornua pendent Intorta, & grandes olido de corpore fetz. Pone gregem reliquum compellit arundine virgo Upilio, multo armantur cui baltea fuso. Interea natos discentes rustica amare Numina, vicini nemoris gelidam voco in umbram, Qui libros, qui secum horæ solatia portent. Hic legitur, viridique toro, faxove fedetur Glandifera sub fago, aut castanea hirsuta. At variæ circum filvis, & frondibus altis 45 Affuetæ ludunt volucres, atque æthera mulcent. Tum denfum nemus, atque umbræ per gramina læta Jejunas nos invitant spatjarier horas. At fessi hæc inter pueri sitiuntque, dolentque Plus æquo retineri, & jam Musasque, librosque, Et Pana, & gelidi pinus odere Lyczei. Ergo præcurrére, & aquas, & vina pararunt R 2

Lucenti in vitro, & flores sparsere nitentes. Advenio, primas atro lita mora cruore, Aut groffi mensas ineunt, cors cetera, & hortus 55 Sufficit. Interea crebro fonat area pulsu, Increpitat feges, & duri sub Sole coloni Alternis terram feriunt, & adorea flagris, Fit clamor, resonat tellus rupesque propingua, Et paleæ furfum strepitu jactantur inanes: 60 Læta Ceres alto ridens despectat Olympo. Umbra diem reliquum, fomnus, librique, viæque Producunt, dum siccam æstu Canis excoquit urbem. Verum, ubi cæruleis ferus fe fe extulit undis Vesper, & in cælum furgentia sidera vexit, 65 Vicina e fpecula, magni admirator Olympi, Alta rupe fedens natis aftra omnia monftro; Accendoque animos patrize cælestis amore. Illi admirari, & cognoscere sidera discunt Cepheaque, Arctonque, & fervantem plaustra Booten. Hæc ergo præferre urbi. & contemnere magna Si possis, quid te teneat, ne tu ocyus ad nos Accurras? etiam has fedes, hæc limina magnus NAUGERUS fubiit, nec dedignatus adire est BATTUS amor Musarum, insum quo tempore primus 75 Pana, atque antiquos cecinit Telluris amores. Hic me etiam desueta dez, medicumque, senemque Carmina jusserunt canere, & ridere beato Illudentem urbem, & male fani murmura vulgi. Verum, hæc GIBERTUS ne viderit ipfe, caveto: 80 Ni forfan Bubulone animum, curafque relaxans Propter aquam viridi lætus consederit herba,

Qua placidus leni descendit Tartarus amne.

Scilicet hic numeros non aspernatur, & audit
Nos etiam, & nostram, quanvis sir rustica, Musam.

85
Verum, ubi se sibi restituit, mentemque recepit
Illam alto intentam cælo, seu sacra sacerdos
Munera obit, totum seu contemplatur Olympum,
Tum supra & Musas & ruris numina supra est,
Vitam agitans divilm, diis se cæletibus æquans.

90
IX.

IN MORTEM

ALIPRANDI MADRUTII,
FRATRIS CHRISTOPHORI CARDINALIS TRIDENTINI.

MPOSITUM quum te pheretro, miserande MADRUTI. Cerneret illacrimans Cæsar, circumque videret Et spolia, & victis erepta ex hostibus arma, Et modo victrices juxta mœrere phalanges, Quantum, inquit, tua mors nostris inimica triumphis Lætitiæ, decorifque adimit! spes quanta futuri Tecum, ALIPRANDE, cadit! Sed non tua vivida virtus, Ut te hunc aspicerem, tua non promiserat ætas: Sed fore qui Solymis mecum atque Oriente subacto, Barbaricis regum spoliis & mille trophæis 10 Olim magna tui decorares templa Tridenti. Invidit mors tanta tibi. Vos nobile corpus Ferte Ducis vestri, juvenes, & reddite matri Exanimi: fed & hæc miferæ folatia ferte. Tantum ipsam peperisse virum, qui Cæsaris usque 15 Et comes, & bene gestarum pars maxima rerum, Cæfaris ex animo nullo delebitur ævo.

#### CARMINIIM 134

X.

#### AD ALEXANDRUM FARNESIUM CARDINALEM AMPLISSIMUM.

PRISCE virtutis, Romani & fanguinis hæres. FARNESI, quoniam nec dii munuscula læta Despiciunt hominum, spicas, ac serta rosarum, Libaque, & exigui devotum turis honorem: Tu quoque ( si mores imitari, ac facta deorum Præcipue heroum est ) non dedignabere parva FRASTORI quæ dona tui natufque, paterque, Perpetui affectus monimenta, ac pignora mittunt. Hos tibi patre Lyco, Scylla genitrice gemellos Dat natus fua dona canes. Scyllæ inclyta origo 10 A Nilo est: Lycus a magno descendit Araxe. Qui quondam Euganeas transmissi munus ad oras Præstabant cunctis, sive aprum figere morsu Esset opus, rapidum cursu seu vincere cervum. Horum igitur fobolem natus tibi ab ubere matris 15 Nutriit ablatam, & nostris exercuit arvis Venatu assiduo, & vires durante labore, Nostrorum famam nemorum, geminumque ferarum Terrorem, nunc ille tibi quam mittit habendam, Romanis eadem in campis si forte sequetur 20 Gloria, & ignota fors in regione juvabit. At genitor, nati cum munere, carmina mittit Hæc tibi: quæ, quamquam tristi fugiente senecta Lætitias cantufque, tamen voluere Camœnæ In te unum, dominæque mei, nimiumque potentes, Ut canerem, Musaque canes comitarer amica.

Ergo

Ergo tot rerum curis, ac pondere tanto, Ouo premeris, dum rem Romanam, ac publica curas, Si quando defeffum animum, mentemque remittes Liber, & ad dulces poteris te vertere Musas, 30 Hæc quoque nostra leges: ea si dignabere tanti, Inter Romanas ut eant spectanda Camcenas. Quod si etiam recreare animum corpusque juvabit Venatu, & latos faltus ac denfa ferarum Lustra fatigare, & capreas agitare fugaces. 35 Tum canibus miscere tuis, tecumque vocare Ne pigeat nato missos, hirsutior ille Cuncta niger, tantum pedibusque & gutture canus, Non invitus herum Tiberonis voce fequetur. Ast Athiso ( namque hoc alter de flumine nostro Nomen habet ) nec cursu impar, nec dente minaci Segnior, anguineo suffusus terga colore, Frontem albo pictus discrimine, pictus & albo Cervicem, caudamque imam, pectufque, pedefque, Addictus lateri numquam discedet herili: 45 Tantus amor domini: nisi forte cupidine prædæ Conspectæ impatiens etiam retinacula rumpat. Hic tu, vel pulchro Calai, vel Tyndaridæ alto Polluci fimilis, filvas latratibus omnes Complebis, rupesque hominum clamoribus altas, 50 Vectus equo Hæmonio, & fulgenti clarus in oftro. Attonitæ vifu discent nemora inter amare Rusticæ Hamadryades: disceris amare, Dianæ Infuetæ comites : volucri fed concitus ille Fertur equo, vestrosque alio deportat amores, 55 Infequiturque feras. ah, ne illum accenfa cupido

Venandi, excitos filvis impellat in urfos; Ne in fævos impellat apros: tibi cura, Dione Æneadum genitrix, fit custodire nepotem. Et juvenem ilicea defessum sistere in umbra. 60 Sat filvis animoque datum est: illum sua Roma Poscit. & exspectat lati res publica mundi. I, spes magna Urbis, rebusque vocantibus adsis. Interea, quando mihi divus habebere femper, Ipfe tibi CAPHIIS facras in montibus aras 65 Instituam, qua se summo de vertice collis Tollit, & æquatum Benaci prospicit æquor, Et virides olea ripas, patriamque Catulli. Hic tibi solennemque diem, & renovanda quotannis Sacra, tuo statuam semper de nomine dicta. 70 Tunc rofa, tunc violæ, tunc purpurei hyacinthi, Verbenæque senem deceant, tunc texere flores, Et viridem cano capiti imposuisse coronam, Lætitiaque diem & multo producere Baccho, Fallentem senium, & curas de corde fugantem. 75 Forfitan & Mufarum aliqua, & tibi fautor Apollo Plectra mihi, citharamque dabit: Deus ipse canentem Perque tuos annos, perque acta illustria ducet. Infanti ut prima impellens cunabula Pallas Accinuit cantu Grajo, cantuque Latino, 80 Scilicet & fari lingua affuefecit utraque. Ut puerum Aonio perfusum labra liquore. Per dulces Musarum hortos & amœna vireta Perduxit, nunc Uranie, nunc Calliopea, Nunc Clio monstrante viam, nullaque fororum 85 Non donante rofas, & ferta virentia lauro. Tum

A Gill

Tum mores animumque dedit, sensumque senilem, Atque Urbem regere, ac facro splendere galero. Nec iam Roma capit, fed lata in regna vocatum Ad pacem Europæ, non te maria alta fatigant, Non juga, non toties superatis nubibus Alpes. Te Pœninæ arces, celerem te Norica faxa Spectarunt rapido montana per ardua cursu, Quantum Sol cæli, tantum telluris obire Matre dea comitante, & iter monstrante Nepoti. 95 Nec fatis hæc: majora urgent. Germania nuper Grata Deo, nunc ingeniis elata superbis Detrectare jugum Imperii, & se opponere Patrum Sanctorum placitis, & facris legibus audet: Nec iam Pontificum, nec iam ullos Cæfaris audit 100 Infelix monitus, fed lævo numine Divûm Arma parat: focium Cæfar te poscit in hostes, Pro sceptro Imperii, pro relligione Deorum. Tunc primum attonitæ gentes videre Latinæ Te. Fratremque tuum patria virtute, animifque ZOS Invictis pariter, res duri & munera belli Tractantes: gemini quales duxisse feruntur Tyndaridæ pulchri Grajas in bella cohortes. Tunc primum Romana acies, antiquaque virtus Visa fuit: Ducibus tantis Mavortia pubes 110 Magnanimi Æneadæ, memores virtutis avitæ Bella cient: Italo pleni jam milite campi Denfantur: jam procedunt longo ordine figna Sublata in ventos, lategue inimica minantur, Nec mora, jam summis Romanus miles, & arma 114 Alpibus apparent: concustæ motibus illæ Tom. I. S Fude.

Fuderunt gemitus: longe vagus audiit Oenus, Obriguitque gelu: riguerunt flumina Rheni, Et pavidus fluxit demiffis cornibus Hifter. Romanum ad nomen planxerunt pectora matres, Caraque in Hercynias traxerunt pignora filvas. Sed quo me rapitis, Mufa? quid facta revolvo Farresse, Majora animo jam concipe, teque Impavidum, invictumque, aliis accinge triumphis.

#### XI.

#### AD EUMDEM

ILLUSTRISS. ET REVERENDISS. CARDINALEM

## ALEXANDRUM FARNESIUM,

Cui Libros de Contagione & Contagiosis Morbis dedicavit.

Ac ego florentes Sophiæ digressus in hortos, Italiæ decus o Juvenis, Farkesia protes, Condebam, lecasque tibi de more facrabam
Primitias, dum tu magni inter Cæsaris arma,
Gallorurique acies, recti pacisque sequester
Res miseræ Europæ fractas componis, & omne
Robur, & arma Dei Maumethen vertis in hostem,
Percurrisque omnem, veluti Sol aureus, Orbem.
Fortunare nimis! quem cunctæ applausibus urbes
Excipiunt, pacisque vocant patremque, deunique,
Inque capur, sacrosque sinus, humerosque, manusque
Et nigras violas & candida lilia jactant.
Oui magna Italia, & cerrarum maxima Roma
Assurgi; festosque dies, & sacra Nepoti,

Solen-

15

25

35

Solennesque agitat pompas, densi undique circum Stant populi, & studio ingenti, & clamore secundo FARNENSUM genus omne, alto de fanguine ductum Æneadum longa ferie, fuper æthera tollunt Patres, atque Duces, & partos mille triumphos: Assensu resonat Tybris, & Tyrrhena resultant 20 Litora: septeni responsant gaudia colles. O nimium dilecta Deo, prælataque longe Progenies, five imperiis & Marte regendæ

Sint res Romanæ, feu Relligionis habenis. Atque equidem e fracto Imperio, Romaque cadente Servatam hanc stirpem fato, slatuentibus & Diis Crediderim, quo Romanum per secula nomen Staret, & ara Dei, quæ primum maxima magnis Auspiciis fundata fuit, sit maxima semper.

Quo me, PAULLE, rapis, quo tuque Neposque vocatis 30 Laudibus heroum infuetum? tu maximus ille es, Uni cui Regni triplicis capite alta tiara Confurgit, cui fumma uni terna illa potestas .. Terrarum, Cælique data est, vastique Profundi,

" Illorumque aperire fores, & claudere posse: " Qui PETRI, CHRISTIQUE Ratem turbante procella

" Ventorum varia, & remorum parte revulfa,

" Tempestatem omnem, atque adversos discutis Euros.

" Nec fanctam fine honore finis, fine remige certo

" Fluctibus in tantis agitari turbine Cymbam, Macte animo Romano, & macte ingentibus ausis.

,, Hi sunt versus quos Genevenses nimio in Romanos Pontifices , & Ecelefiam Catholicam odio ex fuis Fracastorii Operum Editionibus expunxerunt .

| At tibi quas, Juvenis fortunatissime, dignas<br>Attribuam laudes, generis spes altera tanti, |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inclyte ALEXANDER, puerum quem plurima Virtus,                                               |    |
|                                                                                              |    |
| Canaque confurgens teneris Prudentia in annis,<br>Et spondens majora astris felicibus Æther  | 45 |
|                                                                                              |    |
| Ad fummos meritum ante annos evexit honores,                                                 |    |
| Et facri gestare dedit decora alta galeri?                                                   |    |
| En quantum de te sacri sibi Pastor ovilis                                                    |    |
| Spondet Avus tuus ille, animo quæ gaudia versat.                                             | 50 |
| Forsitan & proprio non tam gavisus honore,                                                   |    |
| Quam spe sublatus, tanti & virtute Nepotis,                                                  |    |
| Nescio quid majus præsaga mente volutat.                                                     |    |
| Scilicet & gnarus fatorum, & præscius ævi                                                    |    |
| Venturi, illa videt felicia tempora, quum tu                                                 | 55 |
| Sede sua, folioque Dei, Diis proximus ipsis                                                  |    |
| Consideas, quum Pontifici tibi maximus Orbis                                                 |    |
| Gratetur, supplexque tuis ferat oscula plantis.                                              |    |
| O mihi postremæ tantum dent Numina vitæ,                                                     |    |
| Iple etiam ut tum te tremulus, confectus & annis                                             | 60 |
| Aspiciam, sanctosque pedes prostratus adorem!                                                |    |
| O & si possim canere, & tua dicere facta,                                                    |    |
| Et ventura novo tecum fecla aurea Mundo!                                                     |    |
| Nam video sub te victum, longeque sugatum                                                    |    |
| Maumethen se Caucaseis includere portis:                                                     | 65 |
| At Pacem viridi redimitam tempora oliva                                                      | ٠, |
| Ire per Europam magnam, atque invifere terras:                                               |    |
| Quam pia Relligio, & junctis Concordia dextris,                                              |    |
| Et Probitas & Amor Recti comitentur cuntem.                                                  |    |
|                                                                                              |    |
| Salve, magne Tybri: salve & tu, maxima rerum                                                 | 70 |
| Roma parens: falvete arces, collesque Latini;                                                |    |

75

Aurea qui primi longo meminifis ab zvo Secula, quum nulli variarent jugera fulci, Sponte fua fed terra ferax daret omnia, & ipíze Przeberent dulci viĉtum de robore glandes; Et nunc venturis eadem speretis ab annis.

XI.

## AD JULIUM II PONTIFICEM MAXIMUM.

AXIME Divini Paftor gregis inclyte Juli, VI " In terris cui fumma uni est concessa potestas, .. Sceptra vicesque Dei gerere, & regna infera Ditis, " Cælorumque fores aperire, & claudere posse: Si tu, dum magnæ Italiæ, dum prospicis omni Europæ, & vasta Mundi sub mole laboras, Paullisper potes a tantis secedere curis, Et potes agrestes pastorum audire Camænas, Nunc aures adhibe placidas mihi: Namque ego quæ Pan, Pan magnus cecinit nostros ventura sub annos, 10 Nunc referam, tua, Magne Pater, pars maxima quorum eft, Cujus ab aufpiciis Parcæ nova fecula volvunt. Nec te pœniteat pastorem audire canentem, Quando etiam Admeti tauros formofus Apollo Pavit ad Amphrysi ripas, tenuique cicuta 15 Non puduit cantare deum sub tegmine acerno: Et Veneri dilectus oves ductavit Adonis. Scilicet & tu etiam post grandia nomina Pastor Diceris, atque hoc in primis cognomine gaudes,

" Neque bi tres versus in Genevensibus Editionibus comparent, ut munc : primum animadvertimus.

Et pecudes curare soles, pecudumque magistros. 20 Forte ego, dum medio terras Sol excoguit æstu, Ipse Suessani pastor puer incola campi Ducebam pastas viridi de valle capellas In nemorum secreta, umbras & frigora quærens, Qua placidus cursu descendit in æquora Lyris. 25 Est lucus prisci quem sacravere Latini Silvano: in cujus medio densa ilice cinctum Est pratum, agrestes ubi dii persæpe videri Audirique solent: hic capripedes Satyriscos Pastorumque manum junctis per mutua palmis 30 In gyrum canere, & lætas agitare choréas Invenio admirans, medius Pan magnus ovantem Ad calamos, cantusque regit ducitque coronam. Dumque deus canit ipse, silet tum cetera pubes: Dum silet ille, alii thiasos, cantusque, sequentes 35 Instaurant, repetuntque dei postrema canentis: Ingeminat postrema nemus, respondet & Echo. Tum me respiciens mihi sanguine proximus Anthus, Anthus, Aquinatis pastor gregis, Huc, puer, inquit, Huc ades, o Neore, & te his adjunge choréis: 40 Aut, spectare magis si te juvat, aggere ab illo Prospice, dum saturæ sua ducant otia capræ. Cui ego: Quin potius juvet hoc de cespite vestros Specantem lusus, molli requiescere in herba. Et tum forte deus buccas fandvce rubentes 45 Inflans, & picea frontem præcinctus acuta, Ad calamos circumfiliens, hæc carmina cantu Fatidico infanus latas fundebat ad auras: Dicite Io, Satyrisci, & Io geminate, coloni: Aurea

Aurea felici nafcuntur fecula Mundo. 50 Excipiunt juvenes, iterat nemus, affonat Echo: Aurea felici nascuntur secula Mundo. Tum fequitur deus: Ante tamen Rex magnus Olympi Bellumque, horribilemque famem, diramque flagellis Armatam Alecto e tenebris, & faucibus Orci 55 Immittet terris, genus ut mortale coercens Castiget, fraudesque hominum, fastusque superbos, Et luxus, & spes miseras, & gaudia vana: Dum tandem se se, atque Deos cognoscere discant. Mox tantum exfpectatum illud, quod carmine sacro 60 Tot vates cecinere pii, felicibus aftris Adveniet tempus, quo Mons ille arduus, ille Mons ingens fublime caput fuper omnia tollat Culmina, sidereum qui vertice tangat Olympum: Quo neque vis ventorum adeat, non fulminis ignes. 65 Dicite Io, Satyrisci, & Io geminate, coloni; Aurea felici nascuntur secula Mundo. Hoc in Monte Dei pecudes pascentur & agni, Graminis æterni pingues, & velleris aurei. Exfilient & aquæ vivæ, quibus ubera capræ 70 Grandia distendant, distendant ubera vacca. Non malus hic ferpens, non noxia creverit herba, Non fentes, sterilisve filix, non frigida taxus, Sed bis lecta feges, fed bis gravis uva racemis; Corticibusque cavæ sudabunt balsama pinus. 75 Hinc magnis præstantem animis, & fortibus ausis Fortunata nimis Pastorem hæc secula habebunt, Qui virtute regat populos, & legibus æqui, Divinas qui pascat oves, & pascua late

| Extendat, pecudesque ipsas, & ovilia servet.  Hic primum diram Alesto, & Cocytia monstra  Caucasea zerata religabit rupe catena. | 80  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inde famem miseram e Latio populisque Deorum                                                                                     |     |
| Pellet in hosliles gentes, & barbara regna.                                                                                      |     |
| Tum læta Ubertas, segetumque onerata maniplis                                                                                    | 85  |
| Alma Ceres Italas spicis venerabitur aras:                                                                                       |     |
| Quam circum pueri salient, & rustica pubes,                                                                                      |     |
| Ridentesque jocos, incomtaque carmina dicent.                                                                                    |     |
| At noti Mulis Damones & Alphelibæi                                                                                               |     |
| Vota Patri magno, laudesque & sacra canentes                                                                                     | 90  |
| Æternis illum numeris ad sidera tollent,                                                                                         |     |
| Heroemque, deumque, salutiserumque vocabunt.                                                                                     |     |
| Dicite Io, Satyrisci, & Io geminate, coloni;                                                                                     |     |
| Aurea felici nascuntur secula Mundo.                                                                                             |     |
| Ille animum mox ad pacem, & discordia regum                                                                                      | 95  |
| Pectora convertet, sanctisque hortatibus iras,                                                                                   |     |
| Atque odia, & cæcos regnorum & laudis amores,                                                                                    |     |
| Horrendamque sitim cædis, fusique cruoris                                                                                        |     |
| Sedabit, pelletque feri mala femina belli.                                                                                       |     |
| Tum Pax alma ferens ramos felicis olivæ,                                                                                         | 100 |
| Atque Amor, & junctis pariter Concordia dextris,                                                                                 |     |
| Et Genius comitum, & generis Hymenæus amator                                                                                     |     |
| Invisent late populos, Latiique per arva                                                                                         |     |
| Lætitiam, risusque serent : tum justa cupido                                                                                     |     |
| Bellorum, piaque arma, Dei vertentur in hostes.                                                                                  | 105 |
| Jam video augustis late plena æquora velis                                                                                       |     |
| Férvere, jam trepidare vagi septem ostia Nili,                                                                                   |     |
| Euphratemque, Tigrimque suo se condere in amne.                                                                                  |     |
| Jam nec Bactra ipsum capiunt, non India tota                                                                                     |     |
|                                                                                                                                  |     |

Man.

## L I B E R.

145

Maumethen fugientem, ipfum non Caucafus ingens, 110 Non qui tot filvas, juga tot comprendit Imaus, Dicite Io, Satyrisci, & Io geminate, coloni; Aurea felici nascuntur secula Mundo. Quæ nam, quæ properant tantæ per cærula puppes Devotæ ad Tiberim, magnæque ad mænia Romæ, 115 Ceu densæ ad nidos latum per inane columbæ? Agnosco gentem innocuam, numerumque beatum, Felices animas, fatis ab origine prima Dilectas, quæ cælo olim, Divisque fruantur. En jam sanctam Urbem, jam septem in collibus aras Impolitas, fummique pedes Pastoris adorant. Hos inter, video, & nostri longa æquora sulcant Arcades, Italiamque petunt, fataliaque arva Arcades. o soli quondam cantare periti Pastores, quos Justitia e tellure recedens 125 Postremos liquit, nunc rursus læta revisit; O fancti, properate; vocat Deus æthere ab alto: Vos alius jam grex, aliudque exspectat ovile. Ouin venit illa dies, quum nos quoque Mænala nostra, Arcadiamque omnem, qua immani a gente repulsi 130 Fugimus in Latium, longo post tempore tandem Vifamus, dulcemque auram. o placidiffime Peneu, O Ladon, vos o gelidi pineta Lycæi, Quando ego per vestros meditabor carmina lucos? Mænalios quando recinet mea tibia versus? 135 Mænalus auritas, dantesque oracula quercus Semper habet, semper doctas ille audit avenas. Concipe Mænalios, mea tibla, concipe versus. Talia cantabat memorans Pan magnus: at Anthus Hæc Tom. I.

## TAG CARMINUM

Hæc referes, puer, inquit, & hoc tibi munus habeto Nunc parvum: ventura dies majora refervat. Tum mihi fiscellam dono dedit optimus Anthus, Dicere & occasus aftrorum, dicere & ortus, Et quid quæque ferat tellus, quæ commoda Baccho, Ouæ Cereri, quidnam ventos, quid nuntier imbres, 145 Quæ tempestatum, cæli quæ signa sereni: Denique quæ cundis natura sit indita rebus. Virtutem in primis & honestum, quemque docere, Ac vitii ipse expers, aliena notare paratus. Et iam tempus erat pastum deducere capras. 150 XIII. INCIDENS. D ATTUS amor Dryadum defunctum pastor IOLAM D Flebat. eum Fontes, Alpinaque numina circum, Sarcaque, pumiceoque fedens Benacus ab antro Mærentem lacrimis confolabantur obortis: Ille autem nulla accipiens folamina, tantum 5 Deferta sub rupe, in litoribus Benaci,

Ille autem nulla accipiens folamina, tantum
Deferta fub rupe, in litoribus Benaci,
Talia nequicquam furdas jaCabat ad undas.
Immites divi, & crudeles vos quoque Parcæ,
Crudeles nimium Parcæ: vos ibitis amnes,
Acriæ flabunt rupes: numquam amplius ipfe
His terris, numquam hoc cælo agnofectur Iolas
Ut cecidit femel? in pratis ut purpureus flos,
Quem tetigit vel hiems, vel iniquo Seirius aftro.
Currite jam, fluviorum undæ, & producite vitam,
Et, rupes, durate: tamen non alter Iolas
Hos pecus in montes, non hæc ad flumina ducet.

XIV.

5

10

XIV.

#### INCIDENS

## AD JOANNEM BAPTISTAM TURRIANUM,

VERONENSEM,

LLIA colum exercens faxo confedit aprico, Læta tepore novo, & liquefacta Sole pruina: At juxta nemore in magno grex pascitur omnis.

x v.

#### I E M S.

## AD EUMDEM.

F Rietdus at filvis Aquilo fi increverit, aut fi Hiberni pluviis defeendent nubibus imbres, Nos habeat domus, & multo lar laceat igne. Upilio ingentem aut fagum, vel feifille robur Sufficiat, tum vos, claro quando igne foletis, Juniperi, fuaves circum diffundere odores, Et vos, Palladiz, flammis imponat, olivæ. Ante focum tibi parvus erit, qui ludat, Iutus, Blandițias ferat, & nondum conflantia verba. Ipfe legam magni tecum monumenta Maronis. O fortunatos nimium, fi fata, quod zvi Nos manet, hanc una dederint producere vitam!

lederint producere vitam!

r 2 XVL

## XVI.

# V E R. AD EUMDEM.

TAM veniet Ver purpureum, juvenisque revertens Annus aget Zephyros, & cælo defuper alto Deducet pleno genitalia femina cornu: Unde hominum genus, & pecudum, vitæque natantum, Et pictæ volucres, & amantes roscida plantæ In venerem cæco æterni rapiuntur amore. Gaudete, o quicumque bonum speratis, agrestes, Quorum amor est sobolis, studiumque nepotibus arva Incolere, & parvas ulmis attollere vites: Annus io, novus annus adest: mutatur & ætas, IO Et meliora novo nascuntur secula Mundo. Bella pater procul, & diras Saturnus Erinnes Arcebit caro e Latio, ac fub Tartara mittet. Tum Letum, & cæcus Furor, & vesana Cupido Perpetuis extra terras religata catenis ı٢ Persolvent pænas scelerum: at Pax alta per omnem Italiam magno populos sub Cæsare viset. Ille autem infignis spoliis, & mille trophæis Instituet festos alta ad Capitolia ludos. Stabit onusta ingens, Tarpeji ad limina templi 20 Quercus honore facra, & prænuntia temporis aurei. Tum vescæ glandes: tum terra sponte ferente Omnia, comparibus disjunget colla juvencis Agricola, & rudibus mirabitur hordea fulcis Sponte adolere sua, & nullo frumenta colono 25 Undantem lætis segetem flavescere campis. NoNoctibus in silvas & mollia prata ferenis Ætherio dulcem commixtum nectare rorem Sudabit cælum: tenera qui lectus ab herba Mortales saturet mensa dapibusque deorum. 30 Salve, magne Tybri, & vos, natæ Tybride Nymphæ, Tuque, senex pater Eridane, &, qui flumine Tusco, Benace, in nostro placidus perlaberis agro. Tuque, Athesis, cunctique amnes salvete Latini, Diique omnes magnæ Hesperiæ, qui secula soli 35 Aurea Saturni primo meministis ab ævo: Quum sepes vel limes adhuc communibus agris Non foret, aut ulli variarent jugera fulci; Sponte sua sed terra ferax daret omnia, & ipsæ Præberent dulci victum de robore glandes.

## XVII.

## INCIDENS AD EUMDEM.

UARUM pars brumæ impatiens, & condita terræ Exfpectat ver egelidum, flatufque Favonii: Pars paffura hiemem, læta ab radice virefcit, Emittique comam, ficulumque atque altera beta, Arque ari virides, & coloriferæ calaminthæ, Atque olus, atque rumex, & falii gramina crithmi. Quas inter fuaves mollefque afpirat odores Nunc decus hortorum, menta: at, fi vera loquuntur, Nympharum quondam pulcherrima Grajugenarum. Tum juvat & frondes apii, & fifymbria læta, Intubaque, & toto florentes frigore fonchos Incolere, atque hortis Aquilonem arctre nocentem.

XVIII.

## XVIII.

## ALIUD.

Nox venit, & paste redeunt ad tecta capelle.

Præ caper it, cui barba juḥat, cui cornua pendent Intorta, & grandes olido de corpore setæ. Pone gregem resiquum compellit arundine virgo Upillo, multo armantur cui baltea fufo. At mater longæva, igni dum brassica fervet, Muldra essera, igni dum brassica setve mulget. Rusticus interea pinguis collector olivæ, Interea & validus prima de nocte bubulcus Advenere domum: congesta tum socus orno Ingenti, aut fago, vel fragmine roboris, ardet. Tolluntur lætæ sammæ, lateque relucent.

## XIX.

## ALIUD INCIDENS AD EUMDEM.

A T nemora, & liquidis manantia fontibus arva, Et placidus myrteta inter, laurosque virentes Vicinus nitido Benacus Iabitur amne. At focus, & circum pueri, vernæque canentes, Dum cena undanti coquitur silvestris abeno, Grandiaque exurunt crepitantes robora stammæ. Sussepense e summis pendent laquearibus uvæ, Malaque, castaneæque, & passo sistua verne. Hiberna de nocte, boum stabula alta petuntur. Una omnes matresque, virique, omnisque juventus Insomnem exercent noctem: pars pensa fatigat: Pars texit teneros Amerino vimine qualos:

Atque

IO

5

15

Arque anus hic aliqua interea, dum vellera carpit, Et teretem tremulo propellit pollice fusum, Languentes oculos fabella fallit inani .

XX.

#### ALIU D.

■ ANE domi validos pluvia ut conclusit agrestes, Cæditur iliceo distenta sagimine porca. Læta domus, tum follicita in farcimine mater Pingue suis niveum, & dissecti frusta cerébri, Et niveum lac purpureo cum fanguine miscet. Tum femen marathri, atque arentis gramina thymbræ Adjicit, & coli insperso sale concava complet.

## XXI.

## IN NATALEM DIEM IANI FREGOSII, CÆSARIS F.

CACRORUM si plena Deo sunt pectora vatum, Si norunt triplices fata futura deæ: Fortunate Infans, verus tibi gloria vates, Grandia concordes concinuere dez. Ecce tuo felix nasci novus annus ab ortu 5 Incipit, atque omen nomine habere tuo. Cresce cito, magnique Patris mirarier acta Incipe, & invicti CESARIS arma segui. Tempus erit, tibi quum partis jam mille trophæis, Et fessi rebus compositis Latii, 10 Barbaricis captis opibus, Ducibusque subactis Multa tibi circum tempora laurus eat.

Tum

Tum læta ante tuum flabit Victoria templum, Claudet & zrata limina ahena fera.

#### XXII.

## DE PARTU

VICTORIÆ FARNESIÆ
GUIDI UBALDI FERETRII, URBINI DUCIS CONIUGIS.

L UCINE Junonis opem VICTORIA supplex Quum peteret, placido si ait ore dea:
Sis licet Æneadum & Veneris de sanguine avito
Nata, Puella, tamen digna savore meo es.
Quam Charites tanto jundæ comitantur honore,
Grandia quam Parcæ stata manere canunt.
Quippe ubi Junonis slos & Saturnia quercus
Jungantur, saustis currere Isaron aquis,
Promittique tibi sobolem, qua pristina virtus
Italiæ, & priscus restituatur honos.
Nascere, magne Puer, Pattemque imitatus Avosque,

Magna aude. non vos Umbria magna capit. Et jam Infans sanctasque manus, divamque secutus Optati in lumen ætheris exierat.

Ergo, quod potuit, risu agnovitque Parentem, Præsentisque dedit nuntia signa deæ.

XXIII.

## TUMULUS FRANCISCI MARIÆ MOLSÆ

MUTINENSIS.

QUOD MOLSE fuerat mortale, hac conditur urna, Exstruxere suis quam Aonides manibus.

C œti-

10

Coxibus at Superfun fruitur nitidiffunus almis,
Itque comes magno fipiritus HIPPOLYTO,
Quem MEDICA de gente fatum pulcherrima Virtus
Extulit, & cæli templa tenere dedit.
Quemque unum ante omnes coluit dum fata sinebant,
Atque oculis Vares prætulti ipse suis.

#### XXIV.

## AD JOANNEM LIPOMANUM,

EX VERONENSI PRÆTURA DECEDENTEM.

H Adriacum, Lipomane, Athefisdum curret inæquor, Dum meritis reddetur honos & gratia, femper Prætori tibi debebit Verona, patrique Linquenti monumenta annos manfura per omnes. Illa tibi femper divinos folvet honores, 5 te condet tua perpetuis annalibus acta. I, spes o Venetim, & quem jam moderamina parva Non capiunt, i, te majoribus infere sceptris: Et lacrimas, & vota, quibus comitamur cuntem, Accipe, discessifique tui dona ultima porta. 10

#### XXV.

## IN MORTEM

JOANNIS BAPTISTÆ MONTANI,

MEDICI VERONENSIS.

DUM medica, Montane, doces ope vincere fata,
Et Lachesi invita vivere posse diu,
Lethaco indignans pressit te Parca sopore,
Et secuti vitez grandia fila tuz.

Tom. I.

V
Sic.

Sic, animas & tu, Asclepi, dum subtrahis Orco, Te quoque sævorum perdidit ira deum.

#### XXVI.

## AD JOANNEM MATTHÆUM GIBERTUM, EPISCOPUM VERONENSEM.

M ELSINER rupes, fubjectaque litora Tufci, Que fuprema fonans alluis unda lacus, Annuite: agreftem dum, votum pauperis, aram E vivo Thyrfis cefpite tollit humo. Nunc herba struit, atque hederis & floribus ornat: Et, GIBERTE, tibi rustica facta facit: Allo im auratam niveus tibi taurus ad aram Cornibus auratis victima magna cadet.

#### XXVII.

## AD EUMDEM.

Alades hoc, Giberte, tibi Benacides antrum, Et qui mufcoso fons cadir e lapide, Sacravere: tibi sit cura & sontis & antri: Et quandoque deus ad tua sacra veni. Et sacre est, & habet spirantes luviter auras Hortus: & est nullo gratior umbra loco: Et nusquam est longæva mage, & felicior arbos, Pulcher Adoni, tua; pulcher Apollo, tua. Hic canere, & tenuem posite exercere Camenam Ille dedit: sanctus qui mihi semper erit. Hic herbas, succosque tuos, artemque relinquo, Phoebe; foles Mussa y quoque amare magis.

XXVIII.

#### XXVIII.

## AD EUMDEM.

PSA tibi, GIBERTE deus, lego lychnida Leuce Melfineis Leuce cognita litoribus. Et pulchram cyanum, & canentia lilia neco: Illa colore magis, hæc & odore placent. Roma caput facro decoret tibi magna galero: Non tamen & Leuce, non fua ferta dabit.

## XXIX. ADEUMDEM.

E T laurum, & cirrum hanc teneram de matre revulsam GIBERTO factam Thyrsis utramque serit.

Hanc, Venus, ast illam Juveni servais, Apollo,
Ne noceant æstus, ne noceatre gelu.

Tu quoque Benaci vicino, Nais, ab amne
Clam gelidas teneris frondibus affer aquas:
Dumque feres, dic: Sancle, humili tibi nunc dea rivo,
Quum venies, toto service anne tibi.

#### XXX.

## DE MARSANGO FLUVIOLO,

PROPE VILLAM

JOANNIS BAPTISTÆ RHAMNUSII,

In Agro Patavino.

Ut te populea cingit, MARSANGE, corona,
Dulce ut in umbrofis cornibus aura fonet:
Ac ne umquam inficiat lutulenti fordida plauftri
Te rota, fub firmo dat tibi ponte viam,
V 2

Vi-

Vicinæ cultor villæ, R HAMNUSIUS, horti,
Agrique, & dominus ripæ utriufque rogat;
Lenis vere flue, atque nivali providus undæ
Arida in æstivi sidera parce Canis.
Sic tibi grata Nape geminabit serta quotannis,
Et tua par magnis amnibus ibit aqua.

## XXXI.

## DE EODEM.

UI modo fons, MARSANGE, humilis, modo cornibus ingens

Per falicum rapido laberis amne nemus,

Vere novo, MARSANGE, mihi flue lenior undis;

Uberior, fitiens quum coquit arva Canis.

Frigentes æftate tibi RHAMNUSIUS umbras

Sparget, & ad gelidas ipfe fedebit aquas.

Vere rosam violasque feret: picasque corollas

Pulchra tibi hinc Nais, hinc Galatea dabit.



Quæ sequuntur, sumta sunt de Libris quos FRACASTORIUS soluta oratione conscripsit.

#### In calce Homocentricorum.

Sed jam me rapidi diversa volumina cæli Dimensum satis, & numquam requieta secutum Sidera, per varios cursus variosque recursus, Hac juvet infudaffe tenus : nunc ultima feffum Accipiat, finemque meo det meta labori. Vos æterni orbes, æternique ætheris ignes, Oui tacito circum labentes tempora cursu Ducitis, & longum per fecula volvitis ævum, Si non æternum ( neque enim fas poscere tantum ) At faltem durare diu, & producere vitam IO Hoc concedite opus, videant ut vestra nepotes Secula, & æternis vos admirentur ab annis : Mirenturque vias, quum jam non tramite fueto Curret iter solitum Titan, sed purpureum ver Et juvenem signis conversis invehet annum. 15 Tuque etiam, seu te tua tanta inventa, novosque Admirantem orbes, puro fulgentia cælo Templa tenent, seu Threiciæ tetludinis audens Tangere ebur plectris, numeros & carmina dictas, Qua via sidereo candescit lactea cælo, 2.0 Turri, ades, inventisque tuis, nostroque labori Da, sancte, augurium, atque optatis annue nostris.

Postre-

Postremo Capite Libri Primi de Contagione, & Contagiosis Morbis.

Sæpe exiguus mus
Augurium tibi triste dabit, tellure sub ima
Quem non ullus amor tenuit, sed in aera apertum
Erupit scrobibus, vitæque, atque immemor usus,
Et parvos natos, & dulcia tecta reliquit.
Ipsa etiam tellus, ceu non ignara suturi,
Quum tremit, atque intus gravida suspirat ab alvo,
Signa dabit: tremuere urbes, & vertice toto
Formidavit Athos, timuitque sub æquore Nereus.

Capite Septimo Libri Tertii de iisdem.

Proderit & latos stipularum incendere campos, Et nemora intasta, & sanctos exurere lucos.

## Dialogo de Poetica.

Huc ades, o Thelayra: quid ah quid grandia farra Æstivo sub Sole teris, medioque sub æstu, Nec parcis tibi, sæva? ah te ne immitis adurat Seirius: ah teneras ne rumpat pustula palmas. Demens, o Thelayra, patri concede laborem, Cui Gereris cura est: melior te cura Diones Sollicitet. tu, dum fervet tritura sub æstu, Dum crepitat seges, & multo sonat area pussu. Clam te operi surare, & aquas essinge ferendas. Hic nitidus sons est: hic plurima populus umbram Sussicit, & gelidæ summittit frigora ripæ. Vos auræ, Alpinis placidæ de montibus auræ,

Hæc

5

IO

## L I B E R.

159

Hæc illi portate: aut, si pater obstat eunti, Saltem æstum lenite, gravem lenite laborem.

#### Libro Primo de Intellectione.

Natalem, Thelayra, tuum lux crastina reddet. Crastina lux mihi sancta, tuos age, Lucifer, ortus Profer, & Auroram propero dux evehe curru: Evehe, fed fero tardus cede, Hespere, cælo, Longa ut eat, felixque dies, lege lychnida, Leuce, Et viridem violis intexito amaracon albis. Serta duo mihi necte: unum, quod postibus ipse Appendam, Thelayra, tuis, mea maxima dona Nota tibi: aft aliud, quod festa luce laborum Immunes decoret plena ad præfepia tauros. 10 Tu vulgo, Venerique palam formofa videnda Comtaque, fed clam pulchra tuo, fed comta Myconi Incedes, tacitifque deam venerabere votis, Ut mea tu, tuus ipse ut sim: dea maxima votis Annuet. at tu omnem, Thelayra, abrumpe pudorem Iς Tum, quum exspectatum difflabit tibia cantum, Ardentesque sono in choreas accender amantes. Tum dextram lævamque manus jungamus amicas, Invideantque omnes; neque enim te doctior ufquam Ulla falit, non ipfa Iole, non nata Lycotæ. 20 Me vero quales in cælum tollere faltus Aspicies, Thelayra! modo & te flectere in orbem. Et modo te contra stantem mira arte movere Ante retroque pedes, spatio nec cedere ab uho! Ipía Venus cælo ridens spectabit ab alro. 25

#### Eodem Libro Primo de Intellectione.

Ollis divina fuper mens Aflat, magna, micans: cujus radiata nitore, Quæ fuerant obfcura prius fimulacra, repente Fiunt coram anima, claraque in luce refulgent. Non aliter quam quæ cæca fub noche tenentur, Si feriat rutilum Solis jubar, omnia late Splendefcunt, pulchraque petunt in luce videri.

## In calce ejusdem Libri.

Lyncas nec acres advehe, neu gere
Thyrfos, venufum nec tege caffide
Horrente vultum, sed tenero veni
Cincus tempora pampino:
Tuisque mitis & placidus sacris
Adesto, qualem te memorant, jugo
Badris subactis, in medio desm
Convivam Jove cum patre
Sedisse, circum diis resonantibus
Evoe: pharétra quum posita tuas
Laudes cburna grandiloquus lyra
Latona cecinit satus.
Ereptus igne ut fulmineo Jovis
Bis natus infana stopris ad dece

Bis natus infans duceris ad deos,
At tibi magnis plaufibus omnium adrifit cælicolûm cohors.
Namque ore pulcher talie eest color

Namque ore pulchro talis erat color, Rubente qualis enitet in rofa.

Tum

5

10

| I | В | E | R. | 1 | 6 |
|---|---|---|----|---|---|
|   |   |   |    |   |   |

Tum prominebat exfilientibus Sacrum corniculis caput. 20 Tyrrhenus ut te navita deprecans Sero, furoris, numinis & tui Expertus iras, fquammeus in mare Pifcis defiliir rate. Sensit Lycurgus vitibus impiam 25 Aufus fecurim immittere : fenfit & Cohors Gigantum trudere tum rata Alto Cælicolas polo. Tu Gange vido miles ab ultimis Indis triumphos victor io refers: 30 Et redeunti Sufa & Achamenes Aras conflirment tibi. Fremunt in altis orgia montibus Euoë: folutæ per juga Thyades Crines in auras, raucifonis replent 35 Alrum cornibus æthera.

I

#### Libro Secundo de Intellectione.

Carpe fugam, Galatea; ferus petit æquora Cyclops:
Carpe fugam, pelagoque procul fpeculator ab alto,
Te quis amat, dignumque tuo fe cenfer amore.
Humano primum rorantem fanguine barbam,
Et fædum os, oculumque unum, quem fronte patentem 5
Ipfe gerit media, multo lavere æquore cernes.
Pectere dein raffro crines, apioque virenti
Affimiles, laudare: filens tum confulere æquor,
Et fe fpectaris formofum dicere ab undis.

Tom. L. X. Te

Te vero, Galatea, quod hunc contemnis amantem, no Nec pecoris numerum, nec avenæ fibila curas, Crudelem, & piftri natam Scyllaque vocare:
Crudelefque deos: fi dii tamen æthere in alto
Vel mare funt aliqui; neque enim fe posse putare
Ullos esse deos. demum tibi dira minari.
Nam fore, ut ichu uno magno cum fragmine montis
Teque tuumque Acim medium disperdat in æquor.
At tu tuta mari magno, Cyclopis amores

Despiciens, ridensque minas, & inania verba, In nostros, Galatea, sinus, formosa, recurre. Ille inter pecudes & amore uratur, & Ætna.

## Eodem Libro .

Telamonius Ajax
Arma rapit, superosque surens in prœlia poscit,
Jamque hominum hos nunc insequitur, nunc percuit illos
At tacitus mœrensque hominum consortia vitans
Bellerophon solos errat male sanus in agross
5
Bellerophon, quem Martis honos, quem gloria curruum
Per deserta sugit, nec amor comitatur equorum.

## Dialogo de Anima, non procul ab initio.

Ne timeas, Trojane Puer, quod in ardua tantum Tolleris a terra: quod roffro, atque unguibus uncis Te complexa ferox volucris per inania portat. Audifilne unfquam fublimis nomen Olympi? Audifilne Jovis tonitru, qui fulmina torquet,

Qui

Oui pluit in terras, cui templa arasque dicatis Vos homines, taurosque tua mactatis in Ida, Quique etiam vestri est, si nescis, sanguinis auctor? Ille ego fum. non te hæc volucris, fed Juppiter eft, qui Haud præda captus, cari fed amore Nepotis In fummum amplexu innocuo te portat Olympum: Astra ubi tot spectare soles, ubi pulcher obit Sol Ortufque occafufque fuos, ubi candida noctes Currit Luna nitens, Auroram Lucifer anteit. Hic ego te in numero supersim, domibusque deorum, 15 Ver ubi perpetuum, felix ubi degitur ætas, Æterna & semper viridis florensque juventa, Consistam: æqualemque annis pubentibus Heben Officioque dabo comitem, qui pocula nobis Læta ministretis . reliquum cælestibus una 20 Astragalis choreisque diem exercere licebit. Pone metum, dilecte Jovi, melioraque longe Prospiciens, caram, Puer, obliviscere Trojam: Neve deum te jam, & divorum regna petentem Ulla canum, aut Idæ nemorofæ cura fequatur. 25

Eodem Dialogo.

## PSYCHE.

Huc, Amor o dilecte, ades, o dilecte Cupido: Formosum tua te Psyche formosa requirit, Et poscit te dia deum, puerumque puella. O tibi tam fimilis fi te peramatque, cupitque, Nonne & amabis Amor illam, cupiesque Cupido? X 2

Eft

Est eadem nobis patria: est cælestis origo Ab Tove: nos terris pariter, nos æthere in alto Verfamur pariter, conjunctaque munera obimus, Ipía bonum pulchrumque modis in pectora miris Infinuo, tu corda feris, tu fuggeris ignes, 10 Accendifque ardore novo: genus unde animantum Concipitur, crescitque, sua & connubia jungit. Me miseram, quod & ipsa meis in me artibus usa Ah nimium tenera, & pulchro nimis apta moveri, Ut te conspexi, ut novi, pulcherrime rerum, 15 Continuo facibusque tuis, & Amoris amore Exarfi, juvat hoc, paribus fi & tu ignibus ardes. Tolle, Puer, vittas, arque in me lumina folve, Nempe & amabis Amor pulchram, cupiefque Cupido. Ipía tibi tenuem, qua cingas tempora, vittam 20 Intertextam auro, & molli bombyce laboro: Pictus ubi Narcissus hiat, Mæander oberrat. Hic ego te latas terras, atque alta volatu Nubila tranantem fingo, & maria uda fecantem: Cuncta tibi imperio subdentem, hominesque, ferasque, Et pictas volucres, &, que nant æquore, monstra. Diis quoque nec parcis: curru rex Juppiter aureo Invehirur, cincus humeros & brachia ferro. Quos inter tua Psyche etiam religata catenis It mærens, fequiturque tuos captiva triumphos. 30



Vetus

Vetus Epigramma, in calce Sententia de Vini temperatura.

Infantem Nymphæ Bacchum, quo tempore ab igne Prodiit, inventum fub cinere abluerant. Ex illo Nymphis cum Baccho gratia multa eft, Sejunčtus quod fit ignis, & urat adhuc.

GARMINUM HIERONYMI FRACASTORII

QUÆ IN PRIORE NOSTRA

EDITIONE CONTINENTUR



OLIM

OLIM PARVUS ERAM, VIXQUE ULLI COGNITUS AMNIS: IT MEA NUNC TUMIDO LYMPHA SUPERBA PEDE.



ARGUTOS ETENIM PAVI NAUCELUS OLORES, QUI SE, MEQUE SUO CARMINE IN ASTRA FERANT.

# CARMINA HIERONYMI FRACASTORII

post I. Comini Editionem inventa, & nunc ceteris addita.





## HIERONYMI FRACASTORII

Carmen Lyricum quod nunc demum integrum editur

Ex Codice MS. Tarvijū exflante apud I osepnum Ronorium, Patricium Tarvijūum; ex cuju familia fuit Hieronymu Bonnius, posta celebrii inito feculi XVI. cuju quedam celtata, se plura adbuc inedita fuperfunt carmina, predime in Codice MS. chartaco kuspletifume Bibliobece pucijus Seminarii Patavini, qui codex olim fuit Afbonfi Comiti de Alvarotii, patricii Patavini, optimarum literarum filadoffimi, & rairorum librorum fagacifimi 344m; qui omnei cormii, & in eamdem Bibliobecam illati fuere:

#### BACCHO CONCILIATORI.



En o madentes largo, & edacibus Curis foluti, dum tibi candidam Lucem, deorum, ducimus, optime Bacche, feu Dionysius

Mavis vocari, feu magis Evius,

Seu tu Lyzus, seu Bromius magis, Liberve, Iacchusve, aut Semele satus,

Et magni soboles Jovis;

2 0///. 2.

Adis

Hanc Oden omnibus fuis, numeris & partibus abfoltam primi tandem exhibemus, addita ftrophe ex codice Ms, que Celeberrimi etim Viri \$C:P10×12 MaPhat diligentiam effogerat. In editione priore noftra Poematum Paccat rozzit (quam Maze recentior experienti) mutikam protuleramus, laitio ac fue carentem, fecuti videlicer astiquiorum editionum andoriatum, que mos fragmentum teminis in Faacatorili lib, l. de Intelledione ita poiserrast, ut id

Y

## 170 H. FRACASTORII

| Adsis Bassareu, lætitiæ dator,       | 10.   |
|--------------------------------------|-------|
| Adlis; furentes aft age Mænadas      |       |
| In juga crebris Indica tympanis      | . 1/1 |
| Resona, arque ululatibus.            |       |
| Lyncas nec acres advehe, neu gere    | ,     |
| Thyrsos, venustum nec tege casside   |       |
| Horrente vultum, fed tenero veni     |       |
| Cinctus cornua pampino:              |       |
| Tuisque mitis & placidus sacris      |       |
| Adesto, qualem te memorant, jugo     |       |
| Bactris subactis, in medio decim     |       |
| Convivam Jove cum patre              | 20    |
| Sediffe, circum diis refonantibus    |       |
| Evoë: pharetra cum polita tuas       |       |
| Laudes eburna grandiloquus lyra      |       |
| Latona cecinit fatus.                |       |
| Ereptus igne ut fulmineo Jovis       | 2.9   |
| Bis natus Infans duceris ad deos,    |       |
| At tibi magnis plausibus omnium ad-  |       |
| risit cælicolûm cohors.              |       |
| Namque ore pulchro talis erat color, |       |
| Nitente qualis emicat in rofa.       | . 30  |
| Et prominebat exfilientibus          |       |
| Sacrum corniculis caput.             | = 1   |
| Tyrrhenus ut te Navita deprecans     |       |
| Sero, furoris, numinis & tui         |       |
|                                      | Ex-   |
|                                      |       |

cantari ad citharam justit author ipfe, sel certe se justisse sint in Dialogis solet. Quod igitut adhuc apparuit decurtata, nemini verti vitio debet: quod persela in manus hominum venit longo post tempore, selicitati cuidam tribueadum.

| QUÆDAM CARMIN                                             | A. 171       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Expertus iras, squammeus in mare<br>Piscis desiliit rate. | 35           |
| Tu (1) pertinacem, (2) Penthee, concitas                  |              |
| Matrem furentem. quo fugis ah mifer?                      | A-6.4        |
| Te Mater aprum, te Autonoë putans                         | · 1. 1 6 5 6 |
| Sæva dilaniat manu.                                       | 40           |
| Sensit Lycurgus vitibus impiam                            |              |
| Aufus bipennem immittere: fensit &                        |              |
| Cohors Gigantum trudere jam rata                          |              |
| Alto Cælicolas polo.                                      |              |
| Tu Gange victo miles ab ultimis                           | 45           |
| Indis triumphos victor io refers,                         |              |
| Et redeunti Suía & Achæmenes                              | 5 11 mm      |
| Aras constituit tibi.                                     |              |
| Fremunt (3) in altis orgia montibus                       |              |
| Evoë: folutæ per juga Thyades                             | 50           |
| Crines in auras, raucifonis replene                       | 17511        |
| Altum cornibus zehera.                                    |              |

Salve, repertor magne meri pater, Mentesque nostras concilia, & procul Iras, & arma, & bella age in impios, Carentesque mero Scythas.

(1) Hee ftrophe deeft in editis; & MSS, a Cl. Mapheo memoratis.
(2) Pestibus dicendum erat; quam vocem tamen hoc loco genus carminis non recipiebat.

( 3) Hæc ex editis adjeda fuit .



### H. FRACASTORII

Ex folio quodam, ut ajunt, edito Venetiis per Pinellum, curante...

Domínico Molino Senatore; quod paucis ab hine annis nobis donavis
vir nobilis Emilius de Emiliis Veronenfis, Eques Hierofolymitanus.

### IN FUGAM CAROLI V. IMPERATORIS.

E'NE igitur terrorem orbis, te, maxime Cælar, Victorem late, regnatoremque superbum, Conversa nunc fortuna, Germania vidit ' Pracipiti dare terga fuga fub nocte filenti? Arque adeo non Turca ferox, non Pería fecurus, Te pepulit. vix hoftis erat, quem dicere posses Armatum contra justo contendere bello: Tu tamen inclinato animo, trepidusque futuri, Hostilis fama adventus, & nomine solo. Diffugis, (1) obscura tectus caligine noctis; Cui comes it frater pavitans, geminarque pudorem, Romani Imperii, atque Augusti nominis heres. Deferitur longo tellus pacata labore, Torque haustis opibus regnorum, ac languine suso, Spe nulla (2) redeundi in te te armifque relicta. Ì٢ Scilicet hoc, Cæsar, tua vasta ac dira cupido Dedecus, hanc peperit manfuram in fecula labem: Dum modus optandi nullus, dum quidquid ubique est Spe (3) capis, atque auctis semper cupis addere rebus. Præsidium, quo te in primis, ac parta tueri 20 Debueras, Italæ milisti ad mænia Parmæ, Urbis nec meritæ tot duri incendia belli; Ur generi & natæ spoliis (4) poterere cruentis. Hoc tibi pro tali facto pia numina reddunt.

(1) In editis Labrii (2) Verfus additus ex Epifiola MS, Italica Jacobi Valvafonii, ab eruditifimo, & Nobili Juvene Jacobo Marcul nobifcum perbenigne communicata. (2) MS, rapis (4) Italegi debet; 2009, ut in editis & MSS, painer,

### QUEDAM CARMINA. 173

Versus primum vulgati a Cl. Viro SCIPIONE MAPHEO Patricio Veronensi P. II. lib. 4. libri eruditissimi qui inscribitur: Verona Illustrata, ed. in 8. pag. 346. 6 seq.

Hæc Juvenis, magnæ Italiæ ípes magna, docebat Hærrensis, dum slorenti Ticinidis urbis Gymnasio sama summo se sequat Olympo. Ipse artes illi medicas sormosias Apollo Cesserat, ipse illi mumeros, pulchramque juventam, Quo sorce exemplar studiorum præcipuum, & spes. Nondum illi sex sustra italia pracipuum, & spes. Nondum illi sex sustra italia maria, dilum Abstulit, extrema positum Benacide ripa, Quam media inter saxa sonans Sarca alluit unda. Illum \* Alpes vicinæ, illum cava stumina sterunt, Patrius Illum Athesis, nec non, Grajæ, acque Latinæ, Cum vestro miserum slevistis Apolline, Nymphæ.

Proprius hie locus esset Fracastoriani Fragmenti de Theriaca; quod tamen consule pag. 63. inter Italicas Epistolas Austoris; & austina; & Eleziacis versibus inter alia Fragmenta hie a nobis primo publică juris fatum pag. 36. 37.

Quod fequitur Carmen, exflat Foricornelii adbuc ineditum apud Vir. Cl. FRANCISCUM MARIAM MANGURTUM, Canonicum; in., calce Vitarum Summor. Pontif. a Platina feriptarum, & Venetili ed ditar. an. 1504. in fel.

# AD M. ANTONIUM FLAMINIUM GRATIARUM ACTIO.

QUAS tibi reddemus grates, dulcisssme vatum, Quod nos tam claro fueris dignatus honore, Nomen uti nostrum dignis Jove prodere chartis Velles, suavis amicitiæ nostræ monimentum

\* Vide vers, 409. Lib, 1, Syphilidis,

### 174 H. FRACASTORII

Egregium, quod nulla dehinc obliteret ætas, Et multi invideant nobis post fata nepotes? Scilicet hoc tua mens semper tulit, hoc tua virtus Inclyta, non Reges ut mirarere superbos, Quos vulgus stupet infanum de divite gaza, Et solos, laudans, ducit, dicitque beatos; 10 Sed fi quis sceleris vacuus, & pectore puro Vitam agat, atque animum studiis intendat honestis, Hunc tu Regum opibus præfers, & Regibus ipsis, Musaoque tuo lepido impertiris honore. Macte, vir eloquio princeps, & carmine princeps: 15 Macte animis, macte ingenioque, & pectore fancto, Non exspectatum Latiis decus addite Musis. Namque tuas laudes spargens vaga fama per urbes, Ad cælum te læta vehit plaudentibus alis, Dum nos versicolore trahis super æthera curru. Vive diu, vates vatum doctiffime: vivent Innumeros veluti tua carmina lecta per annos. Vive iterum felix, nostri lux maxima fecli, Cum Polo, unanimique tuo dulcique Priulo: Parnesî ut possis laudes æquare canendo. Quem colit, atque fuis oculis plus diligit una, Pulcher honos pulchræ Italiæ, pulcherrima Roma.

Ex Codice MS. chartaceo Cl. Viri A POSTOLI ZENI, qui Latina diversorum amadem contines Carmina, notaturque n. 1.

Et nufquam est æterna mage, & felicior arbos,
Pulcher Adoni, tua, pulcher Apollo, tua.

### QUEDAM CARMINA. 175

Hic canere, & tenuem posse exercere Camænam Ille dedit, fanctus qui mihi femper erit.

Hic herbas, succosque tuos, artemque relinquo, Phæbe: foles Musas tu quoque amare magis.

Ex codem Codice . .

TOs catulos, genus audacum de stirpe Laconum, Depulsos teneris nuper ab uberibus, Parvus alit, servatque tibi, GIBERTE, Caryclus: Signa Lycus matris, Thessala patris habet. Et puer interea, & catuli, tua munera, crescent:

Crescentem sobolem tu tibi, sancte, lege.

XISTIMAVIMUS, nos gratum facturos harum listerarum amato-Existim avimus, not granm jumos, five de cura Canum Venaticorum , in hac altera Editione Carminum FRACASTORII denno excudi curaremus hoc loco , HANNIBALIS CRUCBJI nomine apposito tamquam auctoris: cui sane tribuitur a Jo. Paullo Ubaldino in libello quem inscripsie : Carmina Poetarum nobilium Jo. Paulli Ubaldini studio conquisita; ediditane Mediolani apud Antonium Antonianum anno 1563. 8. Legieur ibi boc Poemation pagina 13.0° Segg. Opera autem pretium omnino fecimus eo Carmine bis exhibendo . Ubaldinus enim pluribus locis mutatum protulit , & in calce prateres versibus quibusdam locupletavit . Hominis tamen auctoritati . qualifeumque ea sit, nonnulla Cl. Jo. BAPTISTA PARISOTTI argumenta. Seu dubitationes vocare mavis, addere placet, nostraque item alia .

Primum igitur, Ubaldinus, cum eadem atate vixerit qua FRACA-STORIUS, hand temere hunc ingenii fætum CRUCEJO tribuiffe videri poteft. Deinde, in antiquis Editionibus Operum FRACASTORII, qua vel ipfo superstite, vel paullo ante mortuo adornata fuerunt, ALCONIS nec vola, nec veftigium. Ranutius tantum Gherus, fem Janus Gruterus , in Deliciis Poetarum Italorum , & Nicolaus Rigaltius in Rei Accipitrariæ fcriptoribus, FRACASTORIO tribuerunt: que docti viri cum initio faculi XVII. demum florucrint, facile de hac re in errorem induci potuerunt. Hos autem postea secuti sunt Genevenses , qui FRACASTORII monumenta non femel recuderunt. His urgumentis ( ne quid diffimulemus -) opponere licet Panvinii auctorisatem : fimillem wir egygjius FR ACANTO LIUM eirom finns, ceijin iffe nei. fippper fine, hojius Permeite austrum eiff eiffrense. Umm temen.
eif vojver quad frandem CRUCHIVM his lande viletarer. Ille feilitet apad meneratum Usellium, in selec hojius Permeite Cardinelius
Perenatum roget, su spis ignoficer oulit, quad tem a nomine ed it
tempus orefisine exportem mon faits eleganter tealisourie. Exceptio ontem hinjimodi abeh eko omnibus Editinistu in quilte ALCON FR ACAYOALI ammen professe. Velove fi FR ACASIURIUM were her
Perme compiferti., CRUCHIVAT perse crit facili moniferti, qui ditene taga panum siferti, as passit de fine acțietit, merrum pertrous
del Terronism mitstrivite poetam. viderite casitores. Cree fi nation
ficiani is demiglifet, rifium monifici literatis umulius Ediple comicin.
de, excipituationemque ingenio O' boult artibus collectium turpiter effudiffet.

### HANNIBALIS CRUCEJI MEDIOLANENSIS

### AD ANTONIUM PERENOTUM

Epifc. Attrebatum nune Cardinalem,

### ALCON.

A SELDUIS nuper fessus venatibus Alcon, Estivi cupiens fastidia longa diei Fallere, dum latos exuti: Seirius agros; Corvini qua se nemora excelsissima cxlo Extollunt; gelida consedit lentus in umbra: Et iuvenem senior sie celt affatus Leastum.

Me fegnes arus, defectaque viribus etas Er superare igug, & latis difuerrer campis, Et sopacre juga, & latis difuerrer campis, Et orquere levis haftas, & ferre phaeteram, Nate, verant, denssague indagine eingere filvas; Sed te pulvereas curiu transmitere globas, Ferre sultum, glaciemque, levisque agiztare Molosso, Et pinguem e silvis ad tecla aventere prædam Nunc decet: ac pro me validam execerce juventam. En arcum, pharetramque tibi, jaculumque relinquo. Ne tamen usque adoo plenae conside phaeters; Ut postrema canum interea tibi cura putetur. Quorum ope velocis poteris præveretee cervos, Aut aprum ingentem, aut fulvum superare leonem. Ergo age, & hea e animo memoni præcepta resonde.

Prin-

# A L C O N. 177

| Principio ut generofa canum tibi copia nunquam    |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Desit; quæ certam valeat promittere prædam;       |     |
| Elige degeneri nequicquam femine natos :          |     |
| Sed quos affidue filvis exercuit altis            |     |
| Et labor assiduus, multarum & pugna ferarum.      | 25  |
| Nec vero parvi facias formamve, genusve,          | -,  |
| Nam neque funt animi, nec mores omnibus iidem :   |     |
| Et variæ diversa canum dant semina gentes .       |     |
| Immanes fi forte feras te cura tenebit            |     |
| Venari, & dubiis caput objectare periclis,        | 30  |
| Spartana de stirpe tibi, de stirpe Molossa        |     |
| Quære canes: Libycos illis, acresque Britannos,   |     |
| Pannoniosque truces, & amantis proelia Celtas     |     |
| Adde; nec Hircanos, nec Seras sperne feroces.     |     |
| Sin vero parvos lepores capreasque sugaces        |     |
| Malueris timidosque sequi per devia cervos:       | 35  |
| Petronios agiles, volucrisque assume Sicambros.   |     |
| Quod si te capiat, qui vi præcellat odora,        |     |
| Et reperire sciat latitantia lustra ferarum:      |     |
| Hea sibi annflahuna Perfefena fananana Calonus    |     |
| Hoc tibi præstabunt Persesque, sagarque Gelonus,  | 40  |
| Suctus & in tectas Metagon penetrare cavernas.    |     |
| At genere ex omni tu primum delige, que fit       |     |
| Corpore nec gracili, nec denfis aspera villis:    |     |
| Sed sublime caput, vivacia lumina, & amplam       |     |
| Oftentet frontem, atque ingentes oris hiatus:     | 45  |
| Cui rectæ surgant aures, (nisi naris odoræ        |     |
| Si qua erit. hane etenim promiffæ a vertice summo | + 1 |
| Ad terram, mollesque decent ) cui pinguia terga   | 1   |
| Dividat in caudam descendens spina restexam.      |     |
| Sint armi lati, latum sit pectus, & ipsa          | 50  |
| Lata alvus; costis qua parte adnectitur imis;     |     |
| Ut tamen in spatium sensim se colligat arctum:    |     |
| Et cava diductis succedant ilia coxis:            |     |
| Excipiant ficcis quas fortia crura lacertis.      |     |
| Ima pedum parva fignent vestigia planta.          | 55  |
| Huic similem conjunge marem, cum vere tepenti     | :   |
| Tangit amor genus omne avium, genus omne ferarum. |     |
| Bis quinos tamen ante dies accensus uterque       |     |
| In venerem, venere abstineat. sie aucta cupido    |     |
| Acrius exstimulat: viresque ad semina præbet      | 60  |
| Majores: suboles sie ipsa valentior exit.         | 1   |
| Quæ simul in lucem numeroso est edita partu,      |     |
| Accipe de multis quos jam præstare videbis        |     |
| Pondere: vel ftipulæ flammis include corufcis     |     |
| Tom. 1. Z                                         | In- |

# 178 H. CRUCEJI

| Ingentem turbam. prolis nam mota periclo            | 65    |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Egregiam subolem, melioraque pignora mater          |       |
| Ocyus eripiet flammis, ignava relinquens.           |       |
| Ante autem, catulis quam firma accesserit ætas,     |       |
| Hi parvo cursu campos lustrare patentis             |       |
| Incipiant, sensimque humilem conscendere collem:    | 70    |
| Et facili rursum sese demittere clivo:              | 70    |
|                                                     |       |
| Hinc tenerum leporem, vel crura infirma trahentem   |       |
| Sectari capream, & præda gaudere recepta            |       |
| Affuelcant, verbifque viri parere vocantis.         |       |
| Parva mora est. ipsis crescunt cum viribus anni.    | 75    |
| Jam potes hos densis tuto committere silvis:        |       |
| Perque altos montes, ac lustra agitare ferarum:     |       |
| Aut spumanti apro, aut sulvo objectare leoni:       |       |
| Si modo nec capreas tu, nec dignabere cervos.       |       |
| Immodicis tum parce cibis tum cursibus illos        | 80    |
| Exerce assiduis, post vero ad tecta reversos        |       |
| Vincula ferre jube. fic demum libera colla;         |       |
| Cum res ipfa, ufusque vocat; majore feruntur        |       |
| Impete; nec cursum remoratur pigra sagina.          |       |
| Hactenus in filvas catulos eduximus altas.          | 84    |
|                                                     | ۰,5   |
| Nunc, que morbosis sit cura adhibenda, docebo       |       |
| Infomnis cum forte canes occulta fatigat,           |       |
| Vimque adimit sebris; putrem tune aure eruorem      |       |
| Ferro emitte levi: dein Bacchica dona rofarum       |       |
| Milce oleo; & rapidis simul omnia percoque flammis: | 90    |
| Terque die inserto demitte in guttura cornu.        |       |
| Sin vero nimio venandi langueat zeftu;              |       |
| Butyro lapathi fuccum, Siculique Lyzi               |       |
| Pocula, contulumque piper, fluitantiaque ova        |       |
| Profubige; ut, certi fimul ac commifta liquoris     | . 05  |
| Prætulerint speciem, cupido canis hauriat ore.      |       |
| Immodicam fed forte fitim dum sublevat atro         | - 14  |
| Fonte canis, lymphæ mala si successit hirudo;       |       |
| Cimiceo suffire illum nidore licebit:               |       |
| Aut oleo ptifanam, & fpumanti melle fubactam        | - 100 |
|                                                     | 100   |
| Excoquere; offensoque cani præbere vorandam.        |       |
| At cum tætra lues ( clavos dixere ) palatum         |       |
| Afficiet milere; filvestria sesama, & una           |       |
| Bacchi acidos latices, chartamque assume perustam,  |       |
| Atque ammoniaci frustum: dein singula in unum       | 105   |
| Confundens tætram placide super illine pestem.      | - '   |
| Jam vero ardentis oculos inimica perurit            |       |
| Cum tabes, crebræque cadunt a lumine guttæ;         |       |
|                                                     | Tu    |

# A L C O N. 179

| Tu frondes facræ myrti, filvestris & uvæ,                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Arentisque rosas diluto concoque Baccho:                                       | 110     |
| Hisque affecta levi citus ablue lumina dextra;                                 |         |
| Inde oleum, atque ovi niveos immitte fluores.                                  |         |
| Quod si nativo stimulatur coxa dolore;                                         |         |
| Ignitum lapidem ( Graji dixere myliten )                                       |         |
| Urina femel , atque iterum demerge recenti :                                   | 274     |
| Cui Bacchi dulcemque, acidumque adjiunge liquorem                              | 119     |
| Quaque latet pestis, molli circumline penna.                                   | •       |
| Aft ubi rupta novo manabit fanguine vena;                                      |         |
| Tu murem geminum, ac telam pendentis Arachnes                                  |         |
| Ure foco: cineremque undanti impone cruori.                                    |         |
| Proderit & ferro candenti tangere vulnus.                                      | 110     |
| Oblitude ware lesis our force masses                                           |         |
| Obstructo vero lotii cum forte meatu<br>Vexari aspicies catulum; Cerealia dona |         |
| Obijes lede seine 6mm seefule constlut                                         |         |
| Objice lacte prius simæ perfusa capellæ:                                       |         |
| At contra, venis si quando sanguis apertis                                     | 119     |
| Pro facili urina terram madefecerit atram :                                    |         |
| Conveniet lenteis ferventi lacis aheno                                         |         |
| Mollire: ac tenues coriandri jungere fuccos,                                   | 1).     |
| Infractumque piper, laticemque undantis olivi;                                 | 1       |
| Insertoque cani paullatim infundere cornu                                      | 130     |
| Quid taceam, nimio cum decidit ungula curlu?                                   |         |
| Frangere namque juvat pallentis grana cymini                                   |         |
| Dentibus; admotaque pedem lenire faliva:                                       |         |
| Incipientque novi succrescere protinus ungues.                                 |         |
| Fit quoque ut immundo catulus juguletur ab celtro.                             | 135     |
| Hic tu filvestrem rutam crepitantibus ure                                      |         |
| Ignibus; & fumo catulum suffire salubri                                        |         |
| Perge, simulque acido vulnus perfunde Lyzo.                                    |         |
| Quin aures etiam muscarum turba molesta                                        |         |
| Ulque adeo infestat, mutilatum appareat alte                                   | 140     |
| Ut caput. ergo agedum venienti occurre periclo:                                | A       |
| Atque illas nucibus, viridique putamine tinge.                                 |         |
| Quid cum dura canes inter se prœlia miscent,                                   |         |
| Alter & alterius percussus dente laborat?                                      |         |
| Tunc etenim cervi flammæ subjecta voraci                                       | 145     |
| Offa teres, oleo fubigens frondentis olivæ                                     |         |
| Unguinis in morem: ac vulnus letale perunges:                                  |         |
| Quamquam etiam possis ramenta inducere ferri.                                  | 6       |
| Namque venenifero serpentis saucius ictu,                                      |         |
| Quo valeat, scit sponte sua reperire salubre                                   | 150     |
| Gramen : & ipse sibi nullo spectante mederi .                                  |         |
| At mala cum scabies miseros depascitur artes                                   |         |
| 7 .                                                                            | Latran- |

# 186 H. CRUCEJI.

| Latrantum, & fode penetrabile corpus adurit;      |
|---------------------------------------------------|
| Cerussam, abdomenque boum, refinamque tenacem,    |
| Butyrumque recens viridantibus incoque fensim 155 |
| Lentisci foliis: & membra affecta perunge.        |
| Senserit at rabidos ubi morsus; protinus ipse     |
| Ideam rate foliis, acidoque Lyzo                  |
| Junge picem, & læfæ hæc adhibe medicamina parti.  |
| Sed tum præcipue solerti mente cavendum est, 160  |
| Cum rabie accensus nunc hos, nunc impetit illos,  |
| Ipsi infensus hero: datque insanabile vulnus.     |
| Ergo illum primo valida compesce catena:          |
| Inde rolæ agrestis radicem pondere saxi           |
| Contulam vivi fontis consperge liquore; 165       |
| Ut potus speciem colo transmissa nitente          |
| Præferat hac fumta catulos ad prima reverti       |
| Obsequia, & posita rabie mitescere tradum.        |
| Sunt qui silvestris sicus, adipemque vetustum     |
| Contundant, hederas alii ferventibus undis        |
| Emollire jubent; donce pars una supersit          |
| E tribus; ac foliis ipsis, tepidoque liquore      |
| Pascere quadrupedem Aurora surgente furentem.     |
| Nil tamen æque illi prodeft, ac prima sub ipsum   |
| Principium morbi rescindere semina ferro. 175     |
| Nam qua parte imo conjungi lingua palato          |
| Cernitur, excrescit vermis similata figuræ        |
| Pustula, nativo fauces que concolor albo          |
| Occupat, in rabiemque feros agit usque Molossos.  |
| Hanc si quis dextra potuit resecure perita: 180   |
| Is tanti abstulerit caussam, stimulumque furoris. |
| Cætera te pauco post tempore, nate, docebo.       |
| Nunc revocare canes, prædamque ad tecta referre   |
| Admonet invectans sublustris Helperus umbras:     |
| Et qui jam posuit cantus corydallus acutos. 185   |
|                                                   |
| At tu, qui magni magno cum Cæsare mundi           |
| Consilio, PERENOTE, tuo moderaris habenas,        |
| Incultos nostræ cantus ne despice Musæ:           |
| Pastorum a parvis ego quam paullo ante cicutis    |
| Grandia Venantum deduxi ad retia primus. 190      |
| Sic tua Cæsaribus sint acceptissima semper        |
| Obsequia; Eooque dies nascatur ab orbe:           |
| Qua triplici tandem niteant tibi tempora mitra.   |
|                                                   |

## ILLUSTRIUM

# C A R M I N A AD FRACASTORIUM. ET DE FRACASTORIO.

### PIERII VALERIANI ELEGIA

### AD HIERONYMUM FRACASTORIUM VERONENSEM.

Animum amore saucium, ægre ullam admittere medicinam.

En' totiens frustra admoneas, HIERONYME? cujus Provida mens inftar numinis effe queat ; Omnibus ufque adeo officils in utrumque parata eft Artis, & ingenii sedula cura tui; Si patulas quisquam monitis adcommodet aures; Sive animus poscat , seu grave corpus , opem . Aurea nam reseras Academi oracula magni, Et cupere effe aliud, quam sit amare, doces. Usque adeo possim rectum dignoscere curvo, Indocile exemplis instruis ingenium. Nempe ad Locophagos Ithacas adnasse carinas, Dum patria quarunt dulcia telta fua : Illettosque cibo socios patientis Ulyssei, Cum patria omne aliud posthabuiffe bonum . Nempe boni in promtu quod erat dulcedine capti, Vix poterant flagris ad meliora trahi . At venia dignum est, ubi quid delectat, in illo Siftere , cui summi meta sit illa boni .

Hæc legitur pag. 47. & feqq. in libro hanc inscriptionem præseserente:
Pierii Valeriani Amorum libri V. Appendix ex preludii: castigatior. Amicitia Remana. Carpionis sabula. Prosessians Leodamia respon. Leucippi sabula.
Lib. unus. Venetii apud Gabrielem Giolitum de Ferrariis 1349. in B.
Animadvertendum, pleraque Pierii carmina in hoc libello coaAnimadvertendum, pleraque Pierii carmina in hoc libello coa-

Animadvertendum, pleraque Pierii carmina in hoc libello contenta, non reperiri in luculenta Operum ejusdem editione quæ prodiit Lugduni apud Paullum Frellon an. 1621. & 1626. fol. ch. maj, in qua tamen plurima repetuntur Pierii carmina, magna illius qui mam procuravit oscitantia.

### 182 ILLUSTR. POETAR. CARMINA

Tu vero quem quisquam epulis admittat opimis, Quas loto & multo laffere condierit: Helleborumque tibi, aut absinchia tatra propinct, Pafcanturque alii nettare O ambrofia . Lentus eris , patiare famem , patiare nefandum Opprobrium, O' rifus de patina effe tua? Ut flagrum, ut lorum mereare, ut mittier alta Sapins excusso sub tabulata sago. Qui manifesta tua videas Indibria vita . Damnaque, C' arumnas , totque in amore mala : Et tamen in placita religatus compede perstas, Et fine Spe captas quod nihil effe vides . Nunquam animum ex olido excieris, malefane, veterno, Invifave petent lumina lucis opem? Non venit in mentem quotiens irrifus abisti , Cum peteres fandi tempus inane dari: Non potuisse unum verbum extorquere, net unum Dicere, quod placidis auribus acciperet? Num subit , ad metam primis properasse quadrigis; Cum tamen injuste palma negata tibi est: Et ne dum curas placido fermone levarer, Non oculis oculos jungere passa tuis? Quid mores laudaffe probos tibi profuit unquam, Si pretium, atque decus turpia fola ferunt : Mille autem complexa procos , te excluseris unum , Versibus illa adeo fatta superba suis? Dumque tibi crescebat amor , erescebat in illa Duritia, atque tui nominis acre odium. Qui tua conftanti firmaret pellora nifu Unus amor , nec amor , fed furor unus erat ? Nam furor est adeo colnisse, & amasse sos annos Fontem odii, unde haustum nil, nifi amari aliquid. At tandem juvet effe virum. nunc omnia in unum Contrabe, qua vires dent tibi, dentque animum . Me miferum , nil tale prius vidiffe tot annos , Nil fenfiffe ! rudis cen lapis ante forem . O mihi nunc gliscunt vires, animique feroces, Nunc monitis fiam fortior ecce tuis . O ego nunc vertam calum O' mare, G' omnia in unum Mifcebo . Ipfe mibi nunc ferus ultor ero . Namque aderit mibi Mediceus Dux clarus Iulus, Et patrocinio promeus & auxilio . Cur ego sos valles inter vexatus er alpes Durarim in tanti Principis obsequinm?

501-

Scilicet ut Phiberta illi clariffima conjux Contingat, mea me deferat immeritum ?
Non ferte ille fumm fraudant ibat parte clientem;
Jamque adero accepta cum legione ferex.
Te male multabo; data musera, voufa, traumque,
Omnia diferepam, diripiamque domum.
Qual loquo, anu quo mena abiti, quit me adfudit error,
Qual loquo, anu quo mena abiti, quit me adfudit error,
Qua loqio, aut firtram, quit favou title capit?
Hei mihi l'accessifa nihil di nipiglica itra,
Semper enim armata afi in dominum illa famm.
Qual tandam eficient qua ovi pish deste lomis,
Qual tandam eficient qua ovi pish deste lomis,
Qual tandam eficient qua ovi pish deste lomis,
Qual tandam eficient qual voi fish deste lomis,
Qual tandam eficient qual tandam in ore lapi.
Hen, fere conduited manificha inpiscia falla efi,

Nec toleranda modo, dissimulanda etiam eft.

### ANTONII MARII VISDOMINI.

RASTORI " venerande, anima mihi carior ipfa, Ut valeas, quidnam juntto pede, quidve foluto Scribas, scire velim, dum te Marpefia celso Colle tenes , placidi fectantem commoda ruris . An medicas berbas Pharbo monstrante per agros Colligis, ut caros cives a funere serves? An Dryadum miftus chorets , Faunifque jocofis Agrefti ludis calamo: qua Tityrus olim Cantet, & umbroso miretur Nais ab antro? An potius volucri rapens super athera mente, Colloquio fruerit Turrit, fecumque vagaris, Ignotasque vias stellarum, orbesque tueris Ignotos veterumque palam commenta refutas? Felix , quem populi de tempestatibus atris Ereptum , claro fiftit Sapientia calo! As nos indocte fequimur veftigia surba, Parvaque miramur, quia numquam cernere magna Contigit . bine vana deludit imagine mentem Aut fper , aut metus : invadit nunt falfa voluptas , Nunc falfus dolor. in primis me torva feroci Pauperies vultu terret , cen triffis Erinnys , Quum pavidum flammis ultricibus urget Oreftem . Sape loquor mecum, tacitufque hac corde voluto : Incipe forte tua contentus vivere, teque

Tiber .

<sup>\*</sup> In Gagnzjana Poetarum collectione pag. 29. hoc Carmen falfo tribuitur M. Antonio Flaminio, Vide Flaminii Carmina editionis Cominianz pag. 261.

### 84 ILLUSTR. POETAR. CARMINA

Liber, & impavidus fortuna oppone Superba. Nemo pauperie miser est, aurove beatus. Oppressum morbo Chromylum de paupere lecto Transfer in auratos thalamos, O ftragula pitta, Non tamen agroto decedet corpore febris . Impatient, aftuque amens vigilabit . at idem, Quum validus filvis apros venatur, in alta Hibernas nottes nive dermit fuavitor. agrum Sie animum nee divitia sanare valebunt, Nee mentem fanam vel magna offendere egeftas: Quare age , fi carus Superis , fi carus amicis Effe velit, animum semper cole : eetera mitte . Cunta potest sprevisse aliquis , nemo omnia habere . Ille opibus vincet Crafos, illi finet Hermus, Cui licuis contemnere opes. Sune denique certa Divitia, Virtus, Sapientia: quas neque bellum, Nee mors suprema potis est rapuisse favilla. Hae mecum. Sed cuncta fluune animo, fimulatque Tabentes artus, & commoda multa volentem Aspicio miseram juvenili in store senettam. Crudeles Parea, dulcis nec dona juventa Carpere , nec lentos finitis finire dolores . Non mea vor piceas, tremuli non vota parentis, Non lacrima veftras potuerunt flectere mentes . At tu, quem Phabus letales pellere morbos Edocuit , ciebaraque amnes cantuque morari , Huc ades, o FRASTORI, aversaque numina flette Carminibus, tabemque mes de corpore pelle.

### MARCI ANTONII FLAMINII

FR 4570 h.1 vacreade, en'modadi
Una publico Lepile, carmissoni
Tamo Flaminiam price an'in'il
Tamo Flaminiam price
Tabe? Non recrea cibus mifellum,
Non grata vigiles quiece acelli
Tegantus: mais vigiles spices acelli
Tegantus: mais vigiles spices in anni esse
Tespa consiste, so ambies in anni esse
Jam plane viden, modissum miris
Tellio eccapa con, languidessa
Leviu viz trabo, nec purate possuma
Duli carmine cantide campan,

### AD FRACAST. SPECTANTIA. 185

Nec blando alloquio boni fodales: Ipfa fed mihi lux amara, or atra Noctis tempora funt amariora Felle, & Thessalia malis venenis. At tu, candide amice, vel fodali Fer tuo auxilium, vel ipfa morbi SI vis tabifici recepta venis Humanis opibus, magistra O' arti Nefcit cedere , carminum tuorum Lepore advoca Apollinem , rogaque Ne prima miferum finat juventa Tam crudeliter interire . eur ab Cultorem patitur fuum fub info Flore atatis abire mxifum ad umbras Pallentes Erebi? quid ergo prodest Ipsi, & Annis suis puellis Cuncta posthabuisse? quidve prodest Vita puriter atta? nunc mifello Nunc o subvenias , Apollo Sancte , Et preces teneri tui Poeta Andi dexter, opaca five Cynthi Umbra, five Hellconii recessus Te tenent nemora aureo sonantem Plettro carmina, qua beata lauri Difeit filva. ades, o denm voluptas, Ades numine dextro, & imminentem Orcum jam capiti meo repelle; Ut FRASTORIUS ob fuum fodalem Salvum, O' incolumem sibi rependat Mille carmina', se canens, suamque Matrem, O virgincos tua Sororis Mores, & Audia, & pharetram, & arcum, & Currum noctivagum aurea inter aftra, Quo se candida diva fert Olympi Per campos, lavis ipse quum rubente Feffas Oceano enas quadrigas.



Tom. I.

A a

GEOR-

### 186 ILLUSTR. POETAR. CARMINA

### GEORGIUS JODOCUS BERGANUS

in Poemate cui titulus BENACUS, edito Veronæ apud Antonium Puteolum 1546. in 4. pag. 35.

PULCHRA, 1790 posito Sphera calestis, in orbem Uranie ducens choreas fic cantat: An illum Prateream ( feros inter licet ille nepotes Nascetur, tamen hand prifcis beroibus impar Extendet famam (criptis ) qui condita rerum, Et cafus varios , C' triftia femina morbi Insueti, curamque O' opem, O' data munera cali; Et vita & villus rationem; quamque medelam Pernicies fæda admittat : vivique finenta Argenti quantum valeant : quid denique ab orbe Externo develta agris mortalibus arbor Conferat Huyacus, morbus licet borreat ipfe, Verfibus Andinis modulabitur inter apricas Et resonas silvas formosa Caphidos? Ipsa Caphis Chaonia queren redimita capillos, Caftaneaque bumeros birta velata nitentes: Caphis & innocui boleti, Co tuberis, atque Olenii pecoris dives, ditiffima turdi, Accipiet carmen modulantis; at ille celebrem, Bembum, purpureis redimitum tempora vittis, Canen pelliciet ; nec te , Benace , tacebit , Nec patria elades , nec triftia funera Turri . Me duce stellarum hic varios rimabitur axes Atque novos curfus; utque obducatur ab orbe Orbis, O' ut trepido nutent vaga sidera motu: Quid variet centri locus, & quid cyclus, & apfir: Circitor obliques qua vi detorqueat orbes .. Insuetum permensus iter, monstrabit, O' omnet Errantum gyros, atque apparentia circum Stellas depromet: quin & conversa retrorsum Curricula . O motus cauffas certo ordine dket . Adde quod & crifes, observatusque dierum Ordo quid in medica tribuat versantibus arte, Ipfa docebo virum. Tu partes, pulcher Apollo, Adde tuas, virefque herbarum, O' nomina monftra, Queis retrahat Stygio vexatos febribus Orco. Denique Phillyrides fit , vel Podalirius alter , Et celebris vivat per secula longa FRACASTOR. Dicite , Pierides , Benaci dicite prolem. &cc.

### AD FRACAST. SPECTANTIA: 187

SAKA BASILIUS ZANCHIUS TOIL

Poematum Lib. VII. pag. 228. --

RASTORI venerande, deum te munere gendet

Italia, of Grajum provosat emne deun,

Minntem te pripiene dedanti Olympo

Uranie, Grail fairen wöße delat.

Teque repertor opis medica, te cambali antlor

Perdoculi, lauri qua levis unbra etalit

Hin dollus, delique vius, canglique leunes.

Hin Sous, delique vius, canglique leunes.

Hin Sous, dafona conficiental lora.

Continis, dafonia conficiental lora.

Cantantem frapurer umbra, manesfyue Catullit.

Benatus pleidit extelli ora vaddit.

Iff. delique icircum ript mirantibus hafts:

Attentia circum canticulfia avet.

FRASTORI venerande, num per ficula noman

Profere timmens qua modat orba des.

BENEDICTUS LAMPRIDIUS, Epiftola ANDREÆ CORNELIO; Carm. pag. 67.

Continget tibi Flaminium, dalcique tenum
Continget tibi Flaminium, dalcique tenere
Exergium complexu animam, cum intravoria disa
Mania Feronat sum mune fe contines illic,
Giberto geset us moceno, primum ergo videbis
Flaminium, delis Fra. 20 roo It UM, reliquofor
Flaminium, delis Fra. 20 roo It UM, reliquofor
Estaminium, delis Fra. 20 roo It UM, reliquofor
Estaminium, delis Fra. 20 roo It UM, reliquofor
Callegis qua Gibertus poff Urbis omiffa
Callegis qua Gibertus poff Urbis omiffa
Carti, cor tanta poffquam se mole servoris.

JO. BAPTISTA PIGNA

Carm. lib. 3. pag. 82.

AD HIERONYMUM FRACASTORIUM.

RASTORI, medicum putar ne quifquano

Ullo tempore non fuiffe Pharbum e
Quad putat, unimine pitabit naquam
Si reste tua scripta penstabit.
A a 3

### 188 ILLUSTR POETAR CARMINA

Si reste tua scripta pensitabit, a la resta consil torr mano.

Et negat medicum fuisse Phabum;

In illum medicus sit, atque Phabus;

Jasteturque animoque, corporique.

### JO. GEORGIUS TRISSINUS

# DE MORTE BATTI, seu JO. BAPTISTÆ TURRIANI, in calce Operum Edit. Veronensis v. 128.

S Ic Bembus, fic Naugerius sua litora juxta
Notte diegue sedent, nostri duo lumina secli:
Sie sedet, & lacrimis auget Sebethidas undas
Syncerus, sic aeria sub rupe liquescit
Marens FR ASTORIUS, tibi quo non junctior alset,
Nec quo tu quondam plus utervere sodali.

### COSMUS ANN.YSIUS, who have

in variis Poematis &c.

### AD HIERONYMUM FRACASTORIUM.

S I morbis us curandis, fic, CASTORI, Apollo
Verona forfan non pulchram Mantua palmam
Prariperes; quam non laus ferat ulla satis.

# PETRUS ANGELIUS BARG EUS Sunt

Cynegeticon Lib. IV, " : 2.11/1 srawai I

# JOANNIS BAPTISTÆ AMALTHEI

IN OBITUM HIERONYMI FRACASTORII.

NEC Sol ab ortu pulchrior aureum
Oftendit axem, nec magis Hefperus,
Quum pura nox invexit aftra,
Sidereos micat inter ignes,

Quam

# AAD FRACAST. SPECTANTIAL 189

| Quam vera Virtus munere Calitum                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Terris refulsit. quam neque fulminis                                     |
| Exterret iclus, nec minaces                                              |
| Martis equi, nec iniqua bella.                                           |
| Sed Ditis atri quem semel horridis                                       |
| Adjecit umbrit dura necessitas,                                          |
| Non dia Vittus, non Camona                                               |
| Etherias revocant ad auras.                                              |
| Nec Musa quondam restituit parens                                        |
| Fatis ademtum Threicium Orphea,                                          |
| Quamquam ille dudum corda molli                                          |
| Flexerat Eumenidum querela,                                              |
| Ausus profundos siebilibus modis                                         |
| Excire Manes, nigraque-Tartara,                                          |
| Nottemque damnatam subire,                                               |
| Dum miseram Eurydicen reposcit.                                          |
| Net morte functum candida Pieris                                         |
| Ad lucis oras, ad nitidum diem                                           |
| FRASTORIUM vatem reducit                                                 |
| Sape deos precibus fatigans;                                             |
| Seu flexuoso Tethyos e sinu                                              |
| Phœbus recurrens explicat aureas                                         |
| Equis habenas, O' rubente                                                |
| Exhilarat sua regna curru:                                               |
| Seu nottis uda pravius Hesperus                                          |
| Sacros reliquit Nereidum choros,                                         |
| Et Luna rorantes aperto                                                  |
| Extulit Oceano jugales.                                                  |
| Illum gementes Aonio in Specu                                            |
| Flevere Musa; nec mel apes, neque                                        |
| Dulcem dederunt aftra rorem, &                                           |
| Flumina destituere cycni.                                                |
| Nunc plena luctus omnia: munc humi<br>Phæbea laurus, nunc hedera jacent. |
| Nunc caca nubes sidus urget                                              |
| Pierium Seygia sub unda.                                                 |
| Sic puppis atro mergicur, aquore,                                        |
| Qua bella nullis gentibus inferens                                       |
| Fulgebat insignis Sabais                                                 |
| Muneribus, Phariaque merce.                                              |
| Declivis alto Sol ruit athere                                            |
| Fessas reclinans Oceano rotat:                                           |
| Sed luce terras veftit idem                                              |
| Purpureo rediens Eoo.                                                    |
| Nos                                                                      |

### od ILLUSTR, POETAR, CARMINA

1 2124461

Not st fevera turbidat alluit Coyint unda, fatsque Gniffius fadex abona movit unda, Ad Sapero via salla datien Qui votta questi unda principat Qui verta develore viata Qui verta develore viata Ambifo sivil inflare ore Tardelgue nette fluminibus morat Carme devero pelline temperant,

Laradque nectet jumnious moras
Carmen decoro peliine temperans?
Carmen, quod arguis ab antris
Sape loquax iterabat Echo?
Tu, Phæbe, teftis, quum tibi fervida

Sacrabar alto pettora numine
Oracula edottus Pelafgûm,
Santlaque templa animi recludens.

Sive ille fati prapetis obvias Tardaret alas Pæonis artibus, Seu voce mallet, feu canoris Pronum Athesim sidibus morari,

Qua pulchra labens per vada libero Amnis natatu Naiadum facros Pertentat amplexus, & udam Mordet aqua fugiente ripam.

Sed pone lucius, anxia Pieri: Non ille magni cultor Apollinis Urgetur obductus perenni Nocte oculos, gelidoque fomno:

Oui sempiterna mensus iter plaga, Et se beatis sedibus inferens Accessit afiris, & niteseit Altior invidia tenebris.

# LUDOVICI NOGAROLÆ COMITIS, AD PAULLUM RHAMNUSIUM VENETUM.

AD CAULLUM KHAMINOSIUM VANERUM.

RASTO ALI monuments her tu dum, P AULLE, libello
Cilizis, e cacis criptens tenebris,
Stilices ut Pates, Medicague excelluit arre,
Perservigue domos abrivais alimo,
Digentes V E NO N. refert tibi nunc mea grates
Com Baldo Benacopue floo, atque chloriQui stato affurçant plaufa, quantum iffa labore
Fama ful civil se efferte austica suo.

Jo.

### AD FRACAST. SPECTANTIA. 191

### JOANNIS MATTHÆI TOSCANI

in Illustrium Poetarum Collectione

De FRACASTORIO, Poetarum fui feculi vere Principe.

QUI FRACASTORIUM titulo fastaffe negabit, Quem Vari tribuit pagina noffra, parem, Aus non Picitam gufleverii ille, Marone Qua dento nulli vena fevuada fiuit: Aus fi guffaits, nec mesum fenitat, ille Jam penitus guffu judicioque caret.

### E J U S D E M. .

Pepli Italiæ Lib. III.

ANY I for quantite remain Version Carollo,
AE fair e clarie savibus nos div.

Attennes invoidit primens ribi, Mantus, palmon
Hat non latt fair proximitive gradus
Atques aliquem, polifi quen magno aquere Maroni,
Salliciar Publomin der fibi voce requiAF FRACASTORIUM latit except ne slati.
Plus aliquità vosti des mish Phubos, ait.

Adami Fumani Epigramma in funere FRACASTORII quare hie Tom. II. pag. 134. & Nicolai Archii Comitis Endecafyllabum ad FRACASTORIUM in funere Velfii, pag. 234.

### GEORGII FABRICII.

PRIMA FRACASTORIO debetur palma recentum:
Proxima Virgilii verfibus ille facit.

### CASPARIS CUNRADI

in Prosopographiæ Melicæ Millenario I. pag. 58.

CARMINE Virgilium fi vis, medicamine Coum, Atlantem radio, volve FRACASTORIUM.

ፙ፞፞ጜፙ፞፞፞ጜፙ

POE-

# GIROLAMO FRACASTORO

GIO. MARIO CRESCIMBENI

nell'Istoria della Volgar Poesia Lib. FI. dell'Ediz. di Venezia a carte 354. e seg.

### GIROLAMO FRACASTORO.

A. D. C. 1515. D. P. V. 331.

A NCORCHE GIROLANO FRAGASTORO Veromete foffe Medica di professione, nondimeno amò le Latine Muse-at par della Medicina: ne minor guadagno fece con queste la fami una, che faceste con queste la fami par della Medicina: ne minor guadagno fece con queste la fami le evvi chi lo dichiara maggior d'ogni altro de tempi fuoi, lo comò di riputazione, e di ricchezze: le feconde, tra i primient Padri delle quali fa egli annoveranto, largamente ricco il senderono forti; e viste lunga, e felicissima vita, all'anno 1748. (1) pervenendo. E perché alla pienezza della sua gloria nulla manestie nelle letterarie: cose, suttes anche alla nostra Vogas Poessa; e tra quelli, che la barbarie da essa facciarona, rittene onoratissimo luogo. (2)

### ANNOTAZIONI.

I. Il Caferro Synth. Vetufi. pag. 232. ferivo, che la fua morte feguì in Padeva a 6. d'Agefio l'anno 1348. fertantessimo dell'età fua s e il chiama con dovere Summus Philosophus, Niccius, Mathematicus, & Poeta.

11. Di lui ferros Tommafo Barrelini de Medie, Pete, differ, pete, 131. H 1 a-R ON THU OF FRACA Y ON 1/O VETONENIS caput inter Medicos extulir, & præter alia cedro dignifima feripta, de morbo Gallico feu Xiphilide libros tres Petro Bembo inferiptos heroicis verúbus concinnavit, qui cum

### POESIE TOSC. DEL FRACAST. 193

veterum majestate certare valent. Viram hujus vide apud Joannem Neandrum Syntag, de Med. orig, pag. 164. Scripste etiam de Gura Canum Venaticorum heroico flylo, cujus titulus est Alem (1)

### Gli Angeli, il Sol, la Luna erano intorno cc. \*

(1) Del 1547, ere il Fracastoro in Trense, életroni Medice del Padoi del Cracilio che quivi fi teneva. Ift. del Conc. di Tr. del Card. Pallav., data in luce da Cinisppe Cerva. in Rema 1666, in fegl. lib. IX. num. 85,

(4) Tre fait compensated 1st 4dt F n. 2 a t v v a 0 valger fi trecome; the Sambier, the Palip per Sangie dad Crefinionin, plants dad Tempie dalla Aragma, no Pigramma della Parfa noven di 3, verif finance nel 1, libre della gene, no Pigramma della Parfa noven di 3, verif finance nel 1, libre della più intera dal Taterne, e da altri; e ligerfi nel tema 11t. della Rima di div. più intera dal Taterne, e da altri; e ligerfi nel tema 11t. della Rima di div. certif. Asteri finance nel 1, più affica del Registra della Registra della verifi 113,00 e la completa e ribbifa del Registra vera financesta dal Taterne; e lever, il Prima finance financesta dal Taterne; e lever vir fi 13,00 e il resu nua faretta della perio per si parfi si sperif plat perio prima di consenta del registra del la valorità, con sono del la Trafficia della perio di la perio di fi e della perio perio di della perio della

(3) Notififfing additing de Penni del Pan canto to à la frenses: Histon on the Fan can to the 1st Veronenin Poemata omnia se. Patavii 1718, excudebat Josephus Cominus. in S. grande. A pg. 1. e fgg. de Proligomoi revoi la Vita dell' Autoro ferita da increta, α a pg. 25, o fgg. moite refirmanta f a moniant d'amonia Letterai de fige isospi in led di dui, e delle fia opere.

 Non fi pone qui il Sonetto Intero che diede per faggio il Crescimbent, mentre fiogue immediatamente come la prima delle sotto accennate sei Composisioni dell' Au-

es Le fei Composizioni Toscane del FRACASYORO che qui seguono, fanno vedere, ciò effer falso.



TOUGHT OF THE STATE OF THE STAT

### POESIE TOSCANE

### DI M. GIROLAMO

## FRACASTORO

SONETT C

esistente a c. 156 del Tempio di D. Giovanna d'Aragona; nel quale l'Autore discorre alla foggia de' Gentili, c scherza poeticamente, ma in maniera assai sublime.

I.

Angeli, il Sol, la Luna erano intorno Al feggio di Natura in Paradifo, Quando formaron, Donna, il vofiro vifo, D'ogni beltà perfettamente adorno.

Era l'aer fereno, e chiaro il giorno;
Giove alternava con fua Figlia il vifo:
E tra le belle Grazie Amore affifo
Stavuff a mirar voi fuo bel focciorno.
Indi qua già per alta meravigha
Scefe voffira belta, preferitta in cielo
Di quante mai fana belle eterna Idea.
Abian l'altre begi cocchi, e belle ciglia.
Bel volto, bella man, bel tutto il volo.

Dio fol da voi tutte le belle crea.

A car-

### POESIE TOSC. DEL FRACAST. 49

A carte 461. del Libro I. delle Lettere Facete, e Piacevella ractolte da M. Dionigi Atanagi, in Venezia apprello Bolognino Zaltieri. 1561. in 8.

### VERSI DELLA POESIA NUOVA

II.

SE tra i pastori che sanno e Tevere, ed Armo Si risonar, dolce Pan, la siringa tua, Insegnando noi cantar tra querce, tra oloni, Siccome già sete Unado in Arcadia, Unqua i udio Netro; egli dove l'Adige carre,

Sacra al Toscano Titiro quest' edera.

44:2 6

Dal Libro III. delle Rime di diversi a carte 97.

MADRIALE AL SONNO.

111.

UESTI bianchi papawer, queste nere
Viole Alcippo dona
Al Sonno, e tesse una gentil corona
Per lo seconsorio cos sua Donna chere.
Langue Madonna, e ne' begli occhi suoi;
Sonno, ti chier; che ristorar la puni.
Placido Sonno solo
Dogni fatica, e dando
Pace, e del mondo universal quinte;
Te ness ombra di Lete

Creò

### 196 POESIE TOSCANE

Creò la Notte, e emplo
Di doleczza, e d' obblio
Di doleczza, e d' obblio
Tu, dove spiegò l' ale,
Spargi rorido gelo,
Spargi rorido gelo,
D' ombre soavi invoglie,
E copri d' un ameno, e dolce velo.
Tu per tranquilli mari, e lieti fiumi
Per le felve, e per dumi
Acqueti gli animali;
Ed a tutti i mortali
Lievi i pensier, ed il lor sascio grave:
Solo la Donna mia pace mon ave.

Dal I. Libro delle Rime di diversi dell' Ediz. di Ven. del 1545. 2 c. 306.

### MADRIALE.

IIII.

A pafforella mia che m' innamora,
Quando fi corca il Sole,
Ed egli infeme a fua magion ritorna,
Al monton mio una corona infora
Di rofe, e di viole,
Che fuperha gli cinge ambe le corna;
E coi ben l'adorna,
Che quel di Frifo, ornato in ciel di stelle,
Cangerebbe col mio corona, e pelle.



### DEL FRACASTORO.

Nello steffo Libro, ivi.

IN LODE DELLA CITTA'

DI VERONA, SUA PATRIA

OSCA Città che fulla riva amena
D' Adige, appiè del facro monte sedi,
D' onde fuor l' Alije, e le campagne vedi,
Dentro, gli archi, il teatro, e l' ampia Arena;
Dopo lunghe fortune omai serena
La bella fronte, ed a te stessa riedi;
Che da tuoi conditor restano credi
Che daran pace alla tua lunga pena.
Spera, poichè di te tanta cura ave
Quel che l' Cielo apre, e può bear col ciglio.
Il CLEMENTE che in orce di Dio 1826;
E a te Nocchier \* della sua santa nave

E a te Nocchier \* della Jua Janta nave Ha dato, che dall'onde e dal periglio Scorgeratti ove D10 Juoi cari elegge.

\* Intende di Monfignor Gio, Matteo Giberti, Vescovo di Verona celebratifimo.



Tom. I.

B b 3

D۵

### 198 POESIE TOSCANE

DA UN NOSTRO MS. CARTAGEO CONTE-NENTE VERSI ANCHE INEDITI DI MOLTI CELEBRI POETI ITALIANI ANTICHI.

VI.



UANDO fra belle donne, accorte, e rare, Di gentilezza ornate e leggiadria, Giunge l'albergo della vita mia, Che in Ciel non fo, ma non ha in terra pare;

Cotì ogni altra eccellenza o[cura appare, Come fuor dell' Ocean quando s' mvia Febo fanguigno alla fua antiqua via, Che ogni stella del ciel tosto dispare.

Venga Lucrezia, e venga Elena anch' ella, E quante n'han le carte antique e nove, Che questa avrà di tutte l'altre il preggio.

Ond io pavento, oimè, che un giorno Giove, Innamorato di heltà iì hella, Non fe la porte al fuo dorato feggio.



#### GIROLAMO RUSCELLI

In una sua lettera ai Lettori posta in sine delle Rime di diversi Eccellentississimi Autoris Bresiani, da esso con controle e stampate in Venezia per Plinio Pietrasanta in 8. del 1554- accennando la Canzone posta sotto nome d'Incerto Autore a c. 2354, che incomincia: Quando il di paree, e l'ombra il mondo copre, cc. così dice:

A Cargane che in ultima abbium pole fieto nome d'Incero Anatore, fig. à follament entrehinie d deriffique F.A.CASYORR.

Ed (Iffind d'Anter Brefinan, e vivo, to nel principie che difigual
di dar fuori quite egif di quedit Signol strefician, il avoice mettre,
to il nume dell'Anter vere. Periocché offindo dibra vivo vi F.R.A.
CASYORR, fi perac cos buons forvets free, finale altora vivo vi E.R.A.
CASYORR, fi perac cos buons forvets free, finale altora vivo vi E.R.A.
cho, the alla feopera fi raglieffe il fine da sumo vivo, chiare, qui vi
tino, e a me anio per nome. gas faleit mandatis il 'un l'altre a
borca. Ma effendo fie canco piacure a Dio di vichimente a fe, l'Ana
tor della Canzone mon he volveto vi in vi pona il fun nome, non volendo che altuni maligni perffere cavillare ch' tell, come dire il provitor della Canzone mon he volveto vi in vi pona il fun nome, non volendo che altuni maligni perffere cavillare ch' tell, come dire il provite di E.R.A.CASYORR; il dere the sacro effa neutrano di revamente non
rea del F.R.A.CASYORR; il rece the sacro effa nelle fampe reco
maltratara, che fi facca indegna del F.R.A.CASYORR, e d'agni prefona gindivide.

### MARIO GUIDUCCI

nella I. Lezione sopra le Rime

### DI MICHELAGNOLO BUONARROTI

a c. 105. rapporta una nobile Parafrasi de Versi del FRACASTORO appartement a Gainmede, che qui si lessono a c. 162.
c. sg., premettendo ad c. ssqueste parole:

E qu'i taccia il vulgo di Ganimede; che non già per meritio dilettevole, e alto fenno fin inalazio a mefecre il nettare,
e l'ambrofia alla menfa degli Dei; come manifettamente neditiara dice il medefimo Sorate I) l'ettinologia del fuo nome,
derivante dal verbo gassin, che appreffo d'Omero fignifica rallegrare, e dalla voce midos, che vale accorgimento, e prudentaAnzi, che il ratto di Ganimede fia fimbolo del rapimento, con

### 200 ALTRE COSE APPARTENENTI

che il sommo Bene innalza talora gli animi nostri alla sua al-tissima contemplazione, ciò su pensiero del dottissimo Franca-storo, in quel bel Dialogo dell'Anima; e vagamente lo spiega in alcuni bellissimi Verfi, che per dare ben augurato princapio a quell'erudito ragionamento , fono da un giovanetto armoniosamente cantati al suono della cetera ; ne' quali vien da Giove il Frigio garzone rincorato, e confortato a non si smarrire, nè perder d'animo per l'alto volo, che lo solleva da terra, essendo quegli, che lo porta, non un'aquila per sarne preda, cioè non amore impuro, e comune a bruti, benchè tale a prima vista possa parergli, ma l'istesso Giove primo Autore di suo gentil fangue, cioè quella prima Idea, onde trae origine la migliore, e più bella parte di lui. Dall'amore della quale Idea, innalzata fua mente alla cognizione de' moti del Sole, e dell' altre stelle, sormonterà sovra di esse ad affistere a' celesti conviti, in piacere, e gioia da non isfiorire, nè perder verde giammai. Che ciò a mio giudizio fignifica la promessali compagnia di Ebe Dea della Gioventù . I Versi dalla Latina nella lingua nostra da un nostro Accademico traportati son questi:

Perchè io ti dia fra l'unghie orrida fede Feroce augel per l'erte vie del Cielo Lungi pur via da te temenza, e zielo, Giovinetto Troian, bel Ganimede. Udisti unqua d' Olimpo alto superno Sonare il nome? udiftil mai di Giove Altitonante, ch'or tempefte, or pione Manda a i mortali, e Spiega state, e verno? Di Giove eccelfo, a cui la Terra pia I templi estolle, e tra fumanti odori Fa cadere Ida tua vittima i tori? lo quello son; tu, cara prole mia. Che se pennuto il miri, ali si finge, Ned è, qual sembra, augel crudo, e predante, Ma 'l. Dio fouran , che di fua stirpe amante Vuol porti in Cielo; e dolce al sen ti firinge. In Cielo, e fra le ftelle, ov' aureo il Sole Sorge, e s'asconde, e l'argentata Luna Scorre pe' i campi della notte bruna, E Vener l' Alba infiora di viole. Dio fra gli Dei per la magion celefte Ti spazierai la, dove ora mai sezza Non vede'l tempo; e gaia giovinezza Vivida del suo fier sempre si vefte.

### AL FRACASTORO. 201

Non difgust net bet detti anni Aprile
Cara il fa compigus Ele veccofe,
E le tacca d'ambrofia alma, e gioifa
Meferma cura a voi fara finile.
Dephi til vei de fubblimi nfet;
Tenfire vi fia per le fileale valli
A i liesi giochi, alle carole, a i balli
Tranquillifime trar l'or e ficti.
Symbra ogni tema, o mio diletto, e i lumi
Valti al tou ben, ale caro e i fiaga Trala;
E presso al cliai in te il diletto mota
D'cani; e d'ila obbite le filov, e i dami.

E qui non mi par da tralasciare un avvertimento molto importante, compreso, a mio eredere, in que'due ultimi versi :

> E presso al Cielo in te'l diletto moia De'cani; e d'Ida oblia le selve, e i dumi.

denotando, ehe chi ascende all'altissime contemplazioni, non debbe prender pensiero de i diletti de sensi, i quali quasi tanti bracchi traviandone dalla bella, e retta strada delle vittà, ne fanno avvolgere per gl'intricati, e orridi boschi de'virj. Onde il nostro Dante ebbe di se medesmo a dire:

Nel mezzo del cammin di noftra vita Mi ritrovai in una felva ofcura, Ove la dritta via era fmarrita.

### M. LODOVICO PATERNO

così imitò il Madriale del FRACASTORO al Sonno; nelle Nuove Fiamme a c. 108. dell' Ediz. Rovilliana in 16. del 1568.

### L TEMPO.

Q UESTI pochi fioretti, în quefta valle Nati, Menalca dona Al Tempo, e gliene fia grata corona, Per quattro infri c'ha dietro alle piece Vien, Tempo, vieni, e di Menalca infiora Ambe le gote, e impurpura, ed anuta-Dib vola, Tempo, e vieni, Tu the guttle, e folivia

Ogni

### 101 ALTRE COSE APPARTENENTI

Ogal cefa terata, e moni'l ciolo:
Tu che la refa, e'l gelo
In un momento apporti;
E i gironi langis , e curi
Admiri; e refii n più, come prim'eri:
Tu che ano Regi-direi
In Lete atruffi; e tchiadi:
Tu, malegado dei vermo,
Manami un Maggio eterno;
E lorcho, quoli pogie remi ed ignali.
Com le ner'ale inguine passer, ed ombet,
Mi gironatti vois.

### ALCHNI VENE

Ecco or son d'auro i peli, o Tempo buono! Ecco, d'argento quei medesmi sono!

### DI POETI CELEBRI

### ITALIANI

IN LODE DEL

# FRACASTORO.

Il Capitolo di M. FRANCESCO BERNÍ 2 Meffer JERONIMO FRACASTORO, che è il primo fra le Opere Burleíche di lui, qui non fi pone e per effere troppo lungo, e per noncontenere lode alcuna del FRACASTORO flesso.

I L M A U R R TO T and 44 3.

MISTONSI i frutti dopo gran lavoro: Come a dir, quei " fruttaldi e quelle gemme Che ha cantato il divin FRACASTORO.

. vioè il morbo Gallico .

Or ecco il paradifo!

MES-

### ALTERACASTORO. 101

### MESSER B. I. N. O of tago

nel Capitolo del mal Francesa.

### PIETRO ARETINO

ne Ternali in gloria di Giulio III. Pontefice Cristianissimamente magnanimo, e della Maestà della Regina Cristianissima e stampari in Lione per Giovanni di Tournes. 1551, in 8. 14

DI Lei ferivi, Efenlapio FRACASTORO, AND AND AND AND CASA, d'Apollo anfiteatro, e mole;
Sia ne' vostri registri in note d'oro.

### M. PIETRO MASSOLO

nelle Rime Morali, a c. 293. doll' Ediz. Fior. in 8.

TUXXI color che in verfo hanno cantato
Già per l'addireto, ornati dell'allero,
La Meditina, ha vinno il Faracasto Ro,
Che all'età nosfra in full'. Adige è nato:
Che d'effer, da chi ei nacque, fempre fiato
for compagnia di Pelo, e dei fia cero
All'emphro ben, con quel fia bei levore
I qual è tanto de' desti lodato.
Techi fi vuda in quello tutta l'ars
Del patero, ch'è fiarfa in buon patif,
Ridotta com mitadii magnifero.

Onde merce delle sue belle tarte. Il secol nostro va si ornato, e altero; Ne il mal Francioso più gli uomin sa inquiett.

I Sonetti del Bandello e dello Scaligero, e il Madriale del Marini vedi a carte 121 e fegg. dell' Appendice nel Tomo IL

.... LO often 2 4. Af-

### ALTRE COSE APPART. AL FRAC.

Affinchè non rimanesse affatto vuota questa facciata, si è pensato di recar piacere agli eruditi Lettori col farvi imprimere le seguenti cose.

### CARD. AUGUSTINUS VALERIUS, EPISC. VERONENSIS

De Cautione adhibenda in edendis Libris, Edit. Com. pag. 42. O seq.

V ERONENSEM illum meum FRACASTORIUM, Poetam infignem, & Cremonensem illum Vidam, Sannazarium etiam, post insignes quos commemoravimus poetas, quis non legat interdum?

Il poco fa addotto MARIO GUIDUCCI, a carte 93. nella I. Lezione fopra le Rime di Michelagnolo Buonarroti.

NELL'istessa guisa che non pure il midollo, ma anche la feorza di quel celebrato Legno, che meritò d'esser suggetto della nobil Musa del Fracastoro, è giovevole antidoto al veleno da contagioso amore cagionato.

Parafrasi dell'Epigramma De Amore & Bajis, di NICOLÒ CON-TE D'ARCO, qui nel Lib. III. delle sue Poesse segnato del n. XXXVII. fatta da M. STAZIO ROMANO, ed essente carte Miiij. del Libro intitolato: Versi e Regole della Nuova Poessa Toscana, stampato in Roma per Anonio Elado d'Asola 1539. in 4.

A L lido già di Baja, fotto un bel platano Amore
Dormendo fianco, presso posò la face.
Naiade Calliroe, delli gioveni amanti pietosa,
Toltola, l'immerse nel vago freddo rio.
Il qual, mentre dee smorzarla, acceses ed arse;
Quinci le belle acque sempre cocenti sono-



# OPERUM HIERONYMI FRACASTORII

VERONENSIS QUEDAM

# FRAGMENTA

ex Codice Autographo nunc primum vulgata.

## LETTERA

DEL PADRE

#### GIROLAMO DA PRATO

Nobile Veronese, Prete dell'Oratorio

A DO W

#### GAETANO VOLPI.



C c o finalmente le cofe inedite del Francasso non o, he alcumi meli fono ho fatto Iperare a V. S. e alpettare forfe affai più del convenevole, per la malagevolezza del traferiverle, e per altre mie occupazioni. La nuova celizione the il Comino fia preparando de tono con consultato de consultato

stampata non fosse, per rendere la Raccolta più abbondante e pregevole: ed io, pel defiderio grande che tosto mi nacque in cuore di contribuire in qualche parte a si nobile disegno, che a tanto onore della mia Patria e d'alcuni de'fuoi più illustri cittadini ridondar dovea; tanto m' adoperai, che finalmente (come fino d' allora le scrissi ) mi sono incontrato in un Libro di mano del medesimo FRACASTORO, col mezzo del quale mi si è aperto l'adito di poterla servire, e insieme (siccome spero ) di far cosa grata al Pubblico col torre di mano al tempo vorace, e cavare dalle tenebre, nelle quali finora fono state sepolte, e sarebbero in breve peravventura perite del tutto, alcune sue Composizioni si in verso, che in prosa. Così mi fosse stato permes-so di potermi servire di altri libri scritti a penna, che nella nostra Città ( ma con soverchia gelosia ) si conservano; ch' io avrei ben potuto affai più arricchire cotesta Raccolta, e massimamente per ciò che concerne le Poesse del Conte Niccolò D' ARCO. Ma io voglio sperare che V. S. avrà almeno aggradito il mio buon desiderio, e le diligenze da me usate quantunque indarno: e tanto mi basta. Riceva intanto queste poche cole del nostro FRACASTORO, ch'io soggetto prima al purga-

tissimo giudicio di lei e del Signor suo fratello, acciocchè ad una ad una le esaminino, e a lor piacere rigettino tutte quelle che stimeranno men degne di comparir alla luce colla stampa. conciossiache, quantunque per certi tratti maestri che per entro ognuna d' esse si scorgono, a primo aspetto si riconoscano per opere di eccellente maestro; con tutto ciò altre per essere solo abbozzate, ed altre per non aver ricevuto l'ultima mano, non fono di egual perfezione fra di se , ne di tal valore, che tutte. possano stare a paro con le già divulgate: ed io sono persuaso, che, se vivesse l'autore, pel finissimo gusto ch'avea in simili cose, alcune ne rigetterebbe, nè per sue vorrebbe punto riconoscerle. Ma al Pubblico basterà bene il sapere, che sieno questi parti legittimi del suo grand'ingegno, per accoglierli tutti, e ufar loro buon trattamento. E acciocchè di questo non nasca alcun dubbio, o, nascendo, facilmente si possa risolvere, darò qui una breve notizia del Libro donde sono cavati, e appresso di chi si conserva: quantunque sì evidenti sieno i lineamenti che portano in fronte del loro padre, che ognuno mediocremente introdotto nella lezione del FRACASTORO, senz' altra prova, per suoi li riconoscerà alle fattezze.

Il Manuscrito di cui parlo, è ora posseduto dal Signor Conte AVENTINO FRACASTORO, che alle mie infinuazioni ne ha fatto recentemente l' acquisto, per conservare in sua casa una sì bella memoria di questo suo glorioso antenato. La forma è in foglio piccolo, della grossezza di due dita in circa, scritto tutto di mano dell'Autore, ma con carattere vario, e per lo più minutissimo, e a luoghi disficilissimo a rilevare, e ciò non tanto per la minutezza, quanto perchè se ne serviva egli ad uso di Quaderno, o sia Zibaldone, dove scrivea alla rinfusa e di prima mano ciò che gli dettava il fervore della sua fantasia. Quindi è, che alcune cose vi si trovano due, tre, e più volte ripetute, secondo ch'egli poi a fangue freddo le andava ripulendo e migliorando; come si vedrà da' Versi che qui sotto si pongono. da i quali quand' altro non si ricavasse di profitto, non sarà picciolo quello di sapere il modo che tenea nel suo comporre il FRA-CASTORO, conforme in tutto al metodo di tutti coloro sì antichi, che moderni, che per loro composizioni in verso, o in prosa sono saliti in qualche stima; e al precetto d' Orazio nell' Ar-

te Poetica,
.... Carmen reprehendite quod non
Multa dies & multa litura coercuis, atque

Perfectum decies non castigavit ad unguem. Ma ritornando al nostro Codice, non sarà suor di proposito il darne un più preciso ragguaglio. Oltre alle cose che qui si so-

no trascritte, vi si trovano, o tutte, o in parte, quasi tutte le Opere scritte in profa e stampate, ma alquanto però, chi più chi meno, da quelle diverse. Serva d' esempio la Prefazione del libro degli Omocentrici, diretta, com' io credo, al Vescovo Giberto, su l'idea e gusto della quale quivi hassi tutto quel Trattato. Alcune anco ve ne sono d'affatto inedite , o per essersi trovate troppo imperfette alla sua morte, o peravventura per averle scritte per suo uso particolare. Tale è un trattato di Medicina, che si ha nel principio, distinto in molti capitoli del seguente tenore: De calidis, de frigidis, de ficcis, de bumidis, de Sypticis ec. Tale è pure un suo (\*) parere intorno ad alcune indisposizioni di M. Giberti, dal quale si possono ricavare alcune fingolari notizie di quell' infigne Vescovo, intorno al suo temperamento, e regola di vivere. Vi si trova pure un trattato in profa sopra il Morbo Gallico, da lui promesso in una delle sue lettere stampate, ma poi, mutato parere, inserito per la maggior parte nel libro de Contagione , e nell' altro de Morbis Contagiofis , come mi sono chiarito col confronto che ho fatto dell'uno e degli altri . onde la sola Presazione diretta al Bembo si è qui inserita. Traluce anco da questo Manoscritto, come il FRACAs r o R o non abborriva dallo studio della sacra Teologia, mentre vi si trovano due interi Dialoghi col principio del terzo, ne' quali si tratta della Grazia, ma con alcune opinioni stravaganti e particolari; le quali, sebben tali, care però potrebbono essere a qualche curiofo. Altro picciolo trattato di fimil genere ivi contiensi sopra l'Apocalisse; che, per non essère forse affatto inutile per la stampa, si è voluto qui aggiungere al resto: ed altre picciole cose, ch' io passerò sotto silenzio. Non posso però lasciar di notare, come in alcuni quinternetti in 4. che vanno separati dal Manoferitto, si legge il Dialogo de Anima, che si ha nelle stampe imperfetto', diceli, per la morte dell' Autore; ma qui v' è un' aggiunta confiderabile nel fine : conde io prendo argomento di credere, non esser vero siò che colà si dice : e tanto più mi conferma in questa opinione il dire che fa lo stesso M. G 1-. ROLAMO in una fua lettera, che avea finalmente terminati tutti i fuoi Dialoghi. (\*\*)

Ma egli è tempo di passare a dire alcuna cosa de' componimenti da questo Libro trascelti per la stampa. Siccome di tutti i caratteri che rendono singolare il nostro Autore, quello di Poeta

(\*) Che non fi flampa per effer pien di lacune . C. V.

<sup>(\*\*)</sup> Ma se il erzo de Gratia e seltanto inconinciato, adunquo bisqua dire cho tatti e tre simpl da sse riputati como sconciature e massime dopo lo detrine del Sacro Concilio così chiaro in tal materia e o però si lasciano inoditi inseme cull'impersato Trastato sopra è Apocaliso. G.V.

fopra ogni altro lo distingue e rende ammirabile, così il primo luogo si dà a que pochi Versi che qui si sono ritrovati, essendo tutti inediti, a riserva dei 23. esametri intorno alla Triaca, qui accresciuti d'altri tre infine . Il primo e principal luogo occupa una farraggine di Versi in lode del Giberto , lasciati dall' Autore imperfetti, e confulamente scritti. Donde ciò sia proceduro. niun' altra ragione io saprei addurre che mi paia verisimile, fe non questa. Era il Giberto (\*) a Roma nel 1536. occupato da Papa Paolo III. con altri de' più cofpicui loggetti di quella età nella consulta intorno alla Riforma della Ecclessistica disciplina; e dovendosi allora far promozione di Cardinali, il Vescovo di Verona co' suoi colleghi era in predicamento. e in fatti tutti coloro, a eccezione del Giberto, o allora, o dopo furono a quella dignità promossi. Ora o fosse qualche falsa nuova che venisse all' orecchie del nostro GIROLAMO, o che volesse prevenir questa elezione, che ognuno si teneva come sicura; si diede a comporre un' Egloga, e altri Versi sopra questo soggetto. Ma perche poco dopo sarà stato informato che il Giberti non era del numero de' preconizzati , avrà lasciato l' opera imperfetta , fenza più curarsi di darle l'ultima mano. Tale è la mia conghiettura; ed eccone il fondamento . I Versi furono scritti in Malsesine, e della villetta di Malfefine già ricevuta in dono dalla liberalità di quel gran Vescovo si fa nell' Egloga aperta menzione. Ora fi raccoglie dalla Dedicazione a Paolo III. degli Omocentrici, e dalla inedita allo stesso Giberto, che ciò probabilmente feguisse poco avanti la morte di Clemente VII. nel 1535. a cui fuccesse Paolo III. l'istesso anno. E Paolo III. appunto nel 1536. fece la promozione di cui s'è parlato. Che qui si tratti della dignità Cardinalizia, si raccoglie dalla voce galero, e da quel verto, Magna novos dum Roma tibi, Giberte, triumphos, e da altri fimili. Vero è, che il parlar altre volte della Tiara, e'l far menzione di Papa Clemente VII. come vivo, e'l chiamar il Giberto giovane, potrebbe far sospettare, che que' Versi fossero fatti in occasione che gli fu conferito il Vescovado di Verona da Clemente; tanto più che da i versi di Agostino Beaziano composti in quell'occasione si raccoglie, che fin da quel tempo si credeva mesitevole della sacra Porpora, e si sperava di vedernelo in breve vestito: (\*\*)

Verum etlam his unum , Juveni qua magna dedisti , Unum oro adjicias: roseo insignita galero

Tempora fulgentem nobis, Pater optime, mittas.

ciò

<sup>(\*)</sup> Vedi la Vita del Giberto a cap. XII. nell'Opere del medefimo fiampate in Perena l'anne 1733.

Almo, Thean, Thyfis, nati fish monter Pelevi Semine differill, Lauente, Lacone, Sabina; Fist Sabina, Leton fisico, fise cognita Lauren; Almo puer, posifique Theon, Or Thyfis ephebus; Thyfis ever, visitais Theon agreat, Almo capellas; Canna Almo, Thyfis filipale, Theon ore melodu. Nati armat Thyfin, Glance Almona, Nifa Theonem: Nifa rofus, Glance visitas, dat Ilila Nati.

Ad alcani forfe farebbe piacituto di feggliere per la ftampa i foli pezzi più confiderabili , e avrebbe traficurato quei minuti frammenti dove fi replicano le iftesfe coste, talor con altre, talor con quali l'iffeste paroler ma chi conofce il pezzo dell'oro, non ne lafcia andare a male nè pur la polvere; e eda questi s'ensi tron chi e rozzi altri può imparare, e ricavar diletto tanto, quanto

da un dettato seguito e limato.

Lo stemma gentilizio del Giberto era una Luna falcata contre stelle sopra: a questa allude il nostro Poeta in più luoghi; onde ho stimato bene l'avvisarnela per l'intelligenza di que passi.

Seguono a i Versi in lode del Giberto quei sopra la Teriaca, prima gli Elegiaci, poi gli Eroici. I primi erano inediti, e pua re, non so come, la versione d'Andromaco del Porta, che si ha nelle edizioni di Galeno, nn intero, ed è l' ultimo, ne rapprefenta a parola per parola: ditassi, che si bei spiriti altena volta s'incontrano. Gli esametri si hanno qui non solo accresciuti, ma

(\*) Vodi il Virgilio di Anzonio Grifio flamparo nel 1376, evo fi leggmo quefii verfi fotto il neme di Adriano Imperadoro 3 o 5 fecendo un'altra lexisno 5 di Citerio Silanio.

alquanto più corretti de i già stampati: chi però non sapesse capire il senso di quelle parole, non cantharis urens Sanguineum misfura, fappia, che così appunto porta lo stesso Manoscritto . ( \* ) Questa per altro non è una versione fatta sul testo Greco; onde non è da stupirsi che si poco gli corrisponda; ma una traduzione in verso di certa versione Latina, di cui egli stesso parla in una lettera stampata; dove si può anco vedere il giudicio ch'egli fa di questo suo picciol saggio. Dopo un altro breve frammento, che non si sa in qual' opera andasse inserito, e che è scritto ne i ripari del libro, abbiamo il principio della Sifilide, diverso affai dallo stampato, e con molte variazioni, e pure anch' esso assai bello, e degno della pubblica luce. Dopo i Versi seguono le Prose Italiane e Latine, nel suo genere anch' esse stimabili, sì per la nobiltà de' pensieri, come per le notizie che ci somministrano. Lo stile potrà parere alcuna volta troppo semplice e negletto, non però mai barbaro e incolto. Più altre cose si sarebbero potute aggiungere di simil genere, ma ciò si riserba a chi volesse intraprendere una edizione compita di tutte l' Opere del FRACA-STORO. A me bafta l'aver indicato un fonte, donde ricavar fi possano cose nuove, e migliorare le già divulgate; come s'è fatto della Lettera volgare al Bembo, che in alcuni luoghi si è corretta col confronto dello stesso Codice.

Quefto è quanto m'occorre da far noco a V. S. e a chiunque vorsi leggere quel' Aggiunta ; avrifando, che le parole che fa fono lette per conghiertura, fi fono dall'altre diffinire, come dubbie o fospette. Benché le Lettere fieno feritte fenza nota di tempo, e talora fenza esprimere a chi dirette, quando col confronte delle flampate s' è poutor tievar sufficiente lume, s' è notato nel margine. In somma non s' è risparmiata nè fatica, nè diligenza alcuna, accionché la cofa riefac non la maggior perfezione, come si richiede e al merito dell' Autore, e alla bellezza della flampa del nostro Comino, e al desdierio chi lo potro in cuor

di mostrarmi in prova qual sono ec-

(\*) Altreve il Fracastoro parle nell'ifessa maniera, quando nella sua Elegia in mere del Turriane canti: Quippe ubi præfulgene ulla virtute reliquit Corporeum &c.

# L E T T E R A D'ALTRO ERUDITISSIMO SOGGETTO ALLO STESSO VOLPI.

I

O quafi non so come permi a scrivere, stano mi vergogo d'aver pre cui limpo tempo differiro il pesso impostomi della sua gentilezza. Ma la prezo bene a persidadire she non sià per mananza di provinta za a servinta, ma per dispierio di servinta erappo bene, non la bo per anche servita. Certamente quando mi trovo in città, sin anten ono diro compato,

ma distracto, ebe difficilmense posso applicarmi a cosa che desideri at-tenzione, ed aveva risolato fra me di stendere alcune osservazioni sopra eateste reliquie del FRACASTORI. Sicebe aspettando par l'ora di poterlo fare , ho tanto procrastinato , finche il Sig. D. Matteo , che più volte mi diede fretta, m' obbliga adesso a spedire le carte, scrivendo fopra effe quello che l' angustia del tempo permetterà . Quantunque non so io sapire com' ella ricerchi da me giudizio sopra cose d' Eloquenza . e di Poesia, avendo in easa la sorgente di queste delizie; ne io, aprendo bocea in simili materie, posso far altro che incorrere nella riprensione di quer!i antichi proverbi che dicono: Sus Minervam, e. Noctuas Athenas: i quali si riducono al senso del verso Oraziano: In silvama non ligna feras infanius. Con tatto eio, per obbedirla, dirò qualche cofa sopra eiaschednna parte di cotesti Frammenti; ehe tali appnnto sono; Sperando che il dignissimo Signor suo Fratello, come Professore, e Maestro, correggerà le mie mancanze. Ora venendo ai Versi, che hanno il primo luogo, dico che quando anche per nessinna testimonianza dell' Autografo constasse l' Autore, pare a me che non sarebbe difficile a riconoscerli per fatture del sommo Poeta FRACASTORI. Chiaramente fi da egli a vedere dallo file fno , ch'è la regola certa per diftinguere glà antori; onde Aristareo, anticamente, distingueva così i versi legistimi d'Omero; e Trebazio, ( se la memoria ora non m'inganna ) per testimonio di Cicerone, ammetteva, e riprovava dallo file i verfi di Planto: anzi dice A. Gellio , che le Commedie le quali abbiamo di questo eloquentissimo Poeta, furono raffermate per opre di lui dall' esatto gindizio di Marco Varrone ; e Dionifio Alicarnaffese con incredibile savirzza giudica dell' Orazioni legittime , e delle (purje di Lifia . lo dieo adunque che certamente sono eotesti Versi del FRACASTORI, non tanto perche seritti di mano sua, quanto perche affatto degni del genio, e gusto fno. Il carattere del FRACASTORI, e le qualità che lo compongono, sono, se non m'inganno, la magnificenza, la copia, la col-Tom. I.

tura inaffettata, l'affetto, particolarmente quello che fta con la grandezza, la grazia, il numero, e, fopra tutto, il gindizio. di pin, la fantafia, la quale ( se m' è lecito dirlo ) forse, alle volte, potrebbe dirfi eccedere anche un poto , ed accoftarfi alla libertà di Gioviano Ponrano, molto, parmi, amato dal FRACASTORI, e imitato aucora, quantunque con prudentissima moderazione. aggiungo una certa nettez. za, e candar di pensiero, che non impedisce mai se stesso, ma insorge nobilmente, naturalmente, e ordinatamente, scorrendo non come un limpido rivolo, il the farebbe più proprio del Sanazzaro, ma come un generoso, e costante fiume, che suona e risplende, la qual virtu è quasi nata da Platone, ma fi vede tanto perpetua nel FRACASTORI, che può dirfi effer questa il di lui Colore , per nfar qui un termine dell' Arte Critica, adoprato dai Greci. Non lascero da parte nn' altra qualità degnissima d'ogni gran Poeta , anzi necessaria a totti quelli che bramano lode poetica; ma quanto frequente negli antichi, tanto rara ne' moderni . Quefta e la Dottrina , per cul fi mofira il Poeta non... tanto portato della vaghezza, e dolcezza del numero, e dell'ingegno, quanto pienamente imbevuto della dotta antichità, e flabilito nel fondamento di tutte le scienze, onde si muove il di lui parlare con somma dignità, e decoro. Da questa dote surono chiamati dotti per soprannome Paravio, e Catullo, abbenche forse non tutti due per la medesima ragione. Ma il FRACASTORI ebbe in questa parte un grand' efemplare nel suo maestro Virgilio, il quale in verità non dice mai parola senza la sua ragione, frequentemente anche astrusa; onde ben disse Matrobio, in quefto proposito : Ea quoque que incuriole transmittuntur a legentium plebe, non carent profunditate; ed ie credo che per ciò non da molti fia inteso Virgilio. Toccherò qui alcuni segni della dottrina propria del FRACASTORI, in questi suoi Frammenti. Come per esempio, dove parlando d' intesser corone al Giberto, dice: Serta tamen tu, cara, mihi, tu munera mitte, Narciffum lege, cara, mihi, lege lychnida, Leuce. Offervo la grazia, e dottrina con eni, per le corone vuole adoprata la Lichnide, chiamata da Dioscoride 5:90νωματική, cioè coronaria, fimile affatto, fuorche nel colore, alla viola bianca, da Greci detta Leucoio, di tui pur era no appresso gli antichi per le corone, come si vede nel terzo Idillio di Teocrito: 3, 2dnotus ciques, aut ex Leucoiis coronam. Chi può non iftimare in queste rose la profondità del Poeta? Cois immediatamente dopo questi verf, con quell' altro che dice : Cervus in Alpinis errat tibi , Delia , filvis, &cc., allude affai dottamente, dicendo errat, a quegli animali facri, detti da' Greci aperes, sciolti in onore degli Dei; e poi, con incredibile foavita, chiedendolo a Diana, mostra che non dovesse restar violata la fantità di quel cervo, quando fosse sacrificato al Giberto, come a persona sacra. Dove parla d'un montone, dicendo: Est mihi Cretreis aries delatus ab oris , fingendo appoftatamente che quefto gli fofse mandato da Candia, credo lo certamente che avesse ristesso il Poeta alla bontà de' pascoli di quell'isola, che si chiama da Dionisio Africano, πελίτε, λιπαρίτε, η αβετω, grande, e pingue, e ricca di buoni pascoli; e da Plinio steffo vien celebrata in essa, mira soli indulgentia . Anzi è pur dotta, e fatta secondo le regolo della huone agricoltura, la descrizione medesima del montone, curvis grandes sub cornibus aures Cui pendent, atque ora tegunt ; il che fi può wedere , offervando quello che dice M. Varrone , lib. 2. de R. R. cap. 2. Arietes fine ..... tortis cornibus, pronis ad rostrum. .... auribus amplis . Ma nel farlo di color nero , penfo che abbia avuso rifieffe al genio di Pane, selvaggio, e rozzo name. Sicche in entro questo luogo del montone, non c' e parola che non fia dottamente ufata. Dice in altro luogo : lætosque olea Tyrrhenide campos ; nel che penso che abbia offervato due cose: prima l'antichità di questi paesi nottri , che una volta furono effi pure Tofcana; del che lo vezzo far menzione anche altre volte, affai eruditamente, e acconciamente in onore del Papa, eh'era Tofeano; poi mostra, credo, il sito proprio per la buona colsiva-zione degli olivi, in qualche vicinanza del mare, qual'e la Toscana. anzi unico, secondo l'opinione degli antichi, della quale Plinio, lib. 15, cap. 1. Oleam Theophrastus, e celeberrimis Gracorum auctoribus, anno Urbis Roma circiter quadringentesimo quadragesimo, negavit nifi intra XL. millia paffuum a mari nafci . Ho veduto chi riprende Plinio, quafi che abbia mal'inteso Teofrasto, nel lib. 4. cap. 3. dell' Iftoria delle Piante; dove in vero l' autore non dice quefto ; ma bensi lo dice nel 6. libro, cap. 2. dell' Opra fteffa, e lo dice apertamente, tanto che non è riprensibile Plinio . il che sia detto per figura di parentefi. Dalle poche cose qui notate da me, si può vedere che sono quosti Versi degni dell' Autor suo, e dell' altre Opere da lui scritte, piene tutte di virin , e dottrina poetica ; e , come dice Cicerone di qualche fas operetta, fe non tali, ut in arce poni pollint, quali illa Minerva Phidiz, sali però, ut ex eadem officina exisse videantur, Coss è . Imperocche non oferei per altro diell perfetti , ma più tofto , eome fi vede, abbozzi, e, per dir così, parti ancora informi di men-te grande e poetica. Anzi da questi fi conosce chiaramente e con piacere che il FRACASTORI aveva il coftume, nel comporre, del suo Virgilio, di cui, al nostro proposito, sono assai notabili queste parole di Tiberio Claudio Donato, nella Vita di Virgilio: Cum Georgica scriberet, traditur quotidie meditatos mane plurimos versus dictare solitum , ae per totum diem retractando ad paucissimos redigere , non absurde carmen se ursæ more parere dicentem , & lambendo demum effingere. Non si potrebbe desiderare esempio migliore di questa industria, di quello che quasi davanti gli occhi ci pongono coreiti Anecdoti del FRACASTORI. Mentre qui molte cofe sono prima profuse, poi lavorate più esattamente; qualche volta, ancora perfezionate; al-

meno tol ritrattarle affai migliorate. Per esempio, il principio dell' Egloga: Forte subalpini juvenes, &c. dopo effere tante volte ftato rimesso all'inende, parmi che sia persetto nel Frammento a eni s'è apposto da me l'asterisco", questo mi sembra tra gli altri actentati il più snecinto, il più puro, il più efacto, il più candido, il meno ricercato, ed in cui meno fi rappresentino al mio guito certi versi, diro così, provisionali, i quali Virgilio, per jocum, pro tigillis, vel tibicinibus interponi a se dicebat, ad sustinendum opus, donec solida columnæ advenirent , come scrive Donato . Ora di quefti verfi molti peravventura si troveranno nelle carte delle quali parliamo. Siccome non rare volte la dolcezza del corso poetico parmi che venga interrotta da qualche stridore non per anche ben tolto da pin accurata lima. Quel luogo che principia dal verso: Magna novos dum Roma tibi &c. senza dubitazione, a mio credere, molto meglio è riformato in quello che segne: Hæc tam forte boni captus communis amore. e più ancora in quell'altro: Magna tibi meritos præstat dum Roma triumphos. Così abbiamo qui come in nno specchio il progresso e profitto delle fatiche; e degli studj d' un gran Poeta. A quefte confiderazioni esposte da me, per servirla, con molea fretta, e rozzamente, succede la deliberazione, se queste reliquie non ancora perfecte d' un tanto nomo siano degne d'effer pubblicate, e se il farlo sia cosa prudente. Deliberazione in vero non così facile, e che merita i suoi rifieffi. Ora sopra questo punto dirò prima, che se il FRACASTORI medesimo poteffe adeffo sopraftare egli fteffo all' edizione delle sue Opere, non. vorrebbe certamente , ne permetterebbe che foffero ftampati questi Frammenti. tanta è la stima che ho del FRACASTORI, e tanto il concetto della riverenza e rispetto del pubblico che dovea essere in un tal'. nomo. Che se Virgilio non voleva che si perdonasse alla stessa grand' Opera dell' Eneide, ma, come non perfetta, la condanno col suo testamento alle fiamme; dal che si conosce la somma idea che Virgilio avea della perfezione poetica; qual cofa mai diremo che fosse qui per fare il FRACASTORI, di cui mi perfuado che il giudizio fopra la su-blimità della eccellente Poesia sosse non assai minore a quello di Virgilio? Sicche non avremmo noi , a quanto credo , per questa edizione il confenso dell' Autore. Agginngo di più, che se la gloria del FRACA-STORI foffe ancora in ambiguo, e non posta già da molto tempo fuori d'ogni pericolo, ben meritamente, per tante fatture incomparabili; non fi dovrebbe alcuno prendere la libertà di commettere al giudizio pubblico gli abbozzi, e primi tentativi degli studii altrui, sottoponendoli all'incerto della fama comune. Ma come quest' nomo e già inviolabilmente consecrato all' immorcalità , e fuor di pericolo d'effer mai finistramente giudicato, credo che all'edizione perfetta delle sue Opere non poffa effer ne inutile , ne ingioconda l'aggiunta di questi Frammenti antora. E di questo mio sentimento credo poter addurre in testimonio il fensenso della sapientissima antichità . Dice dunque Dionisio Alicarnassese mell'elegante libro della retta struttura delle parole, che al suo tempo si conservava nelle mani degli nomini studiosi un esemplare autografo della Repubblica di Platone, trovato al tempo della morte di lui, nel quale si vedeva in molti modi variato, e trasformato il principio del primo libro : Descendebam in Piræum heri una cum Glaucone Aristonis; (così bisogna trasportar le parole in Latino, se vogliamo averne un tollerabile numero) e l'utilità di cotesto esemplare, secondo il prudente Dionisio, era il mostrare che fin' all' ottantesimo anno dell' età sua, in cui mori, mai non cesso Platone di pulire, e d'acconciare, come si fa de capelli delle donne, i libri suoi, mutandoli in cento modi. Sicche se all'antichità parve buono aver come la traccia degli studi, e de' progressi degli nomini grandi; il che si vede bene da questo luogo assai nobile di Dionisio; credo che allo stesso effecto servirà l'edizione de privati tentativi poetici del FRACASTORI, e che pubblicandoli, faremo simile cosa a quella che fecero gli antichi nel conservare gelosamente, e nel mostrare come prezioso monumento i vestigi delle fatiche. secrete, e recondite di Platone. Ciò supposto, crederei, che nella stampa non si dovesse cercare d'ordinarli altrimente, non essendo cose che ricerchino, di natura sua, ordine alcuno; quando pure non si volesse far ciò ponendo prima le cose più informi, e poi le stesse migliorate, ed indi le medesime ancora perfette. Ma io lascerei , per me, questo giu-dizio al Lettore, e stamperei tutto appunto con quell'ordine che ha nel Manoscritto, ne vorrei far il Censore dell' Opere altrui. Prima di partirmi dai Versi, dico una parola della difficoltà che veggo farsi su quello che dice, parlando della Teriaca : Non cantharis urens, Sanguineum missura, acri non vipera morsu. Or penso che questo verso si possa intendere in due modi; o unendo il membretto, Sanguineum mis-sura, con l'antecedente, non cantharis urens; o pur ancora col seguente, acri non vipera morfu, posto un punto, e una comma dopo l'emistichio primo. E se volessimo appigliarsi a questo secondo modo, ed intendere del morso della vipera quel Sanguincum missura ; que-Ho pure ammetterebbe doppia spiegazione. Imperocche può dirsi , secondo gli antichi, che la vipera, mordendo, mandi fuori un non so che di Sanguigno, da essi chiamato, iòs, virus, il quale vogliono che venga da i denti, Grecamente detti, Cinodonti, ibr ipcoropplus, virus eru-Ctantes, dice Nicandro nelle Teriache; e nell' Antologia lib. 3. c. 16. il Poeta Antipatro Sidonio chiamo lo ftesso veleno xóxor, bile, o sia fiele, facendo un Epigramma sopra un Uccellatore che morì ferito da una vipera, e dicendo: minoir ciera xonor, asperam bilem immittens. Dove anche usa il verbo "nui, mittere, ch' è lo stesso con quel del FRACA-STORI, Sanguineum miffura. Plinio pure, lib. 11. cap. 37. parlando della vipera: Hæc eadem prægnans veneno, impresso dentium repulsu, virus fundit in morfus. L' altro modo per cui si potrebbe inten-

intendere the la vipera mordendo, mittat fanguineum, ?, che queffo umore non fia quello trasmesso dal dente, ma eccitato nella parte ferita dal morfo, usandosi benissimo da i Latini il verbo mittere anche nel senso d'eccitare, e cavare violentemente. Imperocche Dioscoride, nelle Teriache, cap. 9. offerva che dopo il morfo della vipera, esce dalla ferita un umore, prima pinguedinofo, e poi aluarcolos, fanguincus. Sebbene questo sanguinoso è il primo ad uscire secondo altri Medici antichi , cioè Paolo , ed Aczio , allegati dal Saraceno , sopra Dioscoride . Sieche potrebbe intendersi in questo modo il detto Sanguincum milfura . E cio, fe volessimo, come diceva, applicarlo alla vipera, pinttosto che alla cantaride . Ma io in verità meglio stimo , senza mutar punto l'interpunzione, leggere , Non cantharis urens Sanguineum... missura ; e spiegarlo , come adesso diro . La cantaride ha una forza , come la chiama Diofcoride, innurini, esusceratoria . ed è noto che questa inghiottita esulcera gl'intestini, e particolarmente la vescica. Onde Plinio nel lib. 29. c. 4. verso il fine, parlando delle cantaridi: Scd in iis magna quæstio, quoniam ipsæ venena sunt potæ VESI-C. Æ, cum cruciatu perpetuo. E lo stesso in qualche luogo dice ancora Galeno , ed altri . Adunque da una tal corrosione si fa naturalmente l'orina sanguigna; e questo penso che abbia voluto certamente intendere il FRACASTORI, scrivendo quel suo : Non cantharis urens Sanguineum miffura ; dove all' adiestivo fanguineum biforna fotintendere, lotium, o fia humorem, o pintesfio spiegare sanguine-um quid; ch' è pin secondo la structura Greca. E bene s' agginnge alla cantaride urens , come a quella che da' Graci vien detta Sipuanrent, excalfactoria. e Plinio: Vis earum adurere corpus, crustas obducere. Che questa ultima fia la vera intelligenza del luogo ambiguo , apertamente fi dimostra da un altro verso dello stesso FRACA-S TOR I negli Elegiaci, dove abbiamo: Non exftillato fanguine cantharides . per certo non con altro fenfo da quello esposto qui sopra da me . Ed ecco quello che mi permette di scrivere la scarsezza del tempo, e molto più , dell' ingegno , sopra la parte Poetica di questi Anecdoti; la quale, per ciò che appartiene al tempo, dubito sia necessario asfegnare agli anni di Clemente VII. , non a quelli di Paolo III. , come penfava l'erudito Antore della Prefazione , mentre apertamente , ne versi fassi menzione di Clemente vivo nella sua Sede.

Succidon le Profe, e tra queft i Dialoghi huma il primo lango. Confffo d'evo letro questi Dialoghi con molta carrifità, anzi con a voludità i mentre al vadere "l'argoneuro, professa che il Autore si fossi contenue ne termini paramente silosfosti, comi era cossume de Letterati di quel tempo, no molta andenti anterori della Teologia, e m'aspettava di vedere, secondo il genio del feelo, ripule qui con ordine e chiarecce le colo di Pantero ferite nel libro del Fetra a Pissen: o quel-

<sup>\*</sup> sier de Gratia.

le d' Alessandro Afrodisco nell'acuto, ed elegante trattato, mepl'einapmine, sopra il Destino, inviato agl' Imperadori Severo, e Antonino. Ma poi avanzandomi nella lettura, mi congratulai col FRACASTORI perchè avesse un genio più sacro dell'ordinario dell'età sua. Ora confido ch' ella mi dispensera dall' entrar nella materia, e mi permetterà che unicamente sopra la forma io scriva poche parole. Dico adunque che l'ingegno del FRACASTORI fi dà in questa impersetta sua Opera a conoscere assai maraviglioso, e versatile. Riconosco in essa una imitazione così nobile e naturale della eleganza Platonica, che forse in pochi la simile potrà ritrovarsi. Ognuno sa quanto difficile sia l'imitar Platone; non già intendo la purità e facondia di quell' eccellente parlare che anticamente fu giudicato degno delle Muse; ma dico di quella reconditissima grazia del pensiero, del costume, della deduzione, dell'ordine, dell'ampiezza, la qual grazia è tanta, che S. Basilio, atteribuendo a Platone The iguoiar The hory , la facoltà del parlare , dice che Aristorele e Teofrasto ne rimasero si atterriti, che non osarono calcare la stessa strada con lui. Ed in vero, credo che a nessuno sia mai dopo rinscito l'imitar esattamente Platone, quantunque Cicerone se gli sia molto accostato, ed egli pure quando più, e quando meno. Ma chiunque avra una pratica mediocre ne' libri di quell' incomparabile maestro de' Filosofi, se con questa si ponga a leggere cotesti Dialoghi Fracastoriani, non dubito che non sia per ammirare una imitazione intima, passata in fugo e fangue, ed in vero nutrimento, tanto recondita più, quanto meno affettata, e meno apparente agli ordinari lettori. Qui si vede la se-condità, la sincerità, l'ingenuità, l'ilarità, l'affetto, la purità, che fono i costumi Platonici. Vi riconosco pur to l'uso gentilissimo dell' Epagoge, detta da Suida, Socratica, ch' è, per dir così, la demostrazio. ne familiare a Platone; onde Aristotele, ( da cui vogliono i Greci che sia nata la Critica ) nel 12. delle Metafisiche, due cose attribuisce a Socrate in eminenza, l'Epagoge, e il Definire universalmente . Specie di questa è ordinare talmente il discorso, che si concluda una cosa dagl' inconvenienti che nascerebbero seguendo il contrario; come sa qui appunto l'Autore. Si chiama da Laerzio, nella Vita di Platone, dove ne tratta, Epagoge nar contravior, ex contrario, usata dal Filosofo, non per dogmatizare, ma per arguire , come Laerzio Steffo dice ; la quale unita all' altra, detta in rig anoludia;, ex consequenti , propria per affermare e stabilire, e adoprate l'una e l'altra qui dal FRACASTORI con somma grazia, e leggiadria, forma quasi tutto il disegno, o sistema de nostri Dialoghi. Ma questi, siccome nel metodo, nella condotta, e nel colore sono interamente Platonici, così nello stile danno perfettamente a vedere quanto l' Autor loro egualmente fosse versato, imbevuto, e, dirò meglio, inzuppato nella continua lettura d' Aristotele. Parmi di veder in essi, e di rincontrar ad ogni passo l'eleganze Peripatetiche, quel certo proprio contorno d'argomentare, quel nu-

mero stesso, e quella condotta de membri Aristotelica; molte volte le parole medesime, insieme coi tratti veggo quasi ridotti in natura seguire la penna del FRACASTORI. Delle quali cose molte potrei toccare, e confermare con gli esempi , se già non fossi stanco di scrivere , e non dovessi guardarmi dal tediarla più lungamente. Quello però che dico della pulirezza filosofica, rara în questi Dialozhi, non posso forse dir e-gualmente per ciò che riguarda l'ultima persezione dello stile Latino. mentre in questa parte parmi che potrebbero effer capaci di non poco miglioramento, tanto nelle parole, quanto nella struttura. Ed in vero, non pare the universalmente sia stato il FRACASTORI tanto purgato ed elegante nella frase Oratoria, come nella Poetica. al quale proposito, mi sovviene d'aver anni fa letta una sua Lettera stampata, e scritta (se non erro) al Bembo, in cui egli stesso si lamenta della sua lima, per la pulitura delle prose. Tanto gli animi eccelsi conoscono egualmente le proprie doti, e le proprie mancanze, ed hanno alta l'idea della perfezione . Non lascero, prima di partirmi da i Dialoghi, d' offervare un'altra cofa. Penfo che in effi il FRACASTORI fotto il nome di Teagete abbia voluto occultare se stesso; e ciò deduco dagli attributi che a quella persona dà, nel Dialogo primo, dove dice: Nam & hoc quidem supponere Theagem hune arbitror, Medicum & Peripateticum non negligendum. Non fono questi attributi di Medico, e di Peripatetico convenientissimi al nostro Autore in supremo grado? E non sarebbe maraviglia che il giudiziosissimo FRACASTORI abbia voluto anche in questa parte imitare gli antichi, ai quali fu di piacere in simili opere Dialogiche dinotare sè stessi in alcuna delle persone introdotte, come appunto gli scultori sogliono in cifera intagliare il nome loro alle statue. Se così è, qui pure abbiamo un'elegante, e modesta al-Insione a Platone. mentre nel Dialogo inscritto appunto Teagete, questo nome è d'un giovine che brama d'esser addottrinato, e introdotto alla Sapienza, come qui nel FRACASTORI, Teagete finalmente si lascia instruire, e cede interamente ad Echecrate, nome anch' esso Tlatonico, preso, con grazia, dal Fedone, e significa uomo modesto. Si può anche dire che il FRACASTORI, nominando se stesso Teagete, avesse riguardo al buon' augurio che Platone da a questo nome: xaxorye ω Δημόδοπε τω με το ονομα εθε, η ιεροαγεπίς. Pulchrum enimvero, o Demodoce , tribuifti filio nomen & Deo dignum . In verita non si può mai presumer troppo, giudicando che simili nomini al FRACA-STORI parlaffero sempre con dottrina, e con ristesso. E ciò basti detto rozzamente sopra l'arte, e l'eleganza di questi Dialoghi, posciache, come già dissi, nella materia non entro. Tocchiamo finalmente, in aggiunta, il principio della spiegazione sopra l' Apocalisse. Questa è netta, e digerita con buon' ordine, come tutte le cose del FRACASTORI; mostra affetto alla dottrina sacra ( che non è poca lode ) e brama del buon' ordine della Chiesa . Non ha però egli in questa il merito dell'. inveninvancione, mentre la materia non è fact beni ha quello della sonso diffininzione, e della sferile La maggio pare delle coffe in fininzam prese dati care e della coffe La maggio pare delle cosse in fininzam prese dati care il canadia; e do so annua letro quello. Laturo esse si fait pare nonnati la merá del scola deimosquinto, di cul pare the il N. R.O.R.TO. N. I. fi fin in qualche parte servito. Se quello Pramaentes spara espe abblite, givera che si ronga cam quanto findio il F.R.O.R.TO. N. I. fi prosacsissis, e se in care quello se delle servito della proposacio della superiori servito della prosacsississi servito della prosacsissi servito della superiori presenzione. Ma non è mancovilla, mentre quello i un libro dettato della Sprite Santo con tal divinità, e con tal tronosfison ai libri del vecchi Testamento, che la fisperzione della micamente dalla prosona da meditazione dell'antiche Tressizio. Ha però varie così gravi, serie, e dotte.

Ne altro a scrivere mi refta sopra quefti residui del FRACASTORE, fopra i quali ha ella benignamente defiderato il mio fentimento, fe non che meritano certamente la pubblicazione quegli squarei di Lettere si Italiane , come Latine . Fra quefte vale , a mio gufto , un resoro il gindiciofo, e veramente critico parere che fta pinttofto indicato, che esprefa fo nel Frammento ad Aloviium , dove con tanta equità e verità tenta di conciliare in amicizia mutua le sette mediche; facendo poche parole, ma affai pefanti, e che mostrano un prudentissimo animo ; e dicendo sencenza ginstissima sopra i medici più e meno antichi. Tra quelle , ( the tutte fono feritte fenza ftudio , ma però con uno ftile pieno di chiara fetondità; dote propria del FRACASTORI) due mi piacciono fopra l'altre. Una d'effe contiene un certo confulto, letto da me con estremo piacere più e più volte , parendomi di veder in essa uno Specchio della prudenza, e deduzione medica, per la via prima analirica, e poi fintetica, con una ferietà veramente profonda. L'altra lettera , the direva piatermi affai , disputa de' grani detti da Teofrasto : ouosbmupor , fimili al frumento , tanto acutamente , fottilmente , e dottamente, che poco di meglio in quel genere s'è scritto da quel tempo in qua . Ma ben dice ivi l' Autore , che in quefte materie , molte cole fi pon dubitare più che affermare. mentre particolarmente la Zea, celebrata da Plinio col titolo di res præclata, per eni abbia detto Omero Culupes apren la terra donatrice della Zea; che il FRACASTORE pone, con la maggior parte de dotti, effere la noftra Spelta; quefta, dico , è un nome equivoco , e forse affai generico . Che se vorremo accordare, e appuntare nella noftra Spelta tutto eio che appresso gli antichi s' ha di tal Zea , difficoltà non poca troveremo . Per esempio , non saprei come unire Teofrafto , dove dice effer il frutto della Zea xugirarer , facillimum , con Mnesiteo , appresso Galeno de Alim. che lo descrive Bapi & Suonemrer, grave ac digeftu difficile. Ma per non entrare in quefte cofe , avvertiro che nella dotta Lettera del FRACASTORI, Tom. I.

La Tifa pin volte fi ferive cosi, con l'i, Tifa, ed una volta con l'y, Tyfa , il che penso effer errore della penna o dello scrittore , o del copi-Ita , perche la Tifa scritta con l'i , è dissimilissima cosa dalla Tyfa con l'ypsilon . Questa è pianta acquatica, di cui scrive Teofrasto nel lib. 4. cap. 11. Quella è framentacea, e ne parla, tra gli altri luoghi, al lib. 8. cap. 9. e Plinio, al lib. 18. cap. 10. Ciò avverto perche penfo che il FRACASTORI, com'era pieno di dottrina, e diligenza, abbia benissimo offervato questa distinzione, anzi l'abbia annotata nella sua lettera, quando pur fia ella ben letta, e supplita in un luogo mancante; il che tentero io di fare. Ecco il luogo: E la Tifa di che Dioscoride scrive, è altra cosa che quella di che parlano ........ altramente si scriva. Per sentimento mio, deve supplirsi cotesta lacana in questo, o simile modo: E la Tisa di che Dioscoride scrive, è altra cosa che quella di che parlano altri, conciossiache da lui diver-Samente fi Scriva . Perche è veriffino , che Dioscoride , il quale non parla mai della Tifa , scritta con l' i , scrive però della Tyfa con l' ypsilon, nel lib. 3. cap. 133. e ne parla come di pianta che nasca nel-le paludi, e nell'acque stagnanti. Anzi mi maraviglio che nelle note del Saraceno, di cui è la migliore tra entre l'edizioni di Dioscoride, si legga confusa questa ortografia. Un altro luogo si può anche supplire poche linee dopo, ful fine della Lettera, dove abbiamo: benche etiam .... .... abbian fatto una cola medesima il Condro, e l' Alica. Leggerei: benchè etiam alcuni Greci abbian fatto una cosa medesima il Condro, e l'Alica. com'è di fatto: e si legga il sopramentovato Saraceno, sul Condro di Dioscoride . Prima di partire da questa bella, ed acuta Lettera , non posso trattenermi di non accomodare leggermente un terzo paffo, il quale vedendo soffegnato con linea, penso che siasi letto a discrezione, essendo confuso nel Mannscritto, Dice cois: E perciò Galeno, ed Omero dicono la Tifa frumento picciolo. Io leggerei: E perciò Galeno, ed altri, in Omero, dicono la Tifa eller frumento picciolo. La ragione mia è, perchè Omero, ch' io sappia, non ha fatto menzione mai della Tifa ; benti nell' ottavo dell' Iliade , fa che Ettore dia animo a' snoi cavalli, e, tra l'altre cose, dica eccitandoli, che Andromaca sna moglie avea cura di nutrirli bene : Y'uis πάρ αφοτίεισι μελίφροια πυρό ίδτατο. Vobis ante omnes suave TRI-TICUM appoluit. ed ivi , fopra la voce triticum, l' antico Scoliafte, che va fotto nome di Didimo, nota che abulivamente fi nomina dal Poeta il frumento , in vece dell' orzo. Ma Galeno , dove tratta della Tifa, nell'Opera de Alimentis, apporta il luogo d'Omero, e dice le parole segnenti , le quali ( lasciando per brevità il Greco ) trascrivero tradotte in Latino: Sunt qui frumentis etiam hoc semen accenseant. Idque quod apud Homerum dicitur de equis, ubi Hector ait: Vobis quidem, ante omnes, suave triticum apponebat; de TIPH & semine dictum affirmant, hanc enim PARVUM

effe

effe FRUMENTUM ec. Sieche non è vero che Omero chiama la. Tifa, frumento picciolo; ma è vero che alcani, appresso l' eruditisfimo Galeno, interpretano così Omero. E pereiò accomoderei, come ho detto, secondo la verità il luogo del nostro FRACASTORI; ne dubito che non sia vero, almeno secondo la mente di Plinio, il di lui pensiero fopra il Far Gallicum : Io altre volte pensai , Far Gallicum effer quel che Plinio chiama Sandala, noi vulgarmente Scandela. mentre Plinio medefimo ha queste parole , così distinte ne testi meglio puntati: Gallix quoque suum genus Farris dedere: quod illic Brance vocant , apud nos Sandalum , nitidiffimi grani . dove alenni Manuscritti banno Scandalam, che s' accosta affatto alla Scandela, grano veramente candido, onde si vegga effer lo stesso grano Far Gallicum Pliniano. Devo inserir qui nna minnzia? cioè che se vera è l'opinione del Bocharto, molte parole Orientali poterfi riconoscere nell'antieo linguaggio Francese, forse la voce Brance, viene dall' Ebrea radice , barah, comedit, infleffa la gneturale h, in c, onde TTD, biriah , cibus , edulium . Ma tempo è ch' io conchinda questa lunga lettera , e lasci di parlar sopra cose che non sono della mia professione in vero , ma pur mi danno incredibile piacere . M' era quasi nscito di mente, che molto avrei bramato vedere quel Consulto dato dal FRA-CASTORI al Vescovo Giberto , di cui parla il dotto Antore della Presazione. Ella compatisca i disetti ed il tedio d'una lettera cotò lunga , e ancora la scrittura incomposta. Holla scritta tumultuariamente, in cinquanta volte; onde m'è neceffario mandarle la prima copia, con tutte le sue cassature, e postille, tanto più saranno condonabili gli errori che si troveranno in essa, forse in maggior numero di quello ch' io possa immaginarmi. Quanto alla tardanza della risposta, non aggiungo altro a quello che ho detto sul principio. Mi fa ancora l' Avologia il FRACASTORI medesimo , il quale in una di queste sue Lettere L4tine dice così di se ftesso: Ego autem, ut scis, Rhapsodus admodum non fum ...... fed amicorum tamen memoria omnis mecum est semper. Le quali parole applichero a me. La supplico de miei ri-Spetti all' Illustriff. Signor Gio. Antonio suo degnissimo Fratello , a cui fon debitore della sua dotta, ed elegante Prefazione, da me godnta, e gliene rendo le più distinte grazie. Ella mi faccia la carita delle sue orazioni, e mi conservi la sua padronanza, e riverisca in oltre per mio nome, e de' miei, tutti della sua riverita Casa, mentre sono ec.





# HIERONYMI FRACASTORII

FRAGMENTA

MATTHÆI GIBERTI EPISCOPI VERONENSIS.



AGNA novos dum Roma tibi, GIBER-TE, triumphos
Exigit, & facro fulgentem heroa galero
Donat ovans, plaufuque fonat strepttuque faventum,

Affurgitque pater Tyberis, ripæque refultant,

Er Tyrrhena fremunt vicini litora ponti; Hæc inter, Latiafque inter fi forte Cameenas Advena habere locum poffit; fine, noftra triumphi Pars etiam fit Mufa tui: comitetur & ipfa Pone fequens, plaudatque tibi. fine, laurea parvum Serta inter folium e ripa Benacide nedat, Er patrios animos, conceptaque gaudia monfiret.

Aspice;

#### 22 HIERON, FRACASTORII

Aspice: cuncta tuis cernunt in honoribus ingens Nescio quid, formantque novis applausibus omen. Ipfa tibi ante alias ad tantæ nomina famæ Ridentes inter colles, Cerealiaque arva Præcinclum spicis & amica pacis oliva Erexit Verona caput, venerataque numen Terque quaterque deos patrios in vota vocavit. Tum primum exfultante Athelis fe flumine ab alveo Extulit, & longe Matri gratatus ovanti est, Ingens & roto fonuit tua nomina ponto. Tunc quoque pumiceo fenior Benacus ab antro Pacavitque lacum, juffitque abscedere ventos. Et Paphia citro, & viridanti litora lauro Induit, undantesque olea Tyrrhenide campos. Quem circum virides centum per litora Nymphæ Naiades in numerum læras duxere choreas. Cesiague, Grineeque, & amor jam Stella Vehilli. Et Saloë, & Baccho dilecta Lacufia, & horto Limonis celebrata, & Adonidis arbore dives, Et Tufca, & numeros fervans lafciva Carulli Syrmio, & exercens agrestem Melsina Musam, Et demum Charitæa suo digressa recessu: " Quas inter docta & numeros & pectora vatum " Fatidica & volucrum pennas & Apollinis artem , Syrmio, proh Tufco prognatæ fonte forores, Affuit & Nati placidum subvecta per amnem, Conjugis & cari cumulavit gaudia Manto, Manto fatidica, in mediis quæ longa recenfens Tempora, proh Tusco prognatæ Naiades amne, Hæc, ait, hæc erat illa dies, tandem affore nobis

Quam

## OPERUM FRAGMENTA. 23

Quam toties ita Fata mihi monstrare canebam. Scilicet Etrusca reges a stirpe futuros, Oui vestri memores, priscaque ab origine gentis, Demissum calo, magnis virtutibus auctum Deligerent heroa, istis qui præforet oris, Pacatafque facra fub relligione teneret. Quo .... Harpyiæ, & diræ Eumenides, infernaque monstra Perpetuis extra has terras religata catenis Perferrent poenas feclorum; at Pax aurea fecum, Et Pietas, & cana Fides, & lancibus æquis Inviolata alto descendens æthere Virgo. Et fecunda Ceres, & Copia cornibus aureis, Nexæ animos, nexæque manus fecla aurea nobis Afferrent, date, Naïades, date lilia magno Heroi, sacraque caput præcingite lauro. Tum sanctosque ortus memorat, tuaque acta recenset

Hæc tum forte boni captus communis amore Condebam dulces Sophiæ digreffus in hortos, Hortos, quos ver perpetuum, quos aura Favonî Semper alit, femper cælefti nedare padici: Quum nova te, meritis ingens, virtutibus ingens, Fama refert facra redimitum tempora mitra, Qui divina regat, nobii qui fara minifers, Antifles GIBERTE Defun. quo nomine primum Ridentes inter colles, Cerealiaque arva Spicifque &c viridi præcinclum tempora oliva Erexit Verona caput, venerataque numen

Grandia: nascenti ut ...

Ter-

#### 24 HIERON, FRACASTORII

Terque quaterque deos patrios in vota vocavit. Tum pater exfultante Athesis se slumine ab alveo Extulit, & longe Matri gratatus ovanti est. Tum quoque pumiceo fenior Benacus ab antro Pacavitque lacum, justitque abscedere ventos, Et Paphia citro, & viridanti litora lauro Ornavit, lætosque olea Tyrrhenide campos-Ouem circum centum virides per litora Nymphæ Naiades in numerum lætas traxere choreas Tuscaque, Syrmioque, atque ignis jam Stella Vehilli, Et Saloë, & Baccho dilecta Lacusia, & horto Limonis celebrata, & Adonidis arbore dives, Bardoque, Cesiaque, Grinoaque Apollinis ardor, Et jam Mersa parens, & adhuc Trimolia virgo, Et demum Carda ipía suo digressa recessu: Quarum quæ linguas volucrum, atque oracula Phœbi Et numeros docta, & citharam Grinoa fonoram, O centum Etrusco prognatæ fonte sorores, Infit, io, Nymphæ...

Que modo, te facris delecto Antiflite & aris, Et tenerum facra caput exornante tiara, Mufa tibi, Giberte, animo gratata benigno eft, Solemnesque dies egit, sparsitque virenti . Flore solum, citharamque tibi pulsavit eburnam: At nunc Romanas inter si forte Camœnas Advena habere socum possit....

Ipía tibi tua bella novis gratata triumphis Ante omnes Verona, alta affurrexit ab arce,

Riden-

## OPERUM FRAGMENTA. 25

Ridentesque inter colles Cerealiaque arva Virgineum erexit caput; ac læta omine tanto Tempora pacifera ramo præcinixi olivæ, Et magno plausu infonuit: magno omnia plausu Insonuere; tuumque ferens super æthera nomen Clamor itt. Novus ecce usia ab honoribus annus Incipit, & melior nobis jam vertitur orbis. Jam nova mutato procedere secula mundo Incipiunt: uta iam regnant tria sidera, & ipsa. Terrarum dea Luna novo Latonia cornu. Aspice: necio quid cundi promittimus ingens, Formamusque novum magnis applausibus omen. Aspice, jam plenis lætentur ut omnia votis.

Ipfa tibi tua bella animo gratata benigno Ante alias Verona, ad tante munita famæ Tempora pacifere ramo præcinxit olivæ, Ridentesque inter colles, Cerealiaque arva Virgineum e summa plausu caput extulit arce, Effudique preces.

Magna tibl meritos præstat dum Roma triumphos, Teque facro, macte o Juvenis virture, galero Donat ovans, plausuque fonat strepituque faventum, Assurgituque pater Tyberis, tipæque refultant, Et Tyrrhena fremunt vicini litora ponti: Hæc inter, Latiasque inter si forte Camcenas Advena habere locum possit; sine, Musa triumphi Pars etiam sit nostra tui, tomitetur & ipsa Pone sequens, plaudatque tibi. sine, laurea parvum Tom. J. Serta

#### 16 HIERON. FRACASTORII

Serta inter folium e ripa Benacide nectat; Mufa, tibi agrefti quæ quondam lufit avena, Sacraque Melfineis perfolvit ruftica ripis: Nunc vero si qua ipsa queat, majoribus auris Ingreditur laudesque ruas & gaudia nostra.

Omen, io, GIBERTE, tuis ab honoribus annus Incipit, & melior nobis jam vertitur orbis: Jam nova mutato procedere fecula mundo Incipiunt, bona iam regnant tua sidera, & ipsa Terrarum dea Luna novo Latonia cornu. Aspice, nescio quid cuncti ut promittimus ingens. Aspice, jam plenis lætantur ut omnia votis. Ipía tibi tua bella animo gratata benigno Ante alias Verona, alta affurrexit ab arce, Ridentesque inter colles, Gerealiaque arva Virgineum erexit caput; ac læta omine tanto Tempora paciferæ ramo protexit olivæ, Solemnemque diem flatuir, Justravir & aras. Et patrios divina deos in facra vocavit. Ipfæ lætitia nemorofa cacumina filvæ Nutarunt: fremuere amnes, & vertice cano Baldus, & aeriæ resonis applausibus alpes. Tum pater Herculea redimitus cornua fronde Ipfe Athefis late fluvio exfultavit ameno. Longius atque urnam versavit, & aggere ab alto In mare prorumpens rapidis se se intulit undis.



#### OPERUM FRAGMENTA. 2

#### FRAGMENTA ECLOGÆ

#### IN LAUDEM ETUSDEM.

- F Orte fubalpini juvenes Cneorus, & Almo, Hyblaque: Cneorus pastor gregis, optimus Almo Venatu, lanæ studiosa & Palladis Hybla: Hybla colo, jaculis Almo, Cneorus hibisco Depositis, sola pueri sub rupe canebant, Flumina Benaci resdentes propter amoeni: Addiderantque sonum gracilis Cneorus avenæ, Hybla cavi crotali, resonæ testudinis Almo. Hæc Almo, illa puer Gneorus, at Hybla supremum Cantat: Melsineæ responsan omna silvæ.
- Al. O nifi me Thelayra meus confumeret ignis, Ecquis lazitia in tanta me lazitor effet? Nunc & festa dies, nunc & folemnia, & ipfi Plena coronati stant ad prasfepia tauri.
- Cu. Quemque suus tenet ignis, ades, sormosa Lycori, Lætitæ: nunc luce sacra due gaudia mecum. Nunc etiam hirstæ ludunt per prata capellæ, Nunc etiam virides saliunt per litora Nymphæ.
- Hy. Quin matris puer Idaliæ, materque, facesse hinc, Idalii mater pueri, qui tristia lætis, Semper qui lacrimas intermiscetis amaras. Sancta placent. agitur Juveni lux optima sancto.
- Al. Sic faustum felixque: tuo, Giberte, refulsic Æther in adventu; & cælo felicia ab alto Nesco quid micuere novum tria sidera, & ipsa Terrarum dea Luna novo Latonia cornu.

d 2 Cn. Jam

#### R HIERON, FRACASTORII

- Cn. Jam nova mutato nascuntur secula mundo; Et Pietas, & cana Fides, & lancibus æquis Iaviolata alto descendit ab æthere Virgo, Et secunda Ceres, & Copia cornibus aureis.
- Hy. Hæc Juveni nova facra, dii, renovate quotannis, Agricolæ, hic diram Aledo, cæcumque furorem Gorgonis, Harpyiafque feras, infernaque monstra Caucafea ærata religabir rupe catena.
- Al. Ipfæ lætitia nutarunt vertice filvæ,
   Populiferque Athefis fluvio exfultavit amœno,
   Largius atque urnam verfavit, & aggere ab alto
   Aurea concufit taurino cornua vultu.
- Cn. Tunc quoque pumiceo senior Benacus ab antro Pacavirque lacum, fluctus, fremitumque marinum Sedavit, justique vagos abscedere ventos, Et myrto & viridi ripas ornavit oliva.
- Hj. Pattori, Benace, tuo flue lenibus undis: Tempus crit cum fanca pedum vestigia lambes. Tunc tibi & Amphryfus concedat, Apolline quamvis Labatur pecoris nivei pastore (uperbus.
- Al. Syrmio frondofas, magnum nemus, indue lauros: Ille colit Mufas, & vages educat, & jam Mille habet: acque aliquis crefeit tibi forre Catullus, Magnanimum qui heroa tua decantet in aca.
- Cs. Ille etiam agreftes non dedignatur avenas:
  Ille tibi czło tandem demifius ab alto,
  Thyrfi, canas licet ufque, & agas læta otia, dixit:
  En agrum, en tibi do, quod numquam duxeris, bottos.
- Hy. Quid? quod & agrestes flores & munera curat. Leuce, inquit, decoret sacro me Roma galero:

Serta

Serta tamen tu, cara mihi, tu munera mitte: Narcissum lege, cara, mihi, lege lychnida, Leuce.

- Al. Cervus in alpinis errat tibi, Delia, filvis:
  Hunc fi, diva, dabis currentem in retia, fancto
  Dona feram Juveni, & ramosis ferta jubebo
  Cornibus ex hedera pictis pendere corymbis.
- Cn. Est mihi Cretæis aries delatus ab oris, Cuncta niger; curvis grandes sub cornibus aures Cui pendent, atque ora tegunt: Pan diligit unum: Hic Juveni aurato selix cadet hostia cornu.
- Hy. Quid potius mitto? Hesperidum quæ ex arbore legi, Mala dabo septena uno pendentia ramo. Mox sancto quæ dona feram, nova texta paravi, Pictus ubi narcissus hiat, Mæander oberrat.
- Al. Oceano in magno puppis secura magistro
  Contemnit pelagique minas, ventosque surentes.
- Cn. Rege sub exercetur apum studiosa juventus,
  Mella premit, fingitque favos, roremque reportat.
- Hy. Tutela pastoris oves per gramina lætæ Despiciuntque lupos, nec jam metuere leones.
- Al. Rura deus noster tandem cum viset, & urbem, Mella ferent quercus, decurrent flumina lacte.
- Cn. Vellera ab arboreis pendebunt mollia ramis,
  Puraque dumosi sudabunt balsama vepres.
- Hy. Ros & nocte cadet, tenera qui lectus ab herba Mortales saturet mensa dapibusque deorum.

Ibla colo, Leuce calathis, Cneorus hibifco Depolitis, fola pueri fub rupe fedentes Apricum ad folem in litoribus Benaci

## 30 HIERON. FRACASTORII

In numerum cantant eadem non vocibus iildem: Ibla gravi, Leuce media, Cneorus acuta Cantant: Mellinez responsant omnia silvz.

- Cn. O nifi me Thelayra meus confumeret ignis,
  Ecquis lætita in tanta me lætior effet?
  Nunc & hiems eft verna, & nunc folemnia, & ipfi
  Plena coronati flant ad præfepia tauri.
  Parce, precor, Thelayra, novo dum maxima facraSemideo agricolæ facimus, dumque omnibus aris
  Lætitia it, vallefque cavæ, ripæque recurvæ,
  Benacusque, Athelisque tibi, Giberte, refultant.
  - E. Quemque fuus tenet ignis adello, candide Amynta, Lætitæ, & luce facra duc gaudia mecum. Politidie te cura ovium ladifuet encebit. Nunc etiam hirfutæ ludunt per prata capellæ, Nunc etiam faciles faliunt per litora Nymphæ: Dunque omnis tellus, omnis dum ceffat arator, Applaudunt cava faxa tibi, tibi condita filvis Applaudit, Giberte, altis de rupibus Echo.
  - Le. Quin, matris puer ingratæ, materque, facesse hinc, Ingrati mater pueri, qui trissia lætis, Semper qui lacrimas intermiscetis amaras. Sanda placent. sando Juvenem dum Roma galero Donat ovans, magnisque parat decorate triumphis, Mons circum, septemque sonant applausibus arces, Assurgitque pater Tyberis, ripæque resultant, Et Tyrthena stremunt vicini litora ponti.

Postridie tua mala leges. sine, frondeat arbos Semideo: sine, poma ferat. sunt Medica curze

Heroi,

### OPERUM FRAGMENTA.

Herol, & filvæ Alcinoi, grandefque volucres.

Quemque suus tenet ignis. at, o, ne gaudia tanta, Sæve puer, lætis semper qui tristia misces, Ne turba. sit pura dies, sint omnia læta.

Quemque fuus tenet ignis. eat lux candida nobis, Candidus & novus annus eat: novus incipit annus.

Parce, precor, Thelayra, novo dum maxima fiunt Sacra deo, dum ridet ager, dum ridet & annus.

- Cn. Syrmio, frondentes per ripas indue lauros: Ille colit Muías, & vates educat, & jam Mille habet: atque aliquis crefcens tibi forte Catullus Rurfus Athin heroafque tua cantabit in acta.
- Le. Ille etiam agreftes non dedignatur avenas: Thyrii, mihi cane, Thyrii, inquit: fit ruftica quamvis Muía tibi, tamen immemorem non arguet, & me Gratum Melfineis non inficiabitur bortis.
- Cn. Quum venies, GIBERTE, tuum visurus ovile, Mella ferent quercus, decurrent flumina lacte.
- Le. Vellera ab arboreis pendebunt mollia ramis,
  Inculti pretiofa ferent opobalfama vepres.

  Hy. Ros & nocle cadet cælefti neclare miftus.
- Qui gentes saturet mensa dapibusque deorum.
- Cn. Salve, macle nova Juvenis virtute decorus, En crescit, completque tibi sua cornua Phœbe.
- Le. Et tria ab ætherio felicia sidera mundo

Irra-

#### 32 HIERON. FRACASTORII

Irradiantque tibi, & cælum jam militat omne.

Hj. Salve, ætas heroum, amnes, falvete, Latini,
Diique omnes magnæ Hefperiæ, qui fecula foli
Aurea Saturni primo meminifits ab ævo,
Quum fepes vel limes adhuc communibus agris
Non foret, aut ulli variarent jugera fulci;
Sponte fua fed terra ferax daret omnia, & ipfæ
Præberent dulci viclum de robore glandes.

- Le. Ex illo nobis deus eft: illi annua facra
  Montibus his faciemus: erunt & ruftica grata.
  Hybla, deo tua texta para, quæ munera mittas.
- Cn. Tibri, quid ah nostrum retines? ab origine tecum Nos Tufci fervamus adhuc nomenque genusque. Hinc & amat nos ille deus, cui temperat orbis, Qui calos aperire potest & Tartara Clemens.
- Hj. Clementi nova facra deo renovate quotannis, Agricolæ. hic diram Alecho, cæcumque furorem Gorgonis, Harpyiafque feras, infernaque monstra Caucasea ærata religabit rupe catena.
- Le. Hic te passorem nobis, miseratus egenos,
  Hic patrem, GIBERTE, dedit; tibique optimus inquit:
  Et genus interea, & nostrum servabis ovile,
  Dum te sata desum mox ad majora reservant.

Salve, magna ætas, & vos falvete, beati Heroes; falvete, amnes, fontefque Latini, Diique omnes magnæ Hefperiæ, qui fecula foli Aurea Saturni primo meminilits ab zwo; Quum fepes vel limes adhuc communibus agris

Non

## OPERUM FRAGMENTA. 33

Non foret, aut ulli variarent iugera fulci; Sponte fua fed terra ferax daret omnia, & ipfæ Præberent dulci victum de robore glandes.

Salve cura deum Juvenis, cui militat æther: En crescit, completque tibi sua cornua Phœbe.

Postridie curabis oves, aut, si magis horti Detineat te cura, virens tondebis anethum.

- Cn. Sit fauftum felixque: tuis ab honoribus omen Nefcio quid quercu volucris cantavit ab alta. Ecce tua & cælo fulferunt fiderā, & ipfa Terrarum dea Luna novo Latonia cornu.
- Le. Incipit annus, io, melior, nova nascitur ætas.
- Hy. Vos quoque Clementi, agricolæ, renovate quotannis Sacra deo. hic diram Alecto, &c.
- Cn. Clemens hunc nobis Juvenem, miferatus e genos, Ipfe dedit, dixirque, Meum fervabis ovile Interea, Etrusci pecoris, puer inclyte, pattor, Dum te fata defim mox ad majora refervant.
- Lt. Lilia tu lege cana mihi, lege lychnida, Leuce.

  Hy. ipfi etiam parvum, quod laurea neclat
  Serta inter, folium e ripa Benacide mifi.
  Quod veniat munus Juveni, nova texta paravi,
  Piclus ubi narciffus hiat, Mæander oberrat.

Tom. I. e Al. Par-

#### 34 HIERON. FRACASTORII

- Parce, precor, Thelayra, novo dum facra dies est Semideo, dum ridet ager, satatur & annus.
- Cn. Postridie lustrabis apes, aut, si magis horti
  Tunc habeat te cura, virens tondebis anethum.
- Hy. Sancta placent. agitur Juveni lux optima ſancto, Cui cælum egelidum, cui ridet florigerum ver, Gramine terra novo veſtitur, frondibus arbor.

Hybla colo, Leuce calathis, Cneorus hibifco Depofitis, fola pueri fub rupe canentes Apricum ad folem, docuit quæ maximus Alcon, In numerum cantant eadem non vocibus lifdem.

Hybla colo, Leuce calathis, Cneorus hibifeo Depofitis, fola pueri fub rupe fedentes Apricum ad folem in litoribus Benaci, In numerum cantant, docuit quæ maximus Alcon, Carmina concordes eadem non vocibus iifdem.

Hybla colo, Leuce calathis, Cneorus hibifeo Depofitis, fola pueri fub rupe canentes Apricum ad folem, docuit quos maximus Alcon, Una omnes cantant eadem non vocibus iifdem.

\* Forte subalpini Leuce, Cneorus, & Almo, Almo arcu, Leuce calathis, Cneorus hibisco Depositis, sola pueri sub rupe sedentes Apricum ad solem in litoribus Benaci

## OPERUM FRAGMENTA. 35

In numerum cantant eadem non vocibus iiidem, Almo gravi, Leuce media, Cneorus acuta: Adjunguntque fonum tenuis Cneorus avenæ, Arguti Leuce crotali, tefludinis Almo. Hæc Almo, illa puer Cneorus, at ultima Leuce Cantat: Melineæ responsant omnia silvæ.

Forte subalpini juvenes Cneorus, & Almo, Hyblaque, venatus Almo, Cneorus aratri, Hybla horti studiosa; iidem nemora omnia cantu Affueti mulecre; in litoribus Benaci Apricum ad solem aĉria sub rupe canebant, Hybla bidente, Almo jaculis, Cneorus aratro Depositis, numeros partis! & verba vicissim: Addiderantque sonum tenuis Cneorus avenæ, Hybla caví crotali, resonæ testudinis Almo. Hæc Almo, illa puer Cneorus, at Hybla supremum Cantar: Melsineæ responsant omnia siswæ.

Forte fubalpini juvenes Cacorus, & Almo, Hyblaque; Cncorus paffor gregis, optimus Almo Venatu, lama fudiofa & Palladis Hybla; Iidem confueti filvas & litora cantu Affiduo mulcere; alta fub rupe canebant, Flumina Benaci refidentes propter ameeni, Hybla colo, jaculis Almo, Cncorus hibifco Depofiris, numeros partiri & verba vicifim: Addiderantque fonum raucæ Cncorus avenæ, Almo cannæ, tefludinis Hybla.

" Hæc Cneorus, at illa Almo canit, Hybla suprema.

Cnco-

#### 36 HIERON. FRACASTORII

Cneorus puer hæc; Almo illa; Hybla ultima cantat. Carmina Mellineæ responsant omnia silvæ

#### FRAGMENTUM DE THERIACA.

ELEGIACIS VERSIBUS, ADHUC INEDITUM.

M AGNE Neto, nobis qui das tuta otia, Cæfar, Hanc infignem audi viribus antidotum:
Hanc audi, quam Theriacen voluere vocari,
Quod tranquilla omnis vita per illam agitur.
Non, illa cuflode, malo fint noxia fucco,
Nec tibi letalis noceant mala pocula fucci,
Pocula de nigris preffă papaveribus:
Non feu prægelidam quifquam hauferit ore cicutam,
Seu quis hyofcyamum, five aconita bibat,
Non tibi vel Medes noceat, non fervida Tapfos,
Non extililato fanguine Cantharides.
Nec ficiens Dipfas, nec fraus metuenda Ceraflis,
Nec fuce letali Vipera dente necat.
Incaflum cauda confurgat Scorpius unca.

## FRAGMENTUM CARMINIS DE THERIACA

jam vulgatum: at bic datur auclius & correctius.

M A GNE Nero, qui das nobis tuta otia, Cæfar, Cui debet quicquid præclarum parturit orbis, Antidotum hanc infignem audi, quam nomine dicunt Theriacen, tranquilla omnis quia vita per illam

Degi-

#### OPERUM ERAGMENTA.

Degitur, & longos hilaris ductatur in annos: Qua letale nihil poteris custode timere; Non fi nigra malo porrecta papavera fucco Ebiberis, non si gelidam dent Susa cicutam: Non tibi hyofcyamus torpens, aconitave dira, Non Mede, Tapfufque, tibi non Cantharis urens Sanguineum missura, acri non Vipera dente, Nec sitiens Dipsas, nec fraus metuenda Cerastis. In cassum e saxo cauda insidierur adunca Scorpius affurgens, magni metus Orionis; In cassum squamis maculosa horrentibus Aspis: Nec mihi fit fugienda Phtyas, quamquam improba cæcis Ardeat, infanumque micet deprehenfa latebris. Quin ausim & pastum in sicco tractare Chelydrum, Fessus & herbosi dormire ad flumina Nili, Multa ubi litorea sit sœta Hæmorrhois alga. Jam neque Chersydrum, nec bicipitem Amphisibænam Formidem: jam nec Calabris demeffor in agris Devitem tremulum factura Phalangia corpus. Hac fidens, dum tu Libyam tua fub juga, Cæfar, Victor & immensi subigis regna ultima mundi, Per malefida potes colubrûm deferta vagari.

#### ALIUD FRAGMENTUM,

#### INCERTUM CUJUS OPERIS.

F Ellix, qui cara & pura cum conjuge vivit, Educitque fuam fobolem, carofque nepotes, Humani generis memor, & fervator honesti:

Fortu-

#### HIERON, FRACASTORII 38

Fortunatus & ille, sibi qui cælibe vita Mentem animumque colens diis se cælestibus æquat: Ille nequam est qui non aliis, qui nec sibi vivit.

## INITIUM SYPHILIDIS

#### A VULGATO DIVERSUM.

EMBE; deus quando medica haud contemnit Apollo, B Et nova amare folent atque admiranda Camcenæ; Nunc ego naturæ, dulcique accensus amore Musarum, quæ fata novum, quæ semina morbum Attulerint, nostra qui tempestate per omnem Sæviit Europam, & Latium per triffia bella Gallorum invasit, nomenque a gente recepit, Hinc canere, & longe fecretas quærere causas Aëra per liquidum & vasti per sidera olympi Incipiam; nec non & opis quid comperit usus, Magnaque in angustis hominum solertia rebus, " Et monstrata deûm auxilia, nullique parentum " Nostrorum reserata prius nec cognita pandam.

" Tu mihi, quæ series causarum & fata ministras, " Et cælo curru inveheris, perque æthera ....

& data munera cæli Persequar, alteriusque canam miracula mundi, Majorumque prius non ulli cognita pandam.

Tu mihi, quæ rerum causas, quæ sidera noscis, Et cæli effectus varios, Quæ tenues solis radios, elementaque misces, Quam pictæ volucres, & amantes roscida plantæ,

# OPERUM FRAGMENTA.

Quadrupedumque, hominumque genus, pecudumque natantum "Altricem cunchi generis matremque falutant; Eductricem unam vitæ matremque falutant; Ipfa ades, &c mecum placidas \* fpatiare per umbras, Dum tenues auræ, Sophiæ dum floridus hortus Invitat, resonatque cavis Benacus ab antris.

Principio quæque in terris, quæque æthere in alto, Atque mari in magno Natura educit in ortum, Cuncta quidem nec forte una, nec legibus iifdem Proveniunt; fed enim quorum confurgit origo E paucis, crebro ac paffim &c. ut in editis definit. Rarius emergunt alii & post fecula longa; Difficiles causas, & inextricabile fatum, Et sero potuere altas superare tenebras.

Opera Misericordia variis jam in libris vulgata.

Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo.

Consule, cassiga, solare, remitte, ser, ora.

\* loco vocis, qua quomodo logenda fit, proofus igneramus.



# RAGMENTA.

#### DE CYCLO PASCHALI REFORMANDO.



Dentes Uous Que ferent summi Pontifices, sacrolanctam Ecclesiam magno Hæreticorum, magno Judæorum Ecclesiam magno Hæreticorum, magno Judæorum rifu sanctissimum Pascha modo illegitimum, modo & in immundis mensibus celebrare, primas & quartasdecimas lunas per errorem dierum quinque, æquinoctia per errorem tredecim promulgare? Ignoratne hæc fapientissima mater Ecclesia, an

negligit ut Iudicra quædam, & ad Mathematicos magis quam ad se ipsam pertinentia? Atqui non ideo Deus maximus optimus ore proprio & per tot minas fanctissimum Phase instituit, ac rite Judæis servandum præcepit, ut a Christianis illegitimum atque immundum celebraretur, cum Judzis umbra & figura esser, nobis autem verum testimonium illius fanguinis qui lavit peccata nostra , & ejus resurrectionis in qua surreximus & nos . Non ita prisci Patres existimavere; qui ea fere una de causa, ut error non committeretur in ea tanta solemnitate, Concilia e toto orbe convocavere, laplos cyclos reformandos curavere. Non ita fanctiffimus Paullus III. Pontifex noster, quem nulla doctrina, nulla pia religio fugit..... at tantum hunc Pontificem quid esse posfit , quod a tam pia , tam necessaria cura aut impediat , aut abalienet? Non me fugit, gravissimis curarum pro Christiana religione molibus opprimi nostrum Pontificem, hine quidem sævo Turca imminente, inde prava tot hæresum contagione grassante, inde illius auxilium implorante universa Christi Republica, quæ tum discordiis principum, tum vitiorum culpa jam ruit . Sed tamen si Deus optimus illum selegit ac misit, & his periculis opem feret, & Paschæ ignominiam ab Ecclesia tollet, dummodo & ad hæc animum & vires intendat. Modum dices reformandi cyclos difficillimum effe, Mathematicos in hoc non convenire; tum modos qui hactenus inventi funt, omnes aliquid habere quod Ecclesia valde abhorreat . Quod certe & ipse non negem . verumtamen, ut mihi quidem videtur, nihil pejus, nihil turpius effe poteft, quam illegitime tam fanctum, tam noffrum inftitutum obiri. Quis modus, dices, e tot qui a Mathematicis sunt adducti, adhibeatur? quando omnes aut difficiles politi funt, aut non diu fervituri, sed paucis post annis camdem curam reformationis postulaturi qua nunc inquiritur. Et nos modum quidem pollicemur qui nec intellectu difficilis fit , nec ullo in tempore non valiturus, & si decem annorum millia conferas. Quem

# OPERUM FRAGMENTA. 41

ad te dare volui, ut a te dijudicetur, si forte hac tanta in re

usui effe & ille possit .

Verum illud în primis intelligendum, ac pro constanti statuendum est, si Ecclesia uti aureo numero omnino velit, si illo carere non possit, nihil nedum perpetuum formari posse, sed ne validum quidem ultra annos 76. aperte autem non ultra 300. Qua de causa & qui a Julio Cæsare Cyclus conditus suit, paulo post Niceni Concilii tempessate defecit, & reformatione indiguit. porto & ille qui eo in Concilio sucreat reformatus, quum paucis post annis & ipse defecisse, causa fuit tot errorum, qui nunc in Ecclesia versantur. Quapropter audendum tandem Ecclesia est, & causam errorum abjiciendumque aureum numerum, & si modus aliquis inveniatur qui vicem illius suppleat, ille procul dubio admittendus recipiendusque est.

#### AD PETRUM SONTIUM CORCYRENSEM.

Incunte anno 1533. ut patet ex FRACASTORII Epiftola I. Porcacchiana collectionis.

BINAS a te accepi literas, quarum quod priori nondum refronderim, non est profecto cur existimes, ulla tui oblivione contigiste: nostra enim amicitia, tametsi non vetus est, ea est
tamen, & iis studiis confirmata, ut nedum parva absentia quicquam infirmari possit, sed ne longissima quidem consencerer
possit. Ego autem, ut scis, rhapsaus admodum non sum, præsertim quum nulla sunt quæ serbi digna sint; sed amicorum tamen memoria omnis mecum est semper. Nulla fere præteriit dies, quin tuos, quid a te haberent, quid ab aliis de te, non
quæsiverim.

Nunc vero quod bene valeas, quod tibi non jam iratum fit marre, etiam atque etiam gratulor. Taurum puto te tandem Neptuno mactaffe. Quæ vero de Turbit, de Paliuro scribis, grata mihi suere: gratiora vero suissent, si interea dum plantas ipsas ad nos remittere speras, illarum sormas depinxisses: quod deinceps facias, te etiam atque etiam rogo. hoc enim nihii, illud multa possunt impedire. simul & illud tibi curæ esse velim, ut studium diligentiamque in aliis multis adhibeas, quæ iis locis sorte inveniri possunt impedire, simul & illud tibi curæ esse velim, ut studium diligentiamque in aliis multis adhibeas, quæ iis locis sorte inveniri possunt sa Assantans, & Tapsa: & Scordium, & Terebinthus, & Thlapsi, & alia multa, quæ seis apud nos non haberi, alioquin necessaria. Tum & illud quamli-bentissime intellexeriem, num a te unquam, quum in alto esse, designatus Horizon sit ex quadrante instrumento, quum sol aut oriretur, aut occideret, & an plus, an minus, an dimidium cæli.

spectatum fit . Quod vero ad Cometam attinet, mirifice me oblectarunt que a te observata sunt , quamquam non nihil ab iis differant que a nobis visa funt. que omnia placet ad te con-scribere. Videri primum is coepit Cometa die 22. Septembris, desiit 4. Decembris. nos non nisi ultima Septembris per instrumenta habuimus observationem illius. Erat ea die Saturnus in g. 12. Cancri, versus austrum m. 47. supra horizontem g. 65. ante medium cæli g. 13. medium cæli erat g. 2. Cancri. Cometa tamen erat ea parte supra horizontem g. 17. ante medium cæli g. 60. ab æquinoctiali auftralis g. circiter 6. ab eccliptica 15. in Virgine g. circiter 5. Die prima Octobris eodem modo accepto medio cz-li ex Saturno apparuit Cometa in Virgine g. 7. australis ab zquinoctiali g. 3: -, ab cccliptica fere 14. Die 2. fuit in-Virgine g. fere 8: - ab zquinoctiali g. 2. ab eccliptica... 12: - Die 3. in Virgine g. 11. australis ab zquinoctiali g. 1. ab eccliptica 9. Die 12. visus fuit in Virgine g. 22. Septentrionalis ab zquinoctiali g. 3. auftralis ab eccliptica m. 30. Die 16. apparuit in Libra g. fere 2. Septentrionalis ab eccliptica g. 4. ab zquinoctiali 2. Die 13. vifus fuit in Libra g. 12. Scptentrionalis ab eccliptica 1. australis ab equinoctiali g. 4. Die 4. Novembris fuit in Libra g. 20. australis ab æquinoctiali g. 3: . ab eccliptica Septentrionalis g. fere 8. Die 17. Novembris fuit in Scorpio g. fere 8. australis ab æquinoctiali g. 6. Visus deinde fuit & 4. die Decembris, sed incerta observatione. Videtur igitur in diebus 65. in longitudine peregiffe g. 67. Orientem versus, in latitudine autem g. circiter 20. obiisse, quasi ar-cu facto, cujus capita australia fuerint, venter vero septentrionalis. ut fi A. B. fit æquinoctialis , arcus erit C. D. E. quem motum cum mecum iple considero, non-

quem motum cum mecum sple considero, nonfatis admirari queo. Facilius est, atopinor, longludinem intelligere, quam latitudinem, nihil enim prohibet fectuum est. Cometam folis notum; quamquam sua & in hoc dubia insunt, si attractio fiat. at quid eam latitudinem dederit, nescio fatis videre. neque enim in Luna orbem referri potest, non in attractionem ullam a sole aut alia stellarum factam: sectuum autem sisse Planetam pabulum tam certo ordine & tanto in spatio, non satis rationabile videtur. Consiteer ego sub Luna este eum orbem, quem in nostro

EB

de Eccentricis ponimus, cui motum in latitudinem damus duplo tardio-

# OPERUM FRAGMENTA.

tardiorem orbe Lunz. si enim hujus polos statuamus in zquinoctiali e regione ad primum g. ubi Virgo, fit autem Cometa in circulo qui circa polum illum fuper diametro graduum 12. vertitur, trahatur autem a sole in longitudinem, tum certe ejusmodi arcus describetur qualis est C. D. E. Idem autem oftendit & Cometa qui fuit anno 1531. primum matutinus, mox velpertinus apparens ; qui in diebus fere 18. latitudinem egit g. fere 30. vertebatur enim in majori circulo circa polum ejus sublunaris orbis. Sed de his alias. Quod vero de Cometæ radio, seu coma quæris, id & nobis non parvum dubium semper fecit. Certum est enim semper ex opposito ad solem emicuisse. Quod non solum hic Cometa, fed & alius qui ante fuit, habuiffe memini. Cur autem eam apparentiam sol faciat, non facile, ut mihi videtur, eft affignare. Primum enim, fi vera funt quæ circa Meteora traduntur ab Aristotele, eadem est natura Cometæ & comæ. Sicut igitur proprium lumen habet Cometa, per quem videtur, quippe qui ignis fit , ita & coma videri per se ipsa debet , non autem refrangi a sole . quin immo oppositum potius credendum est, qua parte illuminatur Cometa, non videri a nobis proprio lumine: qua autem non illuminatur, sed sibi quasi umbram facit a fole, ea videri suo lumine. Sicut igitur totus videri definit quum adventat aurora propter lumen solis, ita ante auroram partem soli objectam non videmus, aversam videmus (densus est enim Cometa ) quæ in pyramidem cadit. opertes enim putare rotundum esse globum Cometarum, coma tenuiori circum undique constantem. sicut igitur a densis vaporibus umbra pyramidalis oppolita foli jacitur, ita a Cometa non umbra, fed flamma pyramidz vilibilis. Hoc igitur potius in caussa esse existimamus; neque enim adhuc meliora vila funt . Sed de his hactenus. Reliquum est ut quod exspectare te scio, nostratia ad te scribam. Valemus omnes medici tui, ac te videre cupimus. inter nos nihil est novum, nisi recessus Montani nostri. is factus est familiaris medicusque Cardinalis Medices salario aureorum 200., & nunc cum eo Bononiz degit cum Francisco Bernia, qui & ipse ab Episcopo nostro ad eumdem Cardinalem migravit. ii ubi fortuna plurimum habitat ac pollet, se contulere; quæ si bona cesserit, optima etiam esse poterit; mala vero ubique est. Ego vero z-state tota rusticor, lego, scribo, venor, aucupor, szpe nihil facio, nihil cogito, fed in herba atque umbra bonam vitam duco. Hieme me habet civitas, ubi lucelli aliquid in æftatem sepono. Absolvimus tandem Astronomiea illa nostra, & diis, ut puto, ridentibus, Eccentricos omnes e cælo dejecimus, nescio an & homines ridebunt. Alia quædam molior, quæ propediem videbis. Albatenium tandem illum, uti tu jufferas discedens, accepi, sed

figuris carentem, & adeo corruptum, ut observantisssimo sectore & propheta indigata. cettrum compendium Prolomari videtur mihi; adjicit multa tamen quæ possins gratisssima esse. Perlatum huc elt, Cathenam eggetjum jurenem diem supremum clausssis Sessam amenia correptum; sed falsum puto. Si quid est quod pro te, pro tuis possima, indicato. Vale, multa lege, multa observa.

TREFATIO IN HOMOCENTRICA,

AD JO. MATTHÆUM GIBERTUM

( ut videtur ) Episcopum Veronensem .

Q U. abditissima in natura sunt, ad divina præsertim & cæ-lestia pertinentia, aut reticenda quidem & silentio continenda videntur, aut propalanda certe non modo modeste, sed quodammodo verecunde. nam quæ & natura ipla occultissima esse voluit, non sine quadam injuria videntur palam proferri: nova prateres & magna arrogantiam quamdam præsesterre, & invidiam secum trahere: adde, quod & quæ scitu difficilia sunt, difficilia quoque explicatu videntur. Has ob caussas Johannes Baptista Turrensis, quem divino ingenio a diis donatum nosti ; & semper aliqua contemplantem , cum multa quidem per quantum fibi vitæ datum fuit, abditissima & divina adinvenisset, ea quidem neque umquam scribere ausus est, neque ulli referre, mihi tamen, cui nihil umquam fui occultum elle voluit, si non ea omnia & exacte, at magnam tamen corum partem & summatim communia facere non negavit; quamquam & id quoque verecunde: adeo fibi iple parum arrogare consucverat. Illo vero, ut diis placuit. Vita functo, cum maxime floreret maximeque contemplaretur, ac fecum tot inventis una die deperditis, quorum umbra quædam in memoria mihi remanserat, diu mecum anceps animo agitavi, num per umbram illam investigans eniterer, si forte fortuna possem & nomen faltem & inventa tanti ingenii ab interitu vindicare, & in lucem rurlus reducere . terrebat autem difficultas rerum & magnitudo, co maxime quod cum ea res & tempus quoque plurimum atque otium posceret, mihi in re medica occupato quam minimum concedebatur . Verum quum per liberalitatem tuam factum fit, ut & vacare, & a medicatura ad otia literarum reverti licitum sit; fecit quidem & memoria amici , & admiratio magnitudoque earum rerum, que ille invenerat, magna diligentia animum ad ca pensitanda appellerem: quorum principia nonnulla penes me fuerant. maxime autem in iis curam impendi quæ & ille pluris facere consueverat, tum quod de maxima ac divina re essent, tum quod

# OPERUM FRAGMENTA. 45

quod perabditissima essent & plena admirationis , ab ipso autem partim per longam contemplationem inventa, partim ex visu quodam, ut ajebat, percepta . Que ego quum din mecum agitans, ac, ut fit, de uno in aliud deveniens, multam feriem divinitus inventorum digessissem, decrevi & omnia seribere, & ad te dare. nam fi quæ hic fiunt, bene functos & beatos tangunt, æquo animo accepturum arbitror, ab amico ejus memoriam & inventa renovari; quamquam non eo ingenii flumine, aut igne magis quo ille invenit & scripsiffet, enarrata a me fint. Tibi porro eadem dicata nihil gratius illi factum iri censeo; qui te ante omnes colebat , & quasi deum quemdam venerabatur : quem tu e contra tantopere amabas, cujus memoria nihil tibi carius afferri possit. Referebat igitur ille, diuturnam quidem atque assiduam habuisse circa orbes atque orbium motus contemplationem, acdemum longa quoldam & maxime necessarios atque admiraninveftigatione dos hactenus quidem, quod ad ejus notitiam pervenisset, adinvenisse. Cujus rei cum principia solum attigisset, & veluti e longe imaginem multæ divinitatis prospexisset, secessisse in Metianum suum, quo quietus meditaretur; post dies autem septem cum multa nocte per contemplationem evigilata parum obdormiisset, expergefactum sub diem veltem sumsifie se ajebat , ac in lectulo jacentem innixum cubito rediisse ad eamdem inquisitionem, ac tum apparuisse sibi Marcum Antonium fratrem suum, ea pulcritudine & vultu, quo in vita consueverat inspectare . quem ut vidit , surrexisse se , ac contra manus tetendiffe . quo venientem amplecteretur . quali omnis memoria a se de ejus morte persugisset. at illum subridentem, An nescis, dixisse, beatos nos omne id terrenum deposuisse quod complecti possit ? nihil te tamen terreat nova hæt imago: Marcum Antonium fratrem tuum vides, tum substitisse paullisper se, ac statim posito pavore omni, Quis te deorum, dixisse, ad nos nune mittit? aut cur tam ferus venis? Cui ille, Quoniam, inquit, illi videtur qui omnia providet, ad vos venimus. Nunc id agamus cujus gratia ad te advenio. Dabitur quidem tibi quæ circa athereos illos orbes, quos incolimus, contemplaris, ac speras posse assequi, quantum licet. sed nostro auxilio indiges, & purgare te prius necesse est, quam animo deorum domos contingere conceditur. Igitur cum illuxerit que jam inftat dies, puriffimo in fonte ter faciem manusque & pedes laves. Hoc die hac nova exfequitor. secundam ab hac diem per jejunium ducito, ac codem fonte terga lavito . postridie vero Deum primum corum orbium conditorem & deos secundos orato, uti fas sit in eorum opificium admitti. his peractis ego ad te rurfus revertar. Quæ cum dixiffet, abiiffe : le autem quali ftupidum ac ignotæ cujuldam admiracionis plenum remansisse: illucente vero die ad purissimum fontem

accellife, ubi faciem ter ac manus & pedes lavir. fequencem vero diem per ejennium egit: poltvidie primum ipfum univerti opificem Deum, nec non & fecundos deos ( quæ mandata fuerant ) oravit: fequenti vero nofer, fel tempelivius multo & circa fecundam vigiliam rediiffe Marcum Antonium, multo quidem folito pulctiorem, ac diciffe, Quoniam omnia exakê his tribus dicbus peracâs funt quæ mandaveram, fas erit & audire & videre etiam magnam pareme orum quæ tanto delderio perquiriis. fed confide, & attentifilmo animo ea prius aufculta quæ de tanto omnium motus & circuitiones possis etiam pervidere, ac deinde, fe confidente, fubbidiffe: Onstituenus gra.

PREFATIO IN TRACTATUM
DE MORBO GALLICO

#### AD PETRUM BEMBUM.

DE SYPHILIDE morbo, BEMBE præstantissime, cum ad te carminibus scripsissem, alius sese etiamnum obtulit labor mihi: nam cum poeta res iplas lubjectas fermoni facit , cui finis est atque officium simpliciter bene dicere, non in genere, ut reliquis aliis, evenit quidem ut is circa res, præsertim quæ docentur, multa ex officio prætereat; ea scilicet quæ nullum ornamentum, nullam magnitudinem orationi latura funt, aut quæ nitescere tractata non poliunt. Quod cum & a me quoque factum fuiffet, qualecumque opus id fit, multaque quæ ad ejus rei cognitionem necessaria erant , prætermilsa ac rejecta , operæ pretium facturum me existimavi, si sermonem rei subjectum faciens, liberiori stilo de eadem re rursus ad te scriberem , ne ulla prætermitterentur que ad rante rei, tam necessarie cognitionem pertinerent. Enimvero & necessaria res visa est, quod cum multi de novo hoc morbo scripsissent, nulli quidem, ( absit verbo temeritas ) ut par erat, ut res poscebat, naturam ejus complexi sunt, nulli pro re medicamentorum rationem affignavere : quæ meherele neque mira etiam videri debent nova in re ac difficili . In qua qui primum scripsere, quædam quidem comperere; quibus & debendum est: post ipsos vero & alii alia contemplati sunt , alia addidere; ac mox alii alia: quo pacto disciplinæ & artes inventæ, ac demum perfectæ omnes funt . Omnes autem hi ( ut ego quidem existino ) contagionum principia ignorasse videntur mihi : de qua re cum ego diu ac diligenter considerassem, ac scriplissem etiam nonnulla, vidi , ( ita medius fidius ) ex ejus rei infci-

# OPERUM FRAGMENTA. 47

infeitia magno quodam in principio defecisse quiemque de Syphilide mobbo feribere aus finnt: aque utinam non loum illi; sed de his fatis. Nos si diligentia de cura quicquam prosecurimus, tuum erit exittimare, quapropere de hanc quoque partem accipito, de mecum miseratus humanas calamitates, de naturam ommen, de principia, ac causa novi hujuste morbi, nec non de que ad cum curatio sit, de per que, de quomodo factitanda, speciato.

#### 2 AD ALOYSIUM....

QUOD ad tuas measque laudes pertinet, satis superque sactum arbitror. accendis autem non parum in epistola tua, ut & ipie persequar atque incessam reliquias quasi cæsi fugatique exercitus illius qui rempublicam medicam evertere conati funt ; malos ulus medendi tollam, atque in summa me ipsum quasi Herculem quemdam adversus multa monstra opponam . Placet profe-Co quod me tanti facias, Atorst optime; non quidem quod iple hac aura multum oblecter, sed magis quod ex hoc video quo me amore prosequaris. ita enim fit ut facile ils multum demus quos amamus . ego autem de me iplo longe aliter fentio . est id muneris aut cujuidam aut aut Curfii , qui de universa Medicina benemeriti funt . mihi satis est , si pro co otio quod suppetit, vel unam vel duas materias pertractem : quod & circa Criticos Dies & circa Contagiones, ut datum fuit, effeci. Is præterea animus, ea voluptas non me detinet, ut ex aliorum erroribus mihi conquiram gloriam & triumphum . tametli cum Homocentrica & Dies Criticos scriberem . coactus fuerim in ils quidem a Ptolemzo & aliis multis, in hoc a Galeno dissentire. Testes autem mihi sunt dii, quod hoc unum pzene me a toto negotio amovit, quod me temeritatis notæ nominique quodammodo objicerem . quos autem a me insectandos proponis, equidem, ut ingenue dicam, ego non fatis scio. Scio quidem, sectas quasdam nuper inter medicos prodiisse , quorum alii se se Avicennistas vocant, scholam Arabum & antiquum medendi modum sectantes; alii se se Galenistas appellant, politiorem quamdam medicinam & Græcanicam inducentes. Utri autem rem medicam evertant, ipse quidem non satis novi. illud profecto mihi displicuit semper, semper perniciosum visum est, quod res nostras & ægrorum salutem ad sectam referamus, nos ipsos non solum plebi contemnendos, sed & fugiendos præbentes. Vidi multos pleuritide affectos, cum nescirent deliberare quosnam medicos advocarent, an qui ex codem latere sanguinem hauriunt, an qui ex oppolito, deplorasse humanam miseriam, quali vitam sorti & for-

tung commiffuri effent, si medicum vocassent, non ita tamen hoc dico , ut negem non esse de his scribendum ; verum sectam damno, & contentiones nostras, que jam ad id venerunt, ut alter non alterum folum oderit , fed & scholam & dogma , immo & auctores ipsos illi Galenum & Grzcos omnes , hi Avicennam & omnes Arabas & Latinos: quod certe & injuste & indecore fieri videtur mihi. Ejus quidem medicinæ quam nos novimus, parentes auctoresque Graci fuere, rudes quidem & ipfi ante Æsculapium [ & ] Hippocratem , ut pote [ qui ] primus auxit illam Hippocrates atque ornavit, & in artem magna ex parte redegit. Verum sub ipso adolescens dici potuit, excoluerunt post ipsum illam non pauci, Diocles Eralistratus, Antigenes, & multi alii; tum fecta oborta varia, donec Galenus ad eam artem natus, eam quasi ad perfectam ztatem ex adolescentia perductam que ornavit, quippe qui & eloquentia polleret, & doctrina multiplici præditus esset. mox vero rebus Græcorum Latinorumque & cum iis etiam disciplinis labentibus, ad extremum Occidentem eirca Beticam doctring florere corperunt, lingua quidem infeliciore, sed ingeniis fecundistimis, ita ut si Græco sermone loqui scivisset, Physica Medicinaque haud certe cam gentem, cam scholam dedignata fuisset. Si enim & Alpharabios, & cennas, & Averroes illos & alios multos, quos illa ztas vidit, cum Grzcis conseramus, equidem nescio quos przeponamus ( Aristotelem & Platonem & Galenum semper excipio ) Multa hi philosophati funt, multa invenere, multum Phylicam Medicinamque auxere. fed enim non me latet.....



#### AL SIGNOR \* OVIEDO.

S E gli uomini, molto Magnifico Signor Oviedo, tutti a-vellero quel pio, e lodabile defiderio di comunicar alle altre nazioni quel ch'essi sanno e praticano, il mondo veramente saria molto più bello, e di perizia molto maggior ch' e' non è. Ma certo il maggior numero degli uomini o non curano questa comune utilità, o non fanno come comunicarla . per il che quelli pochi che hanno sì grand'animo, e ponno con le dottrine e ingegno loro eseguirlo, tanto più sono da esser e onorati ed amati dagli altri, quale alli tempi nostri precipuamente e divinamente fa V. S., che con gloria sua immortale di si lontano e non mai più conosciuto mondo sparge notizia a tutto il resto degli uomini, tessendone così degna lstoria, che forse nè la più bella, nè la più grata uscì mai in luce . La qual cosa non solamente fa, e farà conoscere il nome vostro eternamente, ma sforza ognuno ad amarvi ed offervarvi: del che, forse il primo in Italia, il Magnifico M. Giovambatista Rannusio volse darvene aperta notizia, scrivendovi e rallegrandosi con voi; donde n'è poi contratta così gentile e soave amicizia, che tutti gli amici di esso Messer Gio-vambatista non altramente amano V.S. che lui: tra quali e me ancora uno acciò conosciate e per caro teniate, ho voluto parimente con queste mie darvene piena notizia, si per satisfazione di Messer Giovambatista, come per mia; il quale non potendo altramente aver quel commercio con Lei che più d'ogni altra cola desidererei, sommo piacer mi sarà averlo al modo che si può; essendo informato da esso Messer Giovambatista della gentilezza e benigna natura di quella, e come le lettere nostre non folamente non le faranno ingrate, ma molto care, come di ottimi amici. E avvegna che le professioni siano così lontane come li luoghi, nondimeno gli animi e li diletti fon pur affai vicini, e vedo V. S. abbracciar esiam le cose di medicina e di tutte l'altre buone discipline: per che ho pensato, che forse non le sarà ingrato, se io le dimanderò l'opinion sua circa alcuni dubbi che mi occorrono; e per avventura da quella ponno esfere chiariti, sì per lo ingegno e diligenzia che in ogni cola impone, sì per la regione ove è.

Volentieri intendereti, se quelli che abitano sotto l' Equinoziale, donde la Spagnola non è moko lontana, nelle massime declinazioni del sole, cioè nelli suoi inverni, vedono differenzia alcuna nel sole nella parte settentrionale, e nell' australe, come Tom. I.

<sup>\*</sup> Di questo Signere parla il FRACASTORO nelle stampate, d'ende si può anco ricavare il tempo in circa in cui su scritta la presente lettera.

saria, che nella parte australe gli paresse maggiore e più vicino e men freddo: a questo se forse V. S. non ha avvertito, la prego ne voglia aver informazione; e potrebbe anche esser cosa de-

gna d'ester notata nell'opera vostra;

"Etiam circa il flullo e reflullo del mare, saprei volentieri l'opiniono voltra, fe quando corre, o ricorre, penface che una metà di tutto il mare, cioè la superiore, corra ad una parte, l'altra, cioè l'inferiore, corra all'opposita: o pur le penface che le guarte sole facciano quelha diversità; voglio dire, divisi il mare in quattro parti, se quando la prima corre verso Levante, penface che la seconda corra in opposito; e così proporsionalmente l'altre due; e che segni se ne può avere in quelle vostre bande. Avria tisma caro saper, se è vero quel che di qui si dice cir-

Avez: etiam caro laper, le è vero quel che di qui li dice circa il buffolo della calamita, che nelli noftri mari, ciò en el Mediterranco, la calamita declina dal polo alquanto verfo Gereco;
ma come s' entra nell' Occano al meridian delle Ifole de Lafores, allora il buffolo di diritto guarda il polo: poi fe più oltre
fiv a, come nelli mari voftri, la calamita declina dal polo verfo
Maeftro: il che quando foffe, ciò non faria, che dalla parte che
a noi è fotto ti lpolo qualche grado, ma al meridian de Lafores, forfe dov' è legnato nella balla che mandiamo, foffero montigrandi di calamita caufi di tanta mutazione del buffolo.

Etiam mi faria grato intender, se in quelle regioni è mai stata contagione alcuna inufitata al nostro mondo, oltra quellache noi chiamiamo Mal Francese. nè men grato averò saver minutamente com'è fatto l'albero del Guaiaco in tutte le parti sue . e che differenzia ha dal palo ( o legno ) fanto. Molte altrecole potrei scrivere per mia informazione; ma pur forse troppo scortese son stato etiam in queste. V. S. non s' incomodi ne sconei in cosa alcuna; ma quando potrà con tutti li suoi agi me ne rescriverà . Vedrà etiam tutta la balla che a quella manche se vedrà che altramente stanno li luoghi che a lei son noti, o gli altri di che può informarsi, ne faccia partecipi anche noi . quella e se da per se le occorrerà cosa che le paja degna d'esser particolarmente comunicata alli suoi amici di qui , si degnerà per la innata sua cortessa darcene notizia; alla quale er.



# OPERUM FRAGMENTA. 51

### SIGNOR MIO.

CE null'altra cognizione di V. S. non fosse a noi pervenuta, Dastava la lettera sua sola a farci così a quella affezionati e dediti, che a servizio suo e utilità (o sanità) nullo studio, nulla diligenzia dovesse esser da noi pretermessa; ma molti altri rispetti ne fanno a ciò obbligati . Avemo diligentemente considerato la qualità delli segni scritti circa la mala disposizione sua, e considerato da quali cause possa procedere. per molto che difficile sia giudicare quel che non vede il medico, e non interroga egli secondo l'arte sua , pur tale è l'informazion che ne ha data V. S. saggiamente, che quel giudicio che noi ne abbiamo potuto fare, scriveremo nella presente, rimettendoci sempre al parere delli più saggi e periti e presenti vostri medici . Primo avemo confiderato se quell'ardore e vampamento che sentite nella region delle reni , può estere per estrema calidità del fegato , ovver di esse reni, che moltiplicassero tanta o stemma salsa, o collera, o fangue anche adusto, che svaporasse alli luoghi vicini. e certo, quelto non ci pare; perchè, essendo questa calidità di tal sorte, che facesse tali accidenti, ne faria anche degli altri congiunti, come ardore di urina, fete continua, delle reni , calidità in tutto il corpo e ficcità estrema, ed altri; per il che non ci fermando in questo, avemo appresso considerato, se potesse esser qualche preda ( così ) nella vescica, che suole far consimili pruriti circa il pettine e lo ano ; e non ripugna che si comunicasse anco alle reni; ma questo avemo anche messo da parte; perchè già V. S. ne saria chiara: onde più oltre pensando, avemo discorso, se potesse esser a voi accaduto quello che a. molti ancora interviene che hanno l' Emorroidi cece, cioè non aperte: nelle quali vene si suole far molta congerie di sangue adusto, o slemma salsa; il quale per ogni occasione può ricever commozione, e far grande evaporazione : onde e le reni ed il pettine e l'ano pracipue ne può sentir quella infiammazione. e ci ricordiamo aver veduto un frate predicatore il quale pativa questa tale aggregazion di sangue in quelli luoghi; il quale spesso veniva in tanto prurito circa l'ano ed il pettine, che quasi era sforzato (così) stranarsi: il che forse ed in V. S. avvenirà, essendo di quella complessione adusta che scrive. ma nè anche in questo ci fermammo : perchè tale evaporazione suole in questi farsi massimamente la notte, come si va a dormire, e si sente peso in quel luogo, ed ha intervalli. nientedimeno V.S. ci pensi, ed esamini ogni cola. Non satisfatti di questi discorsi, avemo più oltre pensato, se nel luogo, non nelle reni, ma sopra, verso le parti estrinseche, come sono li lombi, e le parti sotto l'osso sacro, e

facto le vertebre delli lombi foffe qualche specie di riffpula, ov-ver impettigia, che potesti cuasir at la vavampamento in quelle parti e le annesse, che potesti cuasir at la vavampamento in quelle parti e le annesse, massime quando per il moto tal luogo si scala: il che anche ci par mosto lontano, e non portebbe effere non fosse fatto oramai qualche escorizione; o simil cosa. Non oci costando dunque altro, ultimamente avemo considerato, tale ci ciermiamo più che in null'altra: la quale, per dichiarat meglio, noteno un poco dell' Antaomia delli nervi onde si muovono le gambe. Il dorfo si divide in tre regioni. I'una comincia dalli pondici intre risonici altris scala si describi con in considerato, altris considerato di considerato di considerato dell' antaomia delli nervi onde si muovono le gambe.

a quelle delli lombi, che chiamano metafreno, e contiene spondili dodici : l' altra è la region delli lombi , che contiene spondili cinque : l'altra è l'osso sacro, che contiene spondili sei. Dalli spondili delli lombi e da parte del sacro osso nascono li nervi che danno il moto alle gambe ; e parte di loparte si diffondono ro vanno al collo della vefcica, parte alle cofce, parte per tutta la gamba; talmente che al moto che fa la gamba per andare, concorrono detti nervi delli spondili de', lombi e dell'offo facro, e si contraono, quando la gamba si ha ad elevare, e prolungano, quando la gamba haffi ad allungare. ma è da notare, che quando alcun nervo che ha ad efercitarsi, è ovver mollificato, o rattratto fuor della natura fua, fa con grande difficoltà e fatica l'officio che deve, e la natura molto di affatica, e fa gran conato e sforzo. Noi dunque dubitiamo, che l'origine delli nervi de'spondili lombari e del sacro osso in V. S. sieno ovver rattratti, ovver mollificati, e come paraliticati; ma più presto mollificati: dalla qual cosa nascano tutti gli accidenti che patisce quella. Primo quando comincia il moto delle gambe per andare, estendo mollificati tali nervi, e dovendo star tesi , se devono far l'officio e servire allo elevar della gamba, avviene che la natura s'affatica affai , e fa gran sforzo: il qual sforzo non è altro, che tenfione di tutti li nervi colligati a quel Juogo, ed unione di tutto il calore umano per tale ufficio. onde primo nasce la infiammazione circa le reni, circa l'ano, circa il collo della vescica; perchè, come è detto, quelli nervi mandano rami a questi luoghi. etiam con quelli ha colleganza un nervo che discende dal capo e si unisce con li nervi del metafreno. ed etiam con parte di quelli delli lombi : per il che fino al capo si fa tal comunicazione . seguita etiam la espressione dell'urina; perchè contraendosi e facendosi tensi li nervi che vanno al collo della vescica , si sa la espressione dell' urina : e perchè la calidità e infiammazione che si fa , non è per umore ne acuto, nè nitrofo, ma è semplice unione del calore naturale, di qui nasce, che non c'è corrosione, nè prurito che rimanga, ma sola infiaminfammazione con debilità del corpo, e lafitudine per la fatica che fa natura in efeguir quel moto volontario di andarc: al quale l'origine de nervi non è ben dispolta, ma oficia, e mollificacata. Per quelto medesimo vedemo in tutti quelli che han mollificato alcun membro, o piede, o mano, e lo vogliono efercitare, e
che libbito il ficilano e vanno in fudore, questic causa a noi pare la più vertimile che nessima dell'altret per il che V. S. debpercosti, a ofredutar, o altro nocumento, e hen pensare, che
l'uso può csistimat che in quella parte possa essere l'uso può csistimat che in quella parte possa essere mollificazione.

Ota venendo al configlio nostro, se questa è la cagione de' vostri accidenti, indamo sono gli alteranti, anzi, come freddi, ponno più presto nuocere; e più ci piaceria il fango di Abano, e qualche unzione confortativa e stiptica, come il ceroto de pelte arietia, il bdellio, il costo, lo incenso, lo mastice, il Isdano

acquario; la quale valeria anche, quando folic congerie di fangue grofio nelle vene emorroidali. Dell'acqua noftra di Caldiero non molto ce ne fidiamo, fe la causa è altro che calidità di fegato, e di reni. V. S. può di nuovo confultar fuoi medici, e dirgli le nostre opinioni, e poi referiverei: quelle cose avveno fommaziamente feritte, e non molto assimative, per non poter certificarei delle cause per l'istruzione avuta, pur non avemo voluto tacette a servizio e piscere di V. S. alla quale e:

#### REVERENDISSIMO.....

BEIDIRÒ a V. S. Reverendis, lasciando le eerimonie da canto; che veramente da noi oramai non si ponno usare senza fare qualche ingiuria alla gentilezza di quella, nè all'amore ed offerte che mi riconferma. non renderò altre grazie che le già fatte, per molto che pur sia e l'obbligo e'l debito grande. Il disegno da Vostra Signoria scritto a Messer Giovambatista, è degno veramente di tale quale è quella : nè mi so immaginare che maggior cosa possa fare un Signore, che ajutare gl'ingegni e le lettere, le quali avvegnache per se sian da esser desiderate, pur avviene ehe non effendo stimate dalli grandi, s'infreddano e finalmente mancano: e per il contrario fi accendono e furgono per la estimazione tanto più , non mancando ehi ajuti gl' ingegni. nè penso che per molte e quali divine cose che facesse Lorenzo de' Medici, di null'altra più lode meriti ed abbia più giovato a gli uomini, che degl'ingegni ch'egli ajutò, de' quali non folo la sua età, ma le future ne sentiranno. E se per ogni età pur uno

fosse tale, quale su Lorenzo, beata si potria chiamare ogni età, e tante cosè degne si rederbono che non si vedono, che metaviglia ne sarebbe: ma nullo ama guello che non conosce. Una dificultà pensiono esse nel desiderio di V. S. che qualcuno per avventura sarà ricordato; ma chi sarà, alla fede del quale si posifica su rei ricordi persona che sia per riscitere e per servici.

E, per non entrare nelle ceremonie, solamente dirò, che verissimo serisse il Reverendis. Messer Felice dicendo, che la Chiesa nostra potea cantare: Beatam me dicent omnes generationes dec.

Questa Lettera è promessa nella prima delle stampate nella raccolta del Porcacchi. la quale è in data de' 22. Gennajo 1533.

E lettere vostre non mi furon mostrate per Messer Raimon-Le lettere voitre non int mouse account ovi feriffi; o forse io non lo inteli bene. Per intenderci meglio, avemo avento l'O Rzo, che scrivete nascer mondo, il qual chiaro si conosce esser ORZO. appresso avemo avuto in un altro sacchetto maggiore quello che voi flimate FAR GALLICO; maggior grano, e più lungo, quel ch'io vi scriffi effer appresso noi chiamato SEGALA MARINA, ed anch' io vi scrissi altre volte aver pensato che fosfer la SILIGO proprie. quanto a quel che voi stimate effer FAR GALLICUM, io non lo danno, ma è un divinare. \* Io altre volte pensai , FAR GALLICUM effer quel che Plinio chiama SANDALA, noi vulgarmente SCANDELLA; ma non fo che midire. Molte cose si pon dubitare più, che affermare. Della S E-GALA MARINA, che appresso noi vi scriffi nascere, ve ne manderò; e vedrete esser per avventura quella che ci avete mandato per FAR GALLICO. Quanto alla ZEA, \*\* TYPHA, CONDRO, FARRO, Halyca; primo dico esser due specie di ZEA appresso. Dioscoride; la semplice, cioè d'un gran solo in un folliculo, ela BIGRANA, cioè che fa in un folliculo due grani. E non è dubbio che la ZEA semplice sia la SPELTA comune, e la BI-GRANA sia il FARRO, ovver, come noi chiamiamo, SPELTA FARREA, OVVER FARRA; la quale vi mando nel suo folliculo; benche di FARRO sian molte specie; come è noto appresso gli Autori Ruftici. Secondo dico, che il Cond no apprello gli antichi è la ZEA BIGRANA, cioè il FARRO; il qual Co N-DRO parte è grano appresso loro, parte fattizio; come chiaro si vede appresso Dioscoride, benchè capitolo per se non faccia se non del fattizio, il qual dice fieri ex Zea bigrana : poi il TRAGO assomiglia al CONDRO; onde si vede che è grano.

<sup>\*</sup> Pedi a carte 17, e 19. \*\* Vedi a c, 18,

dej il qual mon it a capitolo de Condre grano, per averne iatto capitolo nella Z.R.,

Terto dico che per mio giudicio quel che Teofrafto domanda
TIFA, è apprefio i Latini FARRO, apprefio i Greci Con-DRO, ovver Zin bigrano, primo perchè di quelto grano notillimo
comunifimo, com è il FARRO, apprefio Teofrafto non fi
può comprendere effer fatto menzinoe, le non per il nome di
TIFA, perchè della Z.R. A non forma fe non una fipecie. Poi di-

può comprendere esser fatto menzione, se non per il nome di TIFA; perchè della ZEA non forma se non una specie. Poi dice lui, che due grani son similissimi al frumento, la Zen e la TIFA; il che fa che la TIFA sia il FARRO, perchè nesfun grano è più simile a frumento che il FARRO. \* e perciò Galeno ed Omero dicono la TIFA framento picciolo. poi vedete gran fegno di questo; che Dioscoride non fa menzione di TIFA per grano, ne Teofrasto sa menzion di Condro, ed è da credere che l'uno e l'altro non abbia pretermesso il FARRO. dunque quel che al tempo di Teofrasto si chiamava TIFA, poi si chiamò Condro, e specie di Zna da Dioscoride. E che sia vero, vedete Galeno in quel de Alimentis, che mostra espresso il nome TIFA essere stato usurpato diversamente dagli antichi, ed alcuni averlo fatto idem quod ZEA, altri idem cum OLYRA. per le quali cole tutte io penío, la TIFA appresso Teofrasto esser quello istesso che il CONDRO; e la ZEA bigrana appresso Dioscoride, appresso noi il FARRO. So che in Plinio e Galeno qualche difficoltà ci è. Ma la causa è, che il nome di TIFA è stato usurpato diversamente dagli antichi. \*\* E la TIFA di che-

Diofocitle (crive, è altra cola che quella di che parlano altramente fi criva quanto all' ALFCA, certo è anche lei effer alcuna volta grano, alcuna volta fattizia, ed il grano effer la ZBA, cioè la SPELTA noftra, e confeguentemente effer differente dal CONDRO fattizio, come vuole Paulo, e ben nobi inoftro Leonico; \*\*\* benché etiam abbian fatto una cofa medefima il CONDRO el PALICA. es.

AL SIGNOR BEMBO.

DOVBVANO molto prima, Reverendissimo Signor mio, le degno grado, fe softe Dio non avesse si latramente disposto, acciò il bellissimi e divini frutti che doverano da voi nascere, non fossero pra alcuno accidente impediti. Ora che, produtti quelli, forse vi diritza a maggiori ; nel maggior bisogno ha

<sup>\*</sup> Vedi a carte 18. \*\* Vedi allo fleffo inogo, \*\*\* Vedi pur ivi .

mosso N. S. santissimo a fare così degna elezione. Di che ciascuno, ringraziandone esso Iddio, sommamente Iodano così saggio e pio giudicio; nè meno commendano l' obbedienzia di V. S. che facendo vita alla quale nè più tranquillità, nè più gloria si potesse aggiugnere, nondimento nè l' uno, nè l' altro abbia curato in quella età che più si devria desiderar quiete, in servizio d'Iddio, e comune utilità; più degli altri ricordevole, che di sè stella. Veramente questa generola pietà ultimamente conviene a quella bella anima di tante altre virtuti adorna e vestita. questo era il fine al quale tante altre grazie di quella erano dirizzate . Per il che universalmente ci dovemo rallegrare e congratularci non meno con la Repubblica Cristiana, che con Lei; ma specialmente più quelli che più internamente conoscendo le virtù vostre, ponno più dirittamente giudicare, quanto meritamente si degna elezione fia fatta : tra li quali e io anche ardisco pormi, al quale vostra benignità di continuo ha fatto grazia di domestica familiarità. V. S. dunque in luogo di quel debito che era presenzialmente venir a baciarle la mano, e dimomostrare la consolazione che di ciò aveva preso, accerterà questa mia breve, ma piena di molto affetto; e mi escuserà del mancato officio per le molte mie occupazioni; nuova foma alla gravezza della età. Dio, ch'è stato autore di tutto, prosperi quella negli altri successi, e a Lei, e a noi presti tanto di vita, che possiamo vedere quel ch'io ed auguro, e spero. Alla cui buona grazia con ogni debita reverenzia mi raccomando ; e bacio le mani.

#### FRAGMENTORUM FINIS.



RAC-

e d'altri personaggi illustri allo stesso.

Fatta ora la prima volta, in grazia principalmente de' dotti Oltramontani;

tra le quali si contengono i Ragionamenti del Rannusso
al Fracastoro, e di questo al Rannusso
intorno all' Inondazione del Nilo.



E D'ALTRI A LUI SCRITTE.

M. PIETRO BEMBO AL FRACASTORO.



OLTO colonière les riceurs il voftro Perma datomi de M. Lemio infigene con le vestre Lettere: e malto di biana voglia e conpumo piace moi l'o vedato. E come dei de la vedata un altro cipujio di lai, tellavoi nacifoscante, mi vossifie vedato, date o tre anni faso: pure con quella avsilità che arri fatto fe mai vedate ano l'avelfe, je fufie pravivatura con più, effendomi effo a quellavolta piacità vendamente periodi gliare.

do siccome più emendato mi duvesse eziandio più piacere quest' altra ; io l' ho ora e letto e riletto più fiate , e ciascuna più volentieri , in tanto che non ho veduto ne voluto vedere altro alquanti giorni . Per la qual cosa mi pare potervi dire sicuramente che egli è di molto maggior prezzo che voi nol fate nelle vostre Lettere: e che, a giudicio mio, egli è cois bella Operetta, e cois poerica, e cois da ogni sua parte ben condotta , e così cara , come altra che a quello nostro secolo in Ince venuta fia . Direi un poco più oltra , se non fosse che io ci ho, per vostra grazia e per vostra somma cortesia, troppa parte. Il primo libro ha milte cose belle, anzi tutte, e parmi che scriviate in verso cose tolte di mezzo la Filosofia molto poeticamente, e molto più graziofamente che non fa Lucrezio molte delle sue . E primieramente , bellissima particella è quella nella quale parlate a me , e tanto bene disposta ed ornata, che io non saprei disiderar più da Virgilio . E certo che io non dico più di quello che io flimo. Vedete per quefto quanto e quello che io vi debbo di tanto e si onorato e raro e caro dono. Nel

#### 60 LETTERE DI MESSER

Nel quale tuttavia due altre volte vi ricordate di me nel secondo libro; con una delle quali chiudete e finite l'Opera. Belliffima m' è antor paruta tutta quella parte che incomincia, Quare age &c. infino a quel verso, Ergo fi & nostra &cc. Ma del primo libro, sopra tutto mirabile è la lamentazione che fate nel fine , ben ricca e piena di quella copia e abbondanza e vaghezza Virgiliana che cotanto fa maravigliare chiunque il legge: ed in questa, la morte di M. Marco Antonio; e ultimamente quelli cinque versi, Illa tempestate: che mi fan credere che l'anima di Virgilio ve gli abbia dettati . Il secondo libro veramente è sutto dall'un capo all'altro leggiadrissimo, e pieno di figure Virgiliane e di vaghezza infinita , forfe in qualche parte per cagione della novità delle cofe che vi fono, e per la varietà delle erbe e medicine che vi fi raccontano: nelle descrizioni delle quali di gran lunga superate la espettazion mia, e credo supererete quella di ciascuno altro. In questo libro la favola del legno non potria effer meglio penfata , ne starci più propriamente di quello che ella vi fta, ne in più atto luozo pofta. Ora per foddisfare non folamente a voi, che di tio mi pregate; ma ancora a me ftesso, per la parte che avete voluto che io ci abbia; ho in questa leggiadriffima Operetta notate quelle cose che arei fatto se io stesso l' avelsi composta, e con quello amore medesimo. Le quali saranno aggiunte con questa lettera; e averanno infieme le correzioni che io v' ho penfate sopra. Le quali non voglio che vagliano appo voi, se non in quanto possiate vedere a qual parte pieghi il mio o disiderio, o giudicio. Voi poscia togliendo da me solo lo avervene avvertito, rassetterete quanto vi parra da raffettare, con miglior lima, che non è questa mia gia logora e inrugginita: e per niente non mi crediate più che vi bisogni. D' alcune altre cofe ho ragionato con M. Francesco della Torre; che fia il renditor di queste; a cui mi rimetto. Le grazie che io v'ho a rendere, io le riserbo a raccogliere in altro tempo. Ora flate sano, e tenetemi tanto per vostro quanto è interamente tutto quello che io sono.

Di Padova. A' X X V I di Novembre M D X X V.

#### LO STESSO AL MEDESIMO.

RICANUNA ieri la softra lettera in rifesta della mia sprat de due libri volti, a codica quella petra di la dove dia resperante de la fairar ne' detti libri la fevola dell'argeno vivo, e gingere ma altra libre aggli due ya nom in sono penne tenne di ferivorvi de capo e pregervi che son vogliare estrera in quella faira; la quale in sono
glamente fino foverbita, ma detre a ciò ancora damogà. Periò the
quando hen facific the i libri fosfere quartero, non che tre; in per um non cioncaleri mai, che il finore dua fevolt in offi cui da ogni
levo parte movos e da nima antica pendenti, fosfe altre the non her
copificario debòquaza. Dore quella del legon mi fadicija ed empre

l'animo maravigliosamente. Senza che, per essere il legno cosa... mnova, ella vi fta più propriamente che non fa quella dello argento, che è cosa trita e ad ognuno samigliare, come sapete. Che dove dite che Virgilio sa digressioni ne' suoi poemi: vi rispondo, che anco voi ne fate in questi libri tante , che è bene affai . Benche altro è digrefsione, e alcro suvola del tutto nuova. Anzi Virgilio stesso quando sa la favola d' Arifteo, non la finge entra da se, ma la trat e toglie dalle antiche. Di Pindaro non potete trar bnono esempio; che è poeta Lirico e Ditirambico : il quale però in tutte le sue opere , così diverse, non ne finge di nuove, se non due. Del Pontano non parlo. del quale se io avessi ad imitar cosa alcuna, vorrei imitar di lui le virtà, e non i vizj. Questo finger le favole in esso è così vizioso, che per questo non si può leggere alcuno de' suoi poemi senza stomaco. Oltra che, la favola voftra dell' argento; quando anco vi fi concedeffe che ella non fosse soverchia; per la infinita imitazione che essa ha di quella di Virgilio, non mi piace per se in niun modo. Torno per tanto a dirvi, che a me pare che vogliate pigliar fatica a danno vostro. Ne io saprei lodare, ancora se la favola non fosse in considerazione, cotefto vostro pensiero di farne tre libri; quando la qualità della materia del Poema è così compincamente da ogni sua parte fornita in due; che tutto quello che vi si arroggerà, non potrà effere altro che portare acqua alla fonte. Contencatevi, M. GIROLAMO mio, di quello che fatto avete; che vi prometto che avete fatto affai. E non vogliate effere voi di quelli pintori che non sanno levar le mani dalle loro opere. I due libri sono pieni, sono abbondevoli di modo, che niente pare che vi manchi, o disiderar vi si possa . Ne per tutto ciò, dalla favola dell' argento in fuori, v'è pure un verso non dico soverchio, ma solamente oziofo. Se vi lascerete la favola, e oltre a ciò vi giugnerete altre cose ; non potrete , a giudicio mio , porvi giammai tanta fatica e tanco ftudio , che non fia per parere a' dotti e zindiciofi nomini , che abbiace voluto far troppo. In somma per nessuna condizione posso io impetrar da me il concedervi che quella favola non meriti effer tolta di quei libri. Se io dico peravventura più di quello che a modefio amico fi converrebbe; l'amore che io porto a quella Opera, e l'obbligo che io ve n' bo, mi fa cois parlare. Ho soprattenuto questa lettera per parlarne prima con M. Leonico, e vederne il parer suo. Il quale è in tutto di questa medesima openione e giudicio : e così a nome suo ancora vi scrivo quanto è scritto qui sopra. State Sano.

Di Padova. A' V. di Gennajo MDXXVI.

#### AL REVERENDISS. MONSIGNOR PIETRO BEMBO.

I. MONS. Signor mio Reverendifi. Le persuasioni di Vostra-

#### LETTERE DI MESSER

ho fatto stampare quella mia Operetta DE MORDO GALLICO, affine, che almen quella prima che era fuori, nom si legga con tante mende i e veramente non per altro; ehe ben so quanto sia metter le cose sui ni stampa. Jo le ho dato quel poco ajuto che per me, e per il tempo, e per le sorze ho potuto; nè più siprei; che fatte. Dio le dia buona fortuna. Ne mando una a V. Sig. e l' arei mandata più presso, si sig. M. Francesco Torre non mi avesse si ni duglare; che cegli stesso, avendo a venir a Padova, volea portarla: ma l'acque l' hanno tenuto. Ella l'accetterà volentieri, se non per degna, almeno come testimonio dell' amore, e servitù mia verso lei; alla quale infinite volte mi raccomando.

Di Verona alli XXV. di Settembre MDXXX. Di Voltra Signoria Reverendissima

#### M. PIETRO BEMBO AL FRACASTORO.

Ser. Jeronimo Pragaftoro.

HO ricevuto il bello e grande e fingolar dono del voftro Poema E-roico del Mal Francese, onorato M. GIROLAMO mio : il qual dono m'è più caro stato, che veruno altro che io abbia giammai per tutto I tempo della mia vita ricevuto o dal favore della fortuna, o dalla benivolenza degli nomini . Hello veduto e riveduto con tanto piacer mio, con quanto devea vedere e frutto del vostro ingegno e della vostra docerina, e libri che manderanno innanzi insieme col vostro la memoria del mio nome, a cui sono indirizzati, quanto la Latina lingua durerà, con illustre ed onoratissimo testimonio e del vostro di me giudicio, e dell' amore che mi portate: de' quali due non saprei dire qual più dolce e più foave mi fia, o di cui far da me fi debba maggiore stima . Vi renderei di cotanta vostra cortesia grazie, se io parole stuvar potesti che bastassero a cio fare convenevolmente. Percio che a pensar di rispondervi con alcun dono, e, come si suol dir, di rimunerarvi; io forza, ne ardire non ho. Riferbero adunque e feriverò nel mio animo affai capace e a ricevere e a rispondere altrui con amore, entro questo eosi alto e puro debito che io vi tengo : e pregherò il Cielo, che vi doni vita e prosperità convenevale alla vostra virià. State Di Padova. A gli otto d'Ottobre MDXXX. fano.

#### A M. GIOVAMBATISTA RANNUSIO.

II. M AGNIFICO M. Giovambatista. Del torto che io ho a date, la sua parte ne ha il Signor M. Raimondo Torre, il squale in questa parte de' Semplici, come non molto importante appresso.

lui, non è molto officioso quando gli scrivete. Ho avuto prima certe semenze con foglie di mirto. Se non fallo, questo è anche di qui, e si chiama Mireo gentile. Appresso erano certe semenzette, le quali io non fo di che fieno; ma la metà d'effe ho seminate; l'altra metà servata alla primavera da seminare. Poi erano due specie di orzo, per quanto scrivete, l' una il mondo, l'altra il vestito, e selvatico di quello che chiamate mondo, ancor qui avemo, e noi lo chiamiamo Segala marina; di che ne sacciamo minestra solo, per non aver grand'abbondanza. Io altre volte mi peníai che fosse quello che appresso gli antichi era proprio Siligo, cioè quella specie di frumento delicata e più leve e bianca; e già ne avemo fatto pane delicatissimo e bianco: ma voi mi avete fatto far nuova opinione, pur, per non effer anche certo che sia orzo mondo, io ne ho seminato di tutte due le sorti, per vedere se è più specie di frumento, che d' orzo. lo anche gli penserò meglio, e vederò quel che si scrive dell' orzo. Certo io fo, una specie d' orzo essere ( ch' è più bianco ) quel che Omero lauda: ma che sia questo, io per ora non posso dirne altro. Grandissimo piacere a me farete, se di quelle specie di pesci a voi note, me ne farete partecipe, e anche ne scrivercte in quali disconvegnate dal Giovio, perchè io ancora, benchè sia uomo lungi dal mare, ho trovate nel suo libro alcune cose, a mio giudicio, che non stan falde. Come della locusta, del carabo, e come del filuro. Mandatemi ogni modo le vostre annotazioni; che quando a voi piaccia, glie ne scriveremo le vostre, e le mic. Un giorno poi ch'io abbia più tempo, vi voglio scriver alcune mie fantalie del condro, della ripfa ( forfe rifa ), della zea, dell' alica; di che M. Leonico in parte ha scritto. Io vorrei, appresso l'altre, darvi un poco di fatica; che sarà però assai facile a voi, ed a me quali necellaria cola a lapere; cioè che vedelte apprelfo Paolo, ed Aezio quel che scrivono di Elefantiafi, e Lepra..., non dico i rimedi, ma la descrizione, e i segni; e tradotto lo mandaste, quando avete ozio; che è poca cola. Forza è che io lo sappia, perchè io ho un poco emendata, al meglio che ho potuto, quella mia cola DE MORBO GALLICO al Signor M. Pietro Bembo; ed apprello ne ho poi scritto in prola diffusamente; che a me pare non ne sia ancora scritto come niente . benchè diversi ne abbiano scritto. Ve ne farò poi partecipe; anzi vi pregherò, e stringerò per l'amicizia, che mi ajutiate, e diciate quanto a parte a parte vi offenderà. Molte altre cole sarian da conferir con voi; ma al presente le lasceremo, perchè il Sig. Giovambatista Torre mi ha dato fretta allo scrivere . Io saprei volentieri chi fu quel discreto fisico che medicò la povera Madonna Lucia; che certo è cosa memorabile. Gli amici vostri

### 64 LETTERE DIMESSER

tutti sono sani, e vostri in tutto. A Vostra Magnificenzia mi raccomando, ed offero, salutando la Magnifica vostra madre, econsorte.

Dappoi scritta questa ho ricevuto una gratissima di Vostra Signoria, con la traduzion della Teriaca d' Andromaco, e Nicandro; di che vi ringrazio assai : perchè molto desiderava poter veder quell'autore. Ma rispondendo a parte a parte; del quinterno che manca al Galeno; ve ne ricorderete quando vi sia comodo. lo da M. Pietro Sonzio ho avuto due lettere; una pochi dì fa, ove mi scrive star bene, e succeder le cose sue con buon credito. egli si trova in Corfu. mi scrive che ivi è il Turbit, e'l Paliuro; e che mene manderà a tempo nuovo: e scrive le osservazioni che ha fatte circa la Cometa; e sono molto eonformi a quelle ch'io vi scriffi dal mio Caffi, ed obiter siavi detto, che qui si cominciò a veder a' xxxx. di Settembre, e si vide infino a' quattro di di Decembre; che saria la sua durazione giorni settantatre; cosa rara. Quanto al Nicandro, io giudico esser poeta stupendo; e honne avuto piacer infinito. Della traduzion di Andromaco; certo non fi può se non laudare, considerato ogni cosa; benche si è force aftretto alle sentenzie , e parole istesse : pur ci è qualche cola che si potria migliorar, come penso; e anche qualeuna che gli pedanti non la patirieno; ma fottofopra se gli può stare. Mi larà caro aver la traduzion del nostro M. Vettor Fausto di parola in parola, non già per il fare che desidera Vostra Signo-ria; che certo non mi basteria l'animo: nè anche ne ho tempo; ma per veder la cosa. Voi avete pensato la materia d'un beslisfimo Poema, chi traducesse a modo vostro: e vedo che giudicate benissimo, ma penso ehe saria soma d'altre spalle; nè per ora ci averà chi gli pensi . Pure per satisfazion vostra ho così tentato come quegli che provano il guazzo, e ho fatto questi pochi versi ch' io qui vi mando, per li quali penso vederete che non mi riusciria la cosa. Della Mede molto ho dubitato altre volte col Monte, nè posso satisfarmi. Potrebbe essere che fosse il Milax, ovver Mili, cioè il Taffo; pur è un indivinare . per ora teniamo così. Del mio de Stellis, altro non ho fatto; se non ch' è in essere. come s'apra il tempo, anderò fino a Toscolano, e vederò quel che potrò fare. Dei libri scritti in Greco di Roma io ne lalciai cura al Galletto, che promile darmene avvilo; ma non ho mai inteso altro. Se Mons. Giberto, nostro Vescovo, anderà a Bologna, ne lascerò qualche ordine a M. Francesco Torre, che anderà con sua Signoria: e caso che ei non andasse, il Signor M. Galeazzo Florimonte mi ha promello scriverne, e farne aver cura; il quale è tutto vostro. Quando abbiate ozio, in qualche libreria vedete di comprarmi gli Aristoteli Greci, e

li tradotti per l'Argiropolo ; che gli vorrei avere: e quando feriverere in qua, mi darter avvilo del prezzo. Se anche vi acadife parlare con quel maestro che fece le voltre aftre di metallo, volentier faprei che costeria una schietta, ma perfetta, che fosse di diametro d'un piede. Non altro; se non che indictamente mi raccomando a voi, e alla Magnisica M. Tomaris vo-fira madre, baciando Paolino.

Di Verona. A' XXII. di Gennajo MDXXXIII.

MAGNE Nero, nobis qui das tata otia Cafar. Cui debet quicquid praclarum parturit orbis, Antidotum bane infignem andi, quam nomine dicunt Theriacam, tranquilla omnis quia vita per illam Degitur, O longos bilaris ductatur in annos: Qua custode nihil poteris letale timere; Non si nigra malo porrecta Papavera succo Ebiberis, non si gelidam dent Susa Cicutam: Non tibi Hyofcyamus torpens, Aconitave dira, Non Mede, Thapfufque, tibi non Cantharis urens Sanguineum miffura, acri non Vipera dente, Nec fitiens Dipfas , nec frans metnenda Ceraftis . In cassum e faxo canda infidietur adunca Scorpius affurgens, magno metus Orioni; In cassum squamis maculosa horrentibus Aspis: Nec mihi sit fugienda Phtyas, quamquam improba cacis Ardeat , infanumque micet deprebenfa latebris . Quin ausim & pastum in sicco tractare Chelydrum, Fessus & herbosi dormire ad sumina Wili, Multa ubi litorea fit fæta Hamorrhois alga. Jam neque Cherfydrum , nec bicipitem Amphifibanam Formidem: jam nec Calabris demesfor in arvis Devitem tremulum fallura Phalangia corpus .

Se Volta Signoria ci volcífe ajutare coi mezzi, e favori fuoi; noi volentieri farefilmo far qui la Terica, e farefilmo ogni fipe-fa che ci andaffe: e faria cofa utile, e a me di fommo defiderio. Penfateci e a varifateci in che cofa potrette datri sipto i fom molto in quefta fantafia, e ci penfo ogni dl; ma ho bifogno d'ajuto. La vipera avremo qui pronta.

#### ++ ALLO STESSO

III. M AGNIFICO M. Giovambatista. Io spesso (come quello che pensa ai suoi mancamenti) ho considerato donde sia

#### 66 LETTERE DIMESSER

de sia che co'grandissimi amici io specialmente manchi di quello sì umano officio di spesso scrivergli; e non so se sia mio peculiar difetto, o pur sia in me come medico; perchè trovo assai medici, quale è il mio gentilissimo Monte, in simil peccato. Ma poi peníando che quello può accadere ai medici che fon molto occupati o nelle pratiche, o in altro; come il Monte in tradurre : e che io nè ho pratica alcuna, nè traduco, nè fo lite, nè studio cosa che non possa a mia posta lasciare; io conchiudo. che altro non è in colpa , che la natura ; la quale più può in me con quelli che son grandissimi amici, come più facili a perdonare ai suoi amici : perchè bisogna che anche voi me lo perdoniate, come peccato della natura. Se di me desiderate, come de peregre profetto, saper dove mi trovi, e che vita sia la mia ; fappiate ch'io fon in Verona , Estatem increpitans feram , Zephyrosque morantes; e oramai pochi sono che mi conoscano per medico, per la grazia di Dio : così con men guadagno, ma più contento, me ne vo da piazza a cafa . I miei studi sono alsai bizzarri. Da poi ch'io ulcii di quei Eccentrici, mi ho lassato traportare nelle Contagioni ; di che apprello i medici si può dir, niente esfer trattato; esfendo altramente materia piena d'infinita ammirazione. Io n' ho scritto un buon trattato. Ho etiam scritto delle Caufe dei Di Critici, a mio modo : ed ho tolta questa fatica alla Luna; la quale bisognava a ognuno che s' ammalava, ogni settenario, mandasse non so che al letto che fesse le crisi. lo salvo ogni cosa col moto dei nostri umori. Potreste dire ch' io fossi matto, e perdessi tempo; e che meglio saria guadagnar qualche scudo. del che non voglio darvi la risposta che suol dare un nostro Canonico alchimista, che manda in fumo tutta la sua entrata, e qualehe cosa più. egli a chi gli dice che non doveria far così, ma spender meglio il tempo, suol dire : Ninn tempo è meglio speso che quel che si batta via : ma tra lui , e me è quelta differenza che egli butta via il tempo, e la roba: io, se non l' accresco, non la butto via. Così ce n'anderemo passando fin che piacerà a nostro Signor Dio. Ma, per rispondere all'ultima parte delle vostre lettere, se Dante profetizalse del Crociero, o ne avesse qualche cognizione, per quelle quattro stelle che scrive aver viste nel Purgatorio, io non so. Ben so vedere che quelle quattro stelle vuol effere in luogo dove non è il Crociero; perchè egli vuole che sian sotto il polo Antartico, come si comprende prima dal fito dove lui si pone, cioè l'Equinoziale, poi per quel che dice . O Settentrional vedovo fito: ove vuole che non fi polsano vedere dalla parte Settentrionale; il che è falso del Crociero; della qual parte si vede ancora in Alessandria, e tutto in Meroe, e in ogni luogo che sia non più di quindici, ovver quat-

tordici gradi di qua dall' Equinoziale. Io mi penso che al tempo di Dante per ogni modo dovesse esser qualche fama di quelle quattro stelle che si veggono verso l'Antartico; ma era fama confusa, e non si sapea ben quanto fossero lontane da quel polo; ed egli fi penfasse che fossero proprio sotto quello; e così fece quella poelia . benchè alcuni dicono che per le quattro stelle significa le quattro virtu. Sia come si vuole, non può significare il Crociero nel luogo ove è . e questo quanto a Dante . Quel che a me dà più faltidio, e che non polfo aquadrare alle informazioni che voi scrivete aver di questo, è, che, se le vottre informazioni son vere, certissimo, e necessario è, che parte di quel Crocicro fanno le stelle che son nella gamba destra di dietro del Centauro; dico il Centauro, non quel di Sagittario, ma l'altro; perciocchè quelle stelle sono in gradi trenta, sopra l'Antartico, e fono in medio cali alla fine di Febbrajo, quando il Sole è nel fine de Pesci; e vengono proprio a esser nel Coluro, che divide la Libra : e similmente sono in medio cali a' quindici di Gennajo, circa ore tre innanzi mezza notte: ed hanno, breviter, tutte le condizioni che voi scrivete apparer per le relazioni dei piloti Portughesi . Ma quel che mi fa il dubbio, è, che inquel luogo niuna stella è in gradi 35. la qual possa esser perpendicolare in medio cali con quella che è in trenta, e far capo , e piedi del Crociero in una stessa linea ; come scrivete vedersi quando sono in medio cali. Oltre ciò, mi fa anche dub-bio, che s'intende, quelle stelle esser molto grandi, e notabili; il che non han quelle nella gamba destra del Centauro, delle quali niuna è della prima magnitudine . sicchè non so che mi dire, se le osservazioni son vere. Ma pensava che forse quella stella ch'è nella gamba destra nel piede dinanzi pur del Centauro, più ragionevolmente fosse quella che sa il capo del Crociero; se'l capo chiamate quella ch'è più vicina a noi . La quale è precisa in gradi 30. sopra l'Antartico , ed è della prima magnitudine; e pensava che un'altra non in 35. ma in 25. fosse di lotto verso il polo, perpendicolare in medio cali con quella, e poi i piedi fossero in 14. e 15. come scrivete; ma non saria nel Coluro di Libra, ma poco distante: ne similmente risponderia preciso il medio cali nel fine di Febbrajo; ma poca differenza, di poco più di ore una e mezza. Un altro dubbio ho anche, che fate il capo , e piede in 30. e 35. gradi , ma i bracci in 14. e 15. la qual distanza è molto grande, essendo forse di gradi 15. e saria Croce maggior di quella che i Cappuccini secero metter in Cittadella. Considerateci un poco anche voi; e, se non avete mandato via la balla celefte, vedete un poco quel Centauro, e troverete tutte queste cose ch' io vi scrivo. Se vi paresse scriver questi

#### 68 LETTERE DI MESSER

quelli dubbi al Signor Oviedo, o che gli feriva io; forfe non fairi male: e diamndarli della flella che' an el piede deftro, che è coii notabile, i en e han cognizione (eparata dal Crociero, o pur se è parte di quello. nè altro so che dirri di quello. Ma perchè m' avete travagliato con Dante, e dato occasione di legger alquanti Capitoli del suo Purgatorio, non voglio che anche voi andate così ciutto, che non abbiate a fare, e faticarvi nel Purgatorio: e vorrei mi dichiaraste una cosa che io non posso amodo niuno intendere. Se voi non volete quella fatica, dimandatene a qualche Dantista; che vi prometto che non l'intendono bene. Egli strive, pochi Capitoli dopo quel delle quattro stelle:

Giá era il Sole all'Orizonte gianto, Il cui Meridian cerchio coverchia Gerufalem col fuo più also punto: E la notte, che opposita a lui cerchia, Di Gange nseiva già con le Bilance, Che le caggion di man, quando sverchia.

Dichiaratemi come può effere che la notte efet dal Gange quando il Sole è nell'Oxizonte, il cui Merdidano pafía per Gerufalem, attento che allora già è notte più che la metà nell'Oxicote, ove è Gange: e come effer possa che 'Gange sia gradi polungi da Gerufalem; nel che il Landino piglia di gran granchi, e dice che Dante fignifica che Gerufalem sia il mezzo del mondo; cossa fassa in se, e contra l'autore. E, cost farendo fine, mi raccomando; faltarando la Maganisica Madonna Tomaris vottra madre, e la consorte. Baziate Paolo vossito per parte mis

Di Verona. A' X. di Gennajo. MDXXXIIII.

#### AL MEDESIMO.

IV. TO comincio a credere che molte delle cofe che noi attriato la mon al cafo, e alla fortuna, non fieno cotà, ma fia il Fato \*che regga le cofe Certo a cafo fi poteva attribuire che voi avefle rittovato commerzio con un nel Mondo Nuovo che vi delle notizia di tante cofe che fi fan di il ; e non altramente ne folte infirutto, che fe abitalte in quel mondo. Ma che poi immediate venifie un altro d'Engrovelant , e di fotto il Polo Artico, che vi aprific ciò che fi fa là, e facefic tavole di quelle regioni; io non fo come polliamo dire che trisme quelto fia cafo . Ma concediamo ancora, quetto effere fiato cafo; chi diavolo ha portato un altro dalla Linea dell' Equinosile, che.

<sup>\*</sup> L' derre per ischerne, come fi vede da ciò che fiegue.

vi debbia dire ciò che si fa ancor quivi ? Io credo che qualche gran Fato voglia così : anzi di corto aspetto un altro che venga dal Polo Antartico a farvi intendere come sta là in quella parte. se forse voi non v' avete immaginato tutte queste cose, e fatto burla con noi . Ma poiche dell'abitazione sotto la Equinoziale ne scrivete molte belle cose, e dimandate se io dubito in cosa alcuna, e se ho da dimandarvi qualche cosa; io vi scriverò alcune cose che mi occorrono. Prima scrivete per relazion di quel gentiluomo, che tra i Tropici, ovunque il Sole è perpendicolare, sempre piove, e l'acre è molto nubiloso. il che io facilmente credo, ed Aristotile quasi lo accenna nelle Meteore: ma in quello che adducete per segno dello incremento del Nilo, mi fa un poco dubbio: perciocche, se questa fosse la caufa, bisogneria che sempre il Nilo crescesse, attento che I Sole sempre è per zenit sopra qualche parte del Nilo, che per latitudine eccede tutto il Zodiaco, e tutto lo spazio che si contiene tra gli Tropici. Io medefimamente dubito, anzi non dubito, ma fon certo dell'opposito di quello che scrivete, questa etiam esser la causa che il Sole, e la Luna negli segni Australi pajono maggiori, e più propinqui; perchè o sia grosso, o non grosso l'aere tra gli Tropici, necessario è che a noi così appaja quando il Sole, o la Luna sono Australi, per la causa medesima che fa e che appresso l'Orizonte appajono tali, e nel mezzo del cielo appajano minori. Siano ove si vuole, o nei segni Australi, o negli Settentrionali, la causa di questo io ho dimostrato nel Li-bro degli Omocentrici chiaramente ; la qual potete vedere espressa; ed è, Che'l Sole negli segni Australi a noi è come appresso l' Orizonte : quando è nei segni Settentrionali, è come quando è nel mezzo cielo. Ma appresso l'Orizonte appar maggiore, ben per causa dei vapori; ma non basta, ma ciò avviene quando la specie si rinfrange per più spazio di vapori, e di me-dio denso; come accade che le cose nel fondo dell'acqua appajono maggiori che nella sommità. Sicchè, esiam che lo spazio tra li Tropici fosse sempre uniforme, quello, e questo accaderia. Ma voi mi avete fatto ridere, quando anche per questa causa volete salvarvi , perchè la Luna appar or maggiore, e più propinqua, ora minore, e più remota: non accettando ne la causa data da Tolommeo, nè la causa del Cielo sotto la Luna. Il che penso abbiate scritto per farmi dir qualche cosa . Se voi così stimate il vero , sappiate , che v' ingannate , per non saper le apparenzie della Luna. Onde saprete che a tre tempi la Luna appar maggiore, e minore. L'uno è quando è nei segni Australi, e Settentrionali; che è comune al Sole, e a tutti i pianeti. L'altro è, quando la Luna è nelle quadrature, sia in qual parte

# 70 LETTERE DIMESSER

si voglia o Australe, o Settentrionale; che sempre appar maggiore. Il terzo è, quando ha il moto veloce, sia dove si voglia, o Australe, o Settentrionale; sempre appar maggiore, e più propinqua. Il primo fosse voi potreste solver coi vostri vapori. Le altre due non si può, e bisogna abbiate pazienzia, e di necessi-

tà ponghiate o lo Epiciclo, o il Cielo sotto la Luna.

Dimandate, per voltra fe, diligentemente, in quella linea come fa il Sole, quando è nei Tropici, se appar maggiore nell' Australe, che nel Settentrionale, e se è più caldo nell'Australe, tolto via il rispetto dei venti, e dei monti; di che nell' altra voltra scrivete; che si potria conoscere per l'altre parti che sono fotto detta linea, ove non è tal rispetto; e dichiarateli un poco quel che dicono gli Astrologi degli Eccentrici, e come secondo soro bisogneria che nel Cancro il Sole fosse più remoto dall' Equinoziale, che nel Capricorno; e di ciò si può aver segno alcuno . Etiam saprei volentieri , se tolto via il rispetto della pioggia che fa il Sole; ma solum per star tanto sotto terra quanto di fopra, se quella regione sarà forte calda, o pur temperata. Etiam intenderei di che colore son gli abitanti : e se è più caldo là, che sotto gli Tropici; e che ingegni produce. Similiter di quel Crociero; di che magnitudine sono quelle stelle, e quanto fono alte fopra il polo nel loro mezzo del cielo. Io ho molto considerato intorno a esse, per lo avviso che avete del Signor Oviedo; ma io certo non intendo bene lo avviso; nè so se voglia che di Gennajo nascano, come scrive, circa la mezza notte, e poi circa l'alba sieno nel mezzo cielo : perchè, quando fosse così, a me pare cosa impossibile: nè può essere che un Orizonte abbia tanto arco sopra la terra, che la metà porti ore sei, e non sia Orizonte delle notti, se non a noi in quarantacinque gradi, almeno agli trentacinque; e così farian delle stelle scritte da Tolommeo. Questo seguita perchè in S. Dominico, di Gennajo sono almeno tredici ore la notte; perilchè protratto l'Orizonte di S. Dominico, fe alcune stelle dovessero in parte alcuna di quello aver sei ore dall'orto al mezzo cielo, bisogna che sieno lungi dal Polo Antartico almeno quaranta gradi . e così farian di quelle che nota Tolommeo. Adunque è necessario che questo non sia di Gennajo; ma sia quando il Sole è nel Tropico estivo, ove la notte può esser ben circa ore xx. e bisogna anche che nascano quali un'ora innanzi mezza notte, e che ficno in medio cali forse mezz' ora innanzi l' alba : e così si può verificare che tali stelle fieno lontane dal Polo Australe forse 33. ovver 34. gradi: ma, se sono meno di questo, non può esser vera l'apparenzia scritta, che nascano circa mezza notte, e che sieno in medio cali all'alba, in Orizonte alcuno. sicchè informatevi ben del tutto. E dubito che

che quel Crocicro non fia delle ftelle pofte da Tolommeo; e fore fieno le ftelle che fono nel glionoctio del cavallo del Centauro; ma quelle fon non più della feconda magnitudine. Jo afpetto con defiderico lo fittumento di legnor poi, quando vi piacerà, leggeremo le cofe notate per voi fopra la riviera dell'Affrica, ed Etiopia; ed anco il libro dell'Iola di S. Tome. Dimandate anche a quefto gentiluomo, della Spagnuola; delle maiattie pecuriari di 11, maffime delle Conugioni; e fe hanno il Guujaco. Voi averee il Signor M. Raimondo Torre di corro tra gli Cratoche accompagnato a Victora, e laficiari vedere, e godere. Mi vi raccomando. Salutate M. Tiziano; raccomandandomi in buona grazia fed Clariffimo M. Marc' Antonio Cornaro.

Di Verona. A'XVI. di Febbrajo. MDXXXIX.

#### AL REVERENDISS. CARDINAL BEMBO.

Si replica qui la figuente Lattera, più volte stampata, per esser in molti luoghi diversa da quella tratta ora la prima volta dal MS. dell'Autore, e posta da noi ne Frammenti a carte 55.

V. DOVEVANO molto prima, Reverendiss. Sig. mio, le molto chiare, e singulari virtù vostre avervi innaleato a questo si degno grado: se forse Dio non avesse egli altramente disposto, acciocche i bellissimi e divini frutti che dovevano da voi nascere, non fossero per alcun'accidente impediti. Ora che, produtti quelli, forse a maggiori vi dirizza, nel maggior bisogno ha mollo N. Signore Santissimo a fare così degna elezione . Di che ciascuno ringraziandone esso Dio, sommamente Iodano così faggio, e pio giudicio; nè meno commendano l' obbedienzia di V. Signoria; che facendo vita alla quale nè più tranquillità, nè più vera gloria si poteva aggiugnere, nondimeno nè l'uno, nè l' altro abbia curato, in servizio di Dio, e in comune utilità; ricordevole più degli altri, che di se stessa. Veramente questa generolità ultimamente convenia a quella bella anima di tante altre virtuti adorna, e vestita: questa era il fine al quale tante altre grazie erano dirizzate. Perchè universalmente ci dovemo rellegrare, e congratularci non meno con la Cristiana Repubblica, che con voi: ma specialmente più, quelli che più internamente conoscendo le virtu vostre, possono più dirittamente giudicare quanto meritamente sì degna elezione sia fatta : tra' quali ed io anche ardisco pormi, al quale Vostra benignità di continuo ha fatto grazia di domestica familiarità. Vostra Signoria dunque in luogo di quel debito che era, presenzialmente venire a baciarle la

#### 72 LETTERE DI MESSER

mano, e congratularmi feco, acetteria questa mia breve, ma piena di molto affetto; e mi isculeria per molte mie occupazioni; a
nova soma alla gravezza dell' età. Dio, che è stato l'autore,
prosperi quella negsii altri flucessii e al alei, ed a noi pressi tanto
di vita; che possimo vedere quel che io e auguno, e spero. Alla cui buona grazia con ogni debita riverenzia mi raccomando;
e bacio la mano.

Di Verona alli V. di Marzo. MDXXXIX.

#### A M. GIROLAMO FRACASTORO, A VERONA,

#### IL BEMBO.

UANTO io sono più da voi amato che peravventura da veruno altro che m' ami , e caro m' abbia , tanto ho da esso amor vostro più cara e più dolce lettera ricevuta tra le molte di molti che a questi di scritto m' hanno per la cagione che ha voi mosso a scrivermi , Onoratisfime il mio M. GIROLAMO e cortesissimo. Ed era forse così richie-No non folo all'amor che mi portate, ma ancora all'usanza e costume vostro per la addietro tenuto. Che se io ho da voi altra vosta ricevuto il maggiore, e più illustre dono, e il più prezioso, e più da me estimato, e pregiato, che tutti gli altri doni che io ho giammai avuti da entti gli altri nomini , infiememente non sono ; il Poema dico Latin vo-Aro così chiaro, e così raro: era e verifimile, e conveniente, che io ricevessi anco ora da voi la più amorevole di gran lunga, e dolce, e foave, e cara Profa volgare che io abbia letta in questa occasione, e a questo tempo. Ne toglie la sua vaghezza il vostro inganno di giudicar di me molto sopra il vero; o di sperar vie più che io prestar non pos-so. Che l'nno, e l'altro sono e d'ardente amore inganni, e di dolcissima natura segni; siccome in voi e quello, e questa sono. Ed io, che so di chente somma v'ingannate, non solamente ve ne scuso; anzi vi rendo io di coresta dichiarazion vostra dell' allegrezza che avere della mia novella dignità presa, con le vostre soverchie lode, e troppo savorevole giudicio accompagnata, e mescolata; le grazie tanto ancora maggiori , e più immoreali ; alla cagione che mosse la vostra penna , più che alle sue note, risguardando. Donimi N. S. Dio, dalla eni volontà si dee credere che tutto questo avvenuto sia , tanto della sua grazia , che io a voi possa, quando che sia, grato, e amorevole dimostrarmi. State fano .

A'XIII. d' Aprile. MDXXXIX. Di Vinegia.



## + + ALLO STESSO.

VI. M AGNIFICO Signor mio. Vi confesso che alla vostra lettera scrittami in morte del Signor Conte Raimondo Torre, io non potei contener le lagrime, fovvenendomi così rara . e così gentile amicizia, alla quale null'altra penfo si possa oggidi comparare: il fondamento, e sostegno della quale cosi repentinamente è caduto, e toltoci, per non doverlo mai più vedere. Non cercate, per Dio, più altre amicizie; che ogn' altra a rispetto di quella vi parerà un riso: nella quale nulla si poteva desiderare . Voi, ed io pur troppo lo sapemo; i quali, se guardassimo a quel solo ch'abbiamo perduto, doveremmo tutto questo rimanente di vita di continuo dolerci: ma pur bisogna portarlo pazientemente; di che egli, morendo, tutti ci pregò; sempre dicendo : Chi vorrà far piacere a me, non piagnerà . E son certissimo ch'ora anche, se può saper di noi, si duole del dolor nostro. Benchè io fin qui non so trovar modo, nè occasione che mi mitighi in parte alcuna. Le frequenze degli uomini, ove vedo mancar quello che era loro ornamento, mi accrescono la pasfione. Vedo i fuoi amici, i parenti infiniti, che ne avranno bifogno. Le folitudini mi riempiono d'una triftezza tale, che ho in odio me stesso. In casa per tutto lo vedo; e quella, che prima per la propinquità mi era sì cara, ora per lo istesso mi è in estremo fastidio. E così mi vivo; nè so più a che medicare, se non so ajutare con tutto lo studio, e fatica i miei amici. Penso anche spesso a voi, e volentier vorrei poter trovar modo di confolarvi. La nostra forte vuol anco che siamo separati; che se pur fossimo propinqui, mi pare che questo solo potrebbe esser all'uno. e all'altro alleviamento assai. Ma poi che così è, facciamo, come scrivete, che con le lettere ci visitiamo, e ragioniamo insieme spesso : il tempo poi ci apporterà quel comune rimedio che porta a tutti . Come abbia un poco più disposto l'animo, seriverò al Signor Oviedo, e farò quanto mi esortate. Se nonfosse il verno, di certo venirei a star dieci giorni con voi; ma fon troppo vecchio, e mi sento molto sbattuto, prima dalla morte del fratello, con qualche disturbo di molte cose seguito da quella: ma quest'ultima mi ha battuto a terra, pazienza di tutto; così fiamo nati.

Innanzi che intravenissero tanti mali, mi su forza aggiugner un trattatello a quei miei Omocentrici, nel quale disendo molte obbiezioni che da diversi suoghi mi erano seritte, massime dal Boccadiserro, e M. Bassiso Sabbazio, e altre che l' Reverendissimo Cardinal Contareno già mi disse. Se l'Giunta peraventura fosse

Tom. I. k

# 74 LETTERE DIMESSER

per riflampare quell' Opera, gli potrete dire che gli manderò anche questa giunta. cercherò di divertirmi anche con questo. Nè più dirò, se non che mi vi raccomando, e vi prigo a far forza contra il dolore, e cercar ogni diversione; il che è il maggior rimedio che si trovi.

Baciate Paolo vostro figliuolo per parte mia: avvisatemi, circa le Lettere Greche, e Latine, e circa la complessione, il progresso suo. Di Verona & XVII. di Novembre. MDXLI.

#### A M. CARLO GUALTERUZZI DA FANO.

M A G N 1 F 1 Co M. Carlo offervandiffino. Circa le dispo-fizioni della Illustrissima Signora Marchesa, per molto che forse in tutto ci dovessimo riportare alli medici di S. Signoria, che la vedono di giorno in giorno, e sono di quella rara dottrina; nondimeno e per satisfazion di Monsignor nostro, più follecito della falute di S. Eccellenza che della propria, e per testimonianza del desiderio che io ho della falute sua insieme con voi, e col Magnifico M. Francesco della Torre; il quale mi è ogni ora addosto per questo conto; ho notato queste poche cole di molte che si potriano dire. Prima lodo l'opinione del medico che vieta le medicine a S. Signoria massime in questi caldi ; e per il parer mio , tutte fono da efferle vietate in ogni tempo; eccetto forse la manna con un poco di brodo di pollo. Nondimeno non son già d'opinione, che con gli altri ingegni non fi ofti a quel catarro, fe è quale fon'informato; ed anco alla impressione che fa nelle parti delle fauci, e della trachea, onde alle fiate ne esce quel poco sangue superficiale. perchè l' uno, e l'altro è da temere assai, quando non se gli provveda. Per la via delli cibi, mi piaceria l'uso del latte, che valeria ad ottundere l'acuità del catarro, e anco a ricoprir l'abrasion fatta, per fimile intenzione loderei anco la ptisana, il riso preparato, e simili; con la emulsione del papavero nelle minestre sa sera. Potrebbe fimilmente quando va a dormire pigliare uno, o due cucchiari del sciroppo dello istesso papavero: e usare il diacodio il giorno, in forma solida tenendolo in bocca, e lasciandolo lique-fare pian piano. ne so se forse fusse avuto per superstizioso sparger un poco del medefimo feme di papavero nel pane che S. Signoria usa . e tutto sia detto, ben considerato il tenor dello stomaco, ed il resto. Appresso, io vorrei che usasse di questo lambitivo; nel quale spero giovamento assai; e fassi di tragacanto, dramme due; suco di liquirizia, dramme una; sapa, ovver vin cotto, quanto bafta a far elettuario. Ma quello ch' importa il tutto, per l'opinion mia, è, che voi sapete che siccome il cor-

po quando si fa tiranno dell'animo, corrompe, e guasta tutta la fanità di quello; così anco l'animo quando fi fa tiranno, e non vero fignor del corpo, strugge, e corrompe la fanità di lui prima, e poi anco il nesso, e legame comune: la qual tirannide spesso adiviene all'animo per inganno non dico di umori, ma per la troppa sua eccellenza; perciocchè, essendo egli divino, le accade per avventura che pigli qualche affaggio, e gulto della sua divinità, tanto se ne invaghisce, che niente, o poco, cura più l'altra parte mortale lungi da ogni divinità; anzi l'odia, e vorrebbe volentieri separarsene: e così traendo a se solo le azioni, i tempi, e'l tutto, fassi tiranno, e pecca contra la prudenza, e la carità , e Dio . Il quale vuole che mentre fiamo in questo peregrinaggio, e viandanti, necessario ci sia questo compagno, e ministro. di che ne dobbiamo aver cura, ed ellergli vero signore: il quale non toglie al servo quel che se gli deve. Dio solo fa il fine delle cole, e quando, e come sia bene sciorsi da questo. A noi non appartiene o procurarlo, o esserne per poca cura cagione, contra l'esempio che'l nostro vero maestro, e Signor Dio in se stello dimostro. Questo poco discorso, Signor mio, ho premesso, perchè io dubito che tutta l'origine delli suoi mali abbia principio da questo capo: non ch'io pensi che tanto ingegno non lo sappia, e conosca tutto meglio di me; ma perchè lo inganno non è nello universale; il quale chiaro si vede, e conosce; ma nel particolare; ove è tutta la difficultà: dico difficultà, non nelle cole ove si vede eccesso grande dal diritto, ma in quelle ove lo eccesso è poco, ed insensibile; e perciò non si conosce, o non si cura: il qual poco, repetito più e più volte, al fine fassi assai e sensibile : e così non ce ne accorgendo noi, spesso pian piano ce n'andiamo in rovina; tanto difficile è ritrovar quella giusta misura, e quella bilancia che conviene tra il fignore e il fervo . Per il che Signor M. Carlo , vorrei che si trovasse il suo medico all'animo, che minutissimamente calcu-lasse tutte le sue operazioni, e, fatto giusto equilibrio, desse al fignor quel che è suo, e al servo quel che è suo: e tal medico bisogna sia e saggio, e di tanta autorità, a cui S. Signoria creda, e obbedisca; come l' Illustrissimo, e Reverendissimo Inghilterra. E, rassettato questo principio, io non dubito che tutto che è seguito, non si rassetti. Altramente io vedo che il più bel lume di questo mondo, a non so che strano modo, si estinguerà, e ci sarà tolto dagli occhi . Il che Dio non voglia per lua bontà . e così di questo poco rimarrete contento: nel che se forse paressi prosontuolo, lo attribuirete al troppo affetto. nè oltre le dirò; se non di continuo mi raecomando, ed offero.

Di Verona, alli XII. Agofto, MDXLIII.

#### AL CARDINAL BEMBO.

VIII. PARTI' di qui, già sei giorni sono, il Clarissimo Sig. Giovan Matteo Bembo, nepote di Vostra Illustrissima Signoria. E per certo se al partir suo di Zara s'inte se che quel popolo piangeva, come se fossero restati tutti privati del padre loro, e che nella città non rimale donna, nè uomo, grande, o piccolo che non l'accompagnasse; e poi essendos imbarcato, quei che non avevano barca da seguitarlo, si mettevano a seder sul molo, e ponevano i piedi in acqua, per mostrare che, se a-vessero potuto, l'avrebbono seguito più oltre: e se a Cataro, e a Capo d' Istria s' intese la medesima affezione che quei popoli gli dimostrarono dal principio al fine ; questa nostra Città non s'è mostrata punto inferiore ad alcuna delle già dette. Perciocchè per quindici giorni continui avanti al partir di sua Magnificenza l'e convenuto star quasi sempre notte e giorno con le porte del Palazzo aperte a ricever le visite che l'eran fatte da tutto questo popolo; che non so se si sia veduta mai cosa tale. Poi avendo sua Magnificenza il martedi passato consegnato in piazza solennemente l'officio, e la bacchetta al suo successore, e data la benedizione al popolo con ambedue le mani, fu aftretta da' preghi universali a non partirsi di Verona per quella sera. Onde per compiacer loro, si contentò di cenare, e dormire in casa del nostro M. Gio. Nicola dalla Cappella; ove non potè andar a dormire fin passata di gran pezzo la mezza notte, per le visitazioni che l'eran fatte. E la mattina seguente tutta la Terra l'andò a levare, e fu accompagnato da più di 600. cavalli, oltre a quasi tutto il rimanente di maschi, e semmine della Città; gridando tutti Padre di questa Terra; come in effetto egli è stato per molte vie, avendola primieramente liberata dall'usure degli Ebrei , che l' avevano già come consumata tutta : nè è valuta loro in niun modo l'affuzia, o la roba, nè il ricorrere a Venezia con false relazioni ad impetrar lettere, nè l'aver tentato con tante vie, e col mezzo de' più stretti amici di sua Magnificenza, per farle accettar alcune migliara di scudi ; ch' ella constantemente mandò ad effetto la sua santa impresa ; e di elemosine, offerte volontariamente, avendo raccolta gran quantità di denari per il Monte della Pietà, ha fatta ordinazione, che le robe le quali s' hanno a vendere, passato il tempo, non si possano vendere se non di Sabbato , per togliere che non ne possano comprar gli Ebrei ; che veramente è stata un'operazione tanto pia, e tanto santa, che si può dir la salute di questa povertà, e lo splendor di questa Città nostra : e tanto più avendo S. Magnificenza trovato modo d'augumentare tanto il detto Monte, che i

poveri non hanno più da temere che manchi follevamento ai bi-

E' stato poi di non minor importanza l'avere il primo anno del suo Reggimento previsto con molto giudicio che doveva essere gran carestia. Onde fatta fare la descrizione di tutto il grano che si trovava nella città, e visto che appena saria bastato per mezzo l'anno, sece condurvi gran copia di miglio. Nel che le fu molto contraddetto dal Collegio delle Biade, per esser cosa nuova. Ma avendogli S. Magnificenza lasciati dibattere a lor modo, si conobbe poi con gli effetti, che tal sua provisione era stata non solamente utile, ma ancor necessaria; e che senza essa, con alcune altre, che in tale occorrenza ne fece, il popolo averebbe estremamente patito di carestia. Io tacerò a Vostra Illustrissima, e Reverendissima Signoria la particolarità di molte cose che S. Magnificenza in quelto suo Reggimento ha fatte con molta sua gloria; siccome è stato il far levar via quel gran Cortile che i Frati di San Giorgio aveano appresso le mura, con molto pericolo della città ; e quantunque quei frati con finistre informazioni ancor esti ottenelsero lettere in Venezia, che non dovesse innovar cosa alcuna in tal fatto, S. Magnificenza lo fece gittar a terra: e avendo qui informato il Senato delle ragioni che l'avevano mosso, n' è stato sommamente commendato da tutti. Tacerò similmente, con quanto valore, e prudenza abbia tenuta quieta, e raffrenata la concorrenza del precedere fra il Signor Conte Girolamo de' Pepoli, e il Signor Giovan Paolo Manfrone. la qual concorrenza si vedeva già ridotta a tale, che forse fotto altro Rettore che questo, averebbe potuto partorir qualche acerbo, e pessimo frutto. Perciocchè fra le altre contenzioni ch' erano state fra loro, avvenne un giorno che, essendo il Bembo in Chiefa del Domo, e seco essendo il Manfrone, sopravenne il Pepoli con circa venticinque de fuoi gentiluomini, e foldati con la spada fuori della cintura; e nel volersi mettere a sedere alla predica, il Pepoli voleva precedere. Il che non comportando il Manfrone, si mise subito mano all' armi. Ove il Bembo con molto valore si mise in mezzo, dando le mani sopra l'armi dell'uno, e dell'altro; e levatili di quel luogo, gli menò a mezza Chiefa, e mandò via il Pepoli piacevolmente, dicendo, così convenirsi allora, poich' egli era stato l' ultimo a venire . E, come Vostra Signoria Reverendissima devesapere, su scritto a Venezia, e il Pepoli su mutato di Verona. Nel che da tutta questa Città fu sommamente laudata, e ammirata la prudenza, e il valore del Bembo, il quale con la persona propria si esponesse a tanto pericolo, e sosse da tutti obbedito subito con tanta riverenza. E tacendo infinite altre ottime, e

pru-

prudentissime sue operazioni in questo Reggimento, non mi par di tacere come qui si è tenuto per cola grandemente maravigliosa. ch' egli folo di tanti , e tanti altri a chi faria potuto appartenere, s'è avveduto li mesi addietro come sul Trentino, e sul Mantovano si macchinava qualche cosa non buona forse per questa Città . e massimamente stando il Capitano il più del tempo ammalato in letto, e S. Magnificenza intendendo che ogni giorno si facevan mostre di cernite sul Trentino; e che sul Mantovano era una groffa cavalleria di Spagnuoli, stando con gli occhi, e con la mente avvertito, s' avvide che due fratelli Mantovani s' erano fatti passar per Cremonesi, ed erano stati soldati in questa Città, e dopo alcuni mesi uno d'essi s'era fatto cassare, e andava, e tornava a Verona molto spesso. Onde S. Magnificenza fece dar loro le mani addosso, ed esaminatigli, si vide subito cessato il far di quelle mostre, e dileguata quella cavalleria del Mantovano, con qualche altra cosa, che se n' ebbe più certezza. E' stato poi di molta considerazione il conoscere in quel gentiluomo una equalità di animo incredibile : con tutti è stato piacevole e trattabile: con tutti austero e rigido, secondo l' occasioni, e i lor portamenti. Ha molto particolarmente favorita, e ajutata la plebe nelle cose della giustizia, e dell' abbondanza: e all' incontro ha grandemente abbracciata, e onorata la nobiltà nelle cose della Cavalleria. Onde a tutti i gentiluomini ha data universal licenza di portar arme, e il Carnevale ha lasciate far nel suo palazzo le solite feste di di, e di notte, avendo avuto fede dai nobili che non si offenderebbono per niun modo; siccome gli è stato inviolabilmente osservato, con molta maraviglia di ciascheduno; tanta era la riverenza, e la divozione che ciascheduno aveva all'autorità di S. Magnificenza; la quale anco in questo suo Reggimento col mezzo del nostro Capitano Aventino Fracastoro ha composte, e quietate diciasette sanguinolenti, e importantissime fazioni. Onde non è maraviglia se con questi suoi sì ottimi, e dirò ancora sì rari portamenti, ha lasciato di se in questa città così grande, e così universal desiderio. E veramente io non mi posso in questa occasione contener di gloriarmi con Vostra Signoria Reverendissima del giudicio ch' ella sa che io le mandai nella natività di S. Magnificenza già certi anni sono. Ove pure in particolare io diceva che per certo inquella natività i cieli moltravano d'aver prodotto questo gentiluomo al governo, e al maneggio delle cose grandi, avendovi accompagnato insieme il giudicio, e la bontà, e la sufficienza della natura, e il favore della fortuna, siccome in effetto si vede, c si può sanamente discorrere, riandando con la memoria, e con la considerazione per tutte le cose operate da S. Magnificenza fin

dalla prima sua fanciullezza, e principalmente per tutti i suoi Reggimenti. E se questo che ora ho ricordato, ed alloi, in quel giudicio scrissi, del favor della fortuna, paresse forse a Vostra Signoria Reverendissima esser falso, per rispetto che nella cosa di Cataro, essendosi portato così gloriosamente, e con tanto ser-vizio della sua Repubblica, par che sosse poi troppo mal'avventurato, non avendo confeguito quel premio che spontaneamente il Senato gli aveva disegnato, cioè di farlo Cavaliere con provifione; io replicherò, che ventura, o buona fortuna intendo quella che accompagna la prudenza, e'l valor degli uomini a fargli riuscire ad ottimo fine ne governi, e maneggi grandi: vedendosi per infiniti elempj esser molti che in essetto si governano con prudenza, con sapere, e con valor vero, e tuttavia manifestamente la fortuna opponendoli fa riuscir vani, e a contrario fine i difegni, e l'operazioni loro . Il che poi non si può mancar di chiamar parte d'imperfezione in esti. Il Signor Gio. Matteo adunque, avendo avuto l'animo grande, ed impiegatolo fempre in cose altissime, si vede aver alla prudenza, ed al valor suo avuta sempre accompagnata questa buona, e favorevole fortuna ch' io gli ho predetta nel mio giudicio . Fu per certo , Monfignor mio Illustrissimo, magnanimità grande, gran bontà, e molto valore quello di S. Magnificenza, quando, effendo ancor negli anni della fanciullezza, si pose a voler salvare il Michele, suo amicissi-mo, e come fratello, che volendo a S. Giuliano assalire il Procurator Molino, uccise il figliuolo, e a lui se gli voltò contra tutta la nobiltà, e tutto il popolo; ed essendosi pur salvato da quell'impeto, e nascosto, non trovò poi nè amico, nè parente alcuno, che pur volesse riceverlo la notte in casa, per la gran tema del bando, e delle pene crudelissime che gli erano imposte; e il nostro Bembo solo si dispose , e assicurò di non volerlo lasciar perire. E quantunque si governasse in cotal negozio con molta prudenza, tuttavia non si può negare che la fortuna non gli fosse grandemente favorevole; poiche così facilmente lo condusse a fine; considerando noi le gride grandissime, le spie infinite dai parenti degli offesi , le pene a chi lo sapesse , e i premj a chi lo rivelasse, e le tante diligenze per ritrovarlo. Fu similmente altezza d'animo, ch' egli ancor fanciullo s' andasse spontaneamente a metter dentro in Padoa allora assediata da-Massimiliano, e dalla Lega di Cambrai; e su valor proprio, di darsi di continuo alla conservazione di quei che governavano s ma non fu però , se non espresso favore della fortuna ch' egli scampasse da più d' un manifesto pericolo, al quali s' espose per far conoscere il valor suo, ed ove ebbe più d' una volta da rimanere, e perder la vita, come V. Reverendissima Signoria me-

desima mi raccontò poi a bocca. L' essersi messo a navigare in Soria, pur molto giovane, per vedere il mondo, e principalmente il paese, e i costumi , e modi di quelle genti, con chi la vostra Repubblica ha tanto da far sempre in pace, o in guerra, fu ben vivacità d'ingegno, e nobiltà d'animo, ottimamente incamminato al fervizio della fua patria: ma non deve chiamarsi se non manifesto savor della fortuna, e di Dio, l'averlo scampato da sì gravi pericoli che vi corse; essendo egli in Gerusalem in quei tempi che era gravissima guerra fra il Gran Signore, e'l Soldano di Babilonia; il qual Soldano, come s'ebbe avviso dal vostro Bailo, era stato rotto in quei medesimi giorni che il Bembo era in Gerusalem. E andando in quei giorni il Signor di Gerusalem nel cammino di Gazara, e menando seco il Bembo, furono assaliti più volte dagli Arabi, senza mai però ricever da loro offesa alcuna; onde finalmente se ne tornò sano. e salvo alla patria. E dirò similmente che è stata ben prudenza, sufficienza, valore, e bontà di S. Magnificenza l'effersi portata così bene in tutti i suoi offici, e Reggimenti; ma per certo non si deve ancor togliere alla fortuna, mossa da Dio, quel favore. ch'ella gli ha dato in farlo così aggradire da tutti universalmente ricchi e poveri; e lasciare in ogni luogo tanto celebre il nome suo. Che poi nella cosa di Cataro, come ho toccato di fopra, non passasse in Consiglio la parte che si era posta di farlo Cavaliere con la provisione, io non l'interpreto così per disfavore della fortuna; come forse alcuni fanno; ma la riconosco per cosa ordinaria, e come naturale nel corso degli andamentidel mondo. E per voler con V. S. Illustrissima trattar questa cosa alquanto filosoficamente, o ragionevolmente, o naturalmente che voglia dirla, io le farò due come fondamenti dell'intenzion mia. L' uno è ch'ella sa effer cosa certissima che ove sia moltitudine, convien che sia diversità di pensieri, di umori, di ter-velli, di pareri, e di volontà. L'altro, che naturalmente ciascheduno si ferma, e si stende in quelle cose delle quali egli hapiù notizia, e le quali più sono secondo la profession sua, siccome, per esempio, mettendo in una stanza ove sieno razzi , arme, libri, gioje, ed altre si fatte cole, un pittore, uno spadaro, un giojelliere, e un letterato; vedremo che il giojelliere attenderà solo alle gioje, di quelle ragionerà, e in quelle scoprirà tutto l'essere dell'umore, e della profession sua : e così farà il dotto, e lo studioso ne' libri; il soldato, o lo spadaro nell'arme; e così degli altri. E impiegando la ragione, e l'esempio al propofito nostro; dico che coloro i quali fono di vil'animo, di niun valore, e di niuna bontà, ma solo ignoranza, imperfezione, e vizi, se veggono un uomo che abbia in sè infiniti se-

gni, ed effetti di magnanimità, di prudenza, di valore, e di bontà, effi a tutte quefte qualità, o parti ottime non mettono alcuna cura, non le stimano, non le curano, e non le riconoscono in niun modo, come cole per natura, e per accidente alieniffime dall'animo, dall'ingegno, dalla professione, e dalla cognizion loro; non altramente che si faccia de' libri un fabbro, o un calzolajo che non sappia leggere. Ma se in quei tali così lodati, e così eccellenti, quelti vizioli, e maligni, fra tante buone qualità, e fra tante virtà veggono, o par loro di vedere, o si confidano di far parere altrui di vedere qualche poca di macchia, o qualche imperfezione; perchè queste son cose conformi alla natura, e professione di esti maligni, imperfertissimi, e viziosi, in quelle si fermano, in quelle esclamano, quelle sole commemorano, ed esaggerano, ampliandole per tutti i capi. E di qui si fece che quei tribuni Romani, di tante eccellentissime, e miracolose parti, e virtù di Scipione Africano, e di tanti altissimi servigi che aveva fatti alla patria, da dovervi degnamente effer adorato sempre , non ne conobbero alcuno , non ragionarono di esti , nè finalmente ne tennero alcun conto, nè volevano che altresì ne lo tenesse il Senato, nè il popolo tutto. Ma andando essi ricercando in tutta la persona, e in tutte le persezioni di quel grand' uomo, se vi trovavano cola secondo la imperfetta, e viziola natura, e professione di se medesimi, gli sece l'invidia, o la malignità, e ribalderia loro creder di vedervi il mancamento del render de' conti ; e in questo solo si fermarono , in questo solo si stesero , questo solo esaggerarono, e questo solo volevano che, veramente o falfamente che vi fosse, bastasse a far negli animi, e nelle opere del Senato, e del popolo annullar tutte le virtù di quell' eccellentissimo Capitano, e tutti i servigi da lui fatti alla patria; de'quali non aveva forse fino a quel punto ricevuti maggiori, nè a maggior bisogno, nè con maggior gloria. E quel solo pensiero, o apparenza, che a quei maligni, e viziosi nacque ia testa, che Scipione avesse mancato nel dar de conti, valle a spingerli tant' oltre, che non fi ritennero di vituperolamente accularlo, chiamarlo in giudicio, e procurar di fargli raccorre di tante fue fatiche, e virtù un' eterna infamia in pagamento . E questo stesso potremo andar riconoscendo per tante istorie essere avvenuto a Camillo, a Marco Tullio, a Focione, a Demostene, e ad infiniti altri eccellentissimi uomini; per non entrar ora con la ricordazione ne' tempi nostri . Le quai cose tutte se noi vorremo sanamente considerare, non le chiameremo però in niun modo operazioni della fortuna; perciocchè alla fortuna fi deono attribuir quegli effetti buoni, o cattivi che a noi avvengono fenza poterne in alcun modo investigar la ragione . Ma queste di che Tom. I.

# 82 DETTEREDIMESSER

ho detto, sono tutte fondate solamente su la ragione; che è quella verissima, la qual s'è detta, cioè che nella moltitudine delle persone che fan giudicio, convien che sieno varietà di nature, di cervelli, e di professioni; e che ciascuno s' attiene a quelle cose che sono secondo la natura, la conoscenza, e la profession di se stesso. E quantunque s'abbia pur da affermare che in ogni raunanza d'uomini scelti a qualche officio sieno sempre molto più i buoni, che i maligni; più i grati, che gl' ingrati; e più gl'intendenti, che gl'ignoranti; sa tuttavia Vostra Signoria Illustrissima essersi dalla verità della esperienza cavato il proverbio, o la fentenza, che voi Signori in Venezia dite; Che più vale un solo remo che scia indietro, che dieci che vanno avanti . E altrove per l'Italia dicono; Che più gitta a terra, e ruina un tristanzuolo manualuzzo, o garzone di muratore in un giorno, che nom murano, o fabbricano sei capi mastri in un mese. E per tornare ora al primo proposito nostro della fortuna, che fin qui si vede in gran parte eleguita nel Clarissimo Nipote di Vostra Reverendissima Signoria, dico che, se veramente quella di Scipione, di Camillo, di Focione, e di tanti altri valorolissimi uomini, che in premio di tante gloriose operazioni loro gli condusse chi all'esilio, e chi alla morte, non si deve in niun modo chiamar mala fortuna, ma comune, e naturale, e ordinario corso degli andamenti del mondo; molto meno si dee chiamar mala fortuna questa del nostro Bembo, per non estersi nel Senato accettata, o prefa la parte proposta che già ho detta. Anzi per certo s' ha ella da chiamar ottima, e favorevolissima fortuna per ogni capo. Perciocchè, Reverendissimo Signor mio, noi sappiamo che primieramente il Senato, ritrovandosi in tanta allegrezza, e in tanta ammirazione delle quasi inaspettate a sì gran pericolo operazioni del Bembo, si mosse da se stesso a proporre di volerlo onorar del grado del Cavalierato. Il che si sarebbe sicuramente eseguito, se, com' io intendo, qualche amico di S. Magnificenza non avesse poi voluto aggiungervi che se le desse anco la provisione. Diremo adunque che oltre al favor che la fortuna gli prestò in Cataro, accompagnando così felicemente la sua prudenza, e il suo valore, in farlo rimaner così gloriosamente vincitore contra sì tremendo nemico, non lo favorisse ancor pienamente in far che il Senato tutto conoscelle, ammirasse, e aggradisse senza un minimo scrupolo tutte quelle sue sì lodate operazioni per ogni via? E se quei grandi Imperadori, e quei gran Senati antichi col dare una semplice corona d'alloro, o di gramigna, o d'altra sì fatta cosa, davano un supremo onore in premio della virtù d'aver difesa, o liberata la patria, o fattole altro tale importantissimo beneficio; come non diremo noi , ed il mondo tutto , che

fia stato supremamente remunerato il Bembo nostro dal benignisfimo, e magnanimo Senato di cotelli noltri graziolissimi Signori. avendo spontaneamente eletto d' onorarlo col grado del Cavalierato, che in cotelta Città è di tanta ftima, e di tanta preminenza; e tanto più quando non vien come mendieato da altri Principi. ma offerto, e dato in premio della virtù dalla fua Repubblica? Ma passando più avanti a riconoscere questo gran favore della fortuna in tal fatto, fi vede che il corfo natural delle cofe non potendo cessare, nè tornare indietro dal suo proprio, e ordinario movimento, fece che fra tauti non mancaffe qualcuno che pur non così plenamente armato di bontà, di fincerità, e di gratitudine, si lasciasse trasportar da qualche invidia, o, per dirla più modestamente, abbacinar gli occhi dallo splendor della gloria del Bembo; e dispostosi di contrapporsi alla consultazione del premiarlo; e avendovi, come si può credere, studiato suso in se stesso qualche tempo, e ricercato tutte le azioni del Bembo più volte dal capo ai piedi, per vedere almeno, se, come Momo a Venere potesse trovar qualehe vizio nella pianella , ove fondar l' intenzion del contraddir suo, finalmente sece conoscere al mondo di volcre, e desiderare altamente, ma di non potere in alcun modo trovar macchia, nè neo, nè punto in niuna delle sue cose. Laonde fu sforzato, mal fuo grado, di laudare, ed efaltar fommamente i meriti di S. Magnificenza, ma fondar poi la contraddizion sua solamente ne' bisogni correnti della Repubblica, e nell! avvertimento che conveniva avere di non aprir questa porta agli altri di domandare, o pretendere ehe si dovesse dare ancor loro provisione sempre che facessero qualche servigio alla lor patria.

Chiameremo noi dunque, Monfignor mio Illustrissimo, troppo ingratamente disfavore, e odio in questo sì grande, e sì notabil favore della fortuna, che in luogo della provisione ( cosa però temporale, e caduca) gli abbia fatto ottenere sì eccelfa, e sì rasa gloria, che eternamente eirconderà le teste, le mura, e i nomi di tutti i discendenti della nobilissima Casa vostra? Potremmo noi steffi domandar dalla fortuna maggior dono, ehe il far conoscere al mondo, che anco i nemici stessi, o gl' invidi col mostrar sì alto desiderio di farci danno, sieno sforzati a lodarci, e a magnificare i nostri meriti, con voltarsi poi ad altre cagioni, che a noi in niun modo non diminuiscano, anzi accrescano splendore, e gloria per ogni capo? Il prudentiffimo Senato col non aver per quei rispetti conchiusa la provisione, ma mostrato tutti in universale la cognizion de'suoi meriti, e in particolare molti compassione, e forse anco qualche dispiacere, che non si fosse ottenuta, non gli han fatta una corona di lucentissime, e splena dentissime Relie, da non potersi agguagliar con quante gioje po-

teffe dargli tutto il Levante? Certamente, Monfignor Reverendiffimo, io, che pur ho amicizie, e pratiche, quanto niun' altro, coi primi di cotesta vostra Nobiltà, da'nostri Rettori, e da quanti venivano, o scrivevano da Venezia, intendeva che non solamente i gentiluomini tutti in universale, ma ancor tutto il popolo così terrazzani, come forestieri, esaltavano quel gentiluomo fino al Ciclo; e tutti lo benedicevano; e tutti gli auguravano quei maggiori gradi, ed onori che una ottima, e benigna Repubblica loglia dare ai suoi più benemeriti, e più degni Cittadini. E poi ch' io son caduto ora in questo proposito, non vo-glio restar di soggiugnere a V. Signoria Illustrissima quello che nel detto mio gindicio mi ricorda ch'io le serissi, che dopo molti onorevolissimi Magistrati , S. Magnificenza averebbe un poco di pausa per qualche giorno ne'suoi onori, e tale, che si potrebbe peravventura interpretar come per una burraschetta della fortuna. E ora che è stato qui in questo officio, e io l'ho molto conversato, e intesone di continuo il ragionar universale delle genti, come accade, mi par di poterlo di nuovo confermar molto più, e con la disposizion degli aspetti celesti accompagnar la ragione, e il giudicio naturale. Perciocchè volendo io parlar con Vostra Reverendissima Signoria liberamente, come debbo, e senza riferva, o ritegno alcuno, le dirò largamente l'opinion mia tutta intorno a quelto fatto. Il Bembo nostro è d'una rara grandezza d'animo, e, sopra tutto, d'una sincerissima, e ottima natura, tutta benigna, tutta amorevole, e tutta data a non nuocer mai ad alcuno, e a giovar sempre. Il che tutto si dee sicuramente chiamar virtù, e perfezione. Ma vi ha poi un'altra parte, che se ben in se stella, e con Dio, e coi buoni è lodevole, e perfetta ancor ella, tuttavia con l'altra gente, e coi modi degli andamenti del mondo non è però se non dannosa per S. Magnificen-22. E questa è, che ella giudica quasi tutti gli altri secondo se Reffa, e par che tenga per certiflimo che cialcheduno vegga, e fappia tutto quello che ella ha nell'animo, cioè tutta quella bontà, e fincerità che vi ha per natura, e per continua professione. E di qui si fa che egli non teme quasi mai che niuno l'odj, che niuno gli abbia invidia, e che niuno sia men pronto a far per S. Magnificenza, di quello che ella è di continuo a far per altri. E la cofa, Signor mio, non riesce poi con tutti; e sarebbe ottima , ficcome dice Marco Tullio , Si effet in tis fides in quibus Summa effe debree . Ma l'uomo è un mal bigatto , fuol dire il Giovio, ed è una certa bestia che, quando è di natura pessima, non fi cicurifce, o s'addomestica, e fa benivolo con niun beneficio. L'invidia poi è una cosa che segue così le persone illustri, come l'ombra i corpi. Il nostro Bembo se ne va con la testa alta, è alie-

è alienissimo dall'adulare, è pronto, e vivace nelle risposte, e finalmente in questa moralità par che rappresenti un vero filosofo, uscito dalle scuole se non di Diogene, almeno di Democrito, o di qualch'altro di coloro che affermavano non doversi dall' uomo giusto procurare , o voler altro teatro , che la conscienza . E di qui io temo , Monfignor mio , che farà come quali impossibile che non ne segua in buona parte la verificazione del mio giudicio. Perciocche nelle Repubbliche, ove tutti si tengono uguali in potenza, quantunque sieno disugualissimi in atto, convien far la volpe, simulare, adulare, andar con la testa bassa, con la persona scatenata; effer molte volte cieco, fordo, e muto. Delle quai cose il Bembo nostro, per dir quel ch'io sento, non solamente non ne ha, ma non ispero che sia per averne mai alcuna, per ester di natura magnanimo, come ho detto, e contentarsi della fincerità sua, giudicando gli altri secondo se stesso. lo per certo in questo tempo che S. Magnificenza è stata qui , ho procurato con quel miglior modo che m'è stato possibile, di fargliene qualche motto; e un giorno a tavola con destrezza intro-dussi questo ragionamento, e presi a parlare in persona d'altri, non di S. Magnificenza, e dilcorfi a mio modo in quelto fog-getto de modi con che fi suol venir grande nelle Repubbliche. Ma S. Magnificenza sorridendo, mi disse, che o so parlava ironicamente, o che in effetto era mal filososo, non che mal Cristiano, poiche eirconscriveva la virtu con termini alieni dalla virtù, e poiche mostrava di tener più conto d'ottener un Magistrato, che di conservarsi la purità, e sincerità dell'animo; e di più confidar nell'artificio, e nell'aftuzie umane, che nella bontà vera, e nella giustizia, e grazia di Dio. soggiugnendomi, che l' uso di domandar gli offici nella Città di Venezia, per ragione, e per quanto se ne vede dal modo che si tiene stando alle porte, e tolamente chinando la testa, mostra di non si essere in quella fanta Repubblica introdotto ad altro fine, se non perchè i gentiluomini si mostrassero pronti ad accettar il carico, se il Senato gli avesse giudicati degni ; e non per mostrarsene ambiziosi, ed angordi. E però, che un buon gentiluomo dee fuggire ogni fotte d'astuzia che possa muover gli animi particolari ad eleggerlo: dovendosi presupporre che un'ottima patria, come ottima madre, debbia molto ben saper tutto quel che pesi, e quel che vaglia ciascun suo figliuolo; e per tale adoperarlo, o spenderlo ne suoi bilogni: e che esh come obbedientissimi figliuoli dovevano sempre preporre il giudicio universale al lor proprio, e particolare. E che questo modo di metter la speranza, e i pensieri nell'artificio di muover gli animi, era un manifesto trascurarli dal procurar di farsene degni con gli effetti, e con le virtù. Laonde con que-

queste, ed altre tai parole mi confuse in modo, che io stesso non seppi molto che le rispondere ; restando però tuttavia nell' opinion mia, che questa sincerità, e questa bontà sarebbe pienas mente buona, se ella trovasse sempre terreni buoni ove seminarsi . . E voglio finir di dire a Vostra Signoria, che questa così libera natura di S. Magnificenza, aggiunta con quella invidia che si portan sempre seco i fatti illustri, saranno cagione, che molti maligni potranno molto più, che i buoni nella fortuna di lei, in quanto a quelle cose che si ottengono fra voi a suffragi, o ballotte, o voci, così di questi, come di quelli. E pare ancora, per un certo corso naturale, che, siccome nelle Sacre Lettere è comandato che il terreno dopo l'effersi seminato sette anni, si lasci riposare per un anno; onde viene a riprender vigore, e a ristorarsi; così la fortuna nelle cose del mondo voglia ancor ella qualche ripolo per prender lena, e rinvigorirli . È qui, perchè V. S. Illustrissima non mi tassi ch' io parli poco da filosofo, senza far diffinizione distintamente; dirò, che noi sappiamo chiamarsi ordinariamente Fortuna buona, o cattiva gli effetti buoni, o cattivi che rifultano dall' operazioni nostre, o ancor senza este, a beneficio, o a danno noltro. Questi effetti, e quelte refultanze buone, o cattive noi veggiamo ad ogni ora farli diversamente; cioè che o avvengono da manisestissima ragion naturale, o senza alcuna ragione che il giudicio umano ne possa comprendere; onde l'attaccano al voler de'cieli: ed appunto di qui n' hanno fatto il nome, e la deità della Fortuna.

Buona fortuna per ragion sarà quella d'uno il qual vivendo parcamente, saticando, travagliando, negoziando con giudicio, e con sollectiudine, diverrà ricco: così quella d'un Capitano che guidando, e governando ottimamente una giornata, ne rimarrà vincitore. Ma quando poi si vede (come molto spesso fi vede) che uno, vivendo prosusamente, spendendo senza alcun ritegno, essendo pigro, e dappochissimo, divenga ricco: così un Capitano ossendo pigro, e dappochissimo, divenga ricco: così un Capitano

che governando pellimamente una giornata

e che altre infinite sì fatte cose avvengano in bene, o in male, contra ogni dover di ragione; allora si chiama veramente Fortuna buona, o cattiva dal volgo. E di questa non si ricordò quel buon Poeta, quando, avendo tutto il pensiero alla prima, e ragionevole, disse:

Nullum numen abeft, si sie prudentia. sed te Nos facimus, Fortuna, deam, caloque locamus.

E quelta è quella Fortuna che scandalizza, e molte volte seduce altamente, e inganna il volgo: e per esser veramente suor di natura, suor di ragione, e violenta, se ne vede poi quasi sempre verifi-

verificato il proverbio; Che niuna cosa violenta può esser durabile, o perpetua. e questa non prende riposo, o fa pausa a tempo, ma finisce sempre in contrario; riducendosi sempre finalmente le cose del mondo al lor dritto. Onde quei che sono così violentemente o elaltati , o oppressi dalla fortuna , si veggono dopo qualche tempo dar volta, e divenir questi felici, e quegli milerissimi, ed intelici. Ma di quell'altra buona Fortuna che ho detto farsi ragionevolmente per l'operazioni fatte con prudenza, sapienza, e virtù, abbiamo similmente per molti esempj, che suole molto spesso far pausa per qualche tempo, come ho pur detto. E questo ancora non fuor di manifesta ragione. Perciocchè un uomo al quale per lungo spazio, e in ogni sua azione sieno tutte le cole riuscite ad ottimo, ed onorevolissimo fine, commove molto più gli animi degli invidiofi, e maligni, che non fa chi l'abbia ottenute contra ragione, e senza suo merito; sì perchè in questi gli invidiosi, e i maligni hanno pur dove sfogarsi con aver campo da dire, ed esclamare intorno alle cole che quei tali hanno mal' operate; sì ancor petchè i maligni, i vili, e i dappochi invidiano meno i maligni, e i dappochi, come fon efsi, che non fanno i buoni, e i virtuosi; che son del tutto contrarj a loro . S' aggiugne poi , che un gentiluomo il quale in tante sue cose abbia sempre ottenuto felice fine, sia stato sempre lodato, e si veggia colmo d'onore, e di gloria, se ne trova come glà pieno, e sazio, e si trascura nel procurarne degli altri-Ed è poi ancor questa cosa certissima che in ogni Repubblica non solamente i maligni , e gl' invidi , ma ancora i buoni si danno più a favorire i miserabili, ancorchè sieno tali per espressa colpa e vizio loro, che i felici, e i glorioli di che non accade che a Vostra Signoria dottissima io alleghi esempi antichi , avendo ella, oltre alla lezione degli scrittori, piene l'orecchie, e gli occhi nella stessa sna patria. Voglio adunque finir di dire, che nel nostro Bembo, ora ritornato alla patria, noi abbiamo a considerar tre sorti di cose; l'una, la cura e la diligenza di se stesso; l'altra, la natura degl'invidi; e la terza, quella de' buoni ; fra' quali voglio comprender ancor quei di mezzo , cioè nè buoni, ne cattivi in atto; ma buoni, e cattivi parimente in potenza. In quanto a lui stesso, possiamo credere che, ritrovandosi fino a questo termine dell'età sua così nel viver privato, come negli officj pubblici, essere stato sempre onorato dagli nomini, sempre ajutato da Dio, e sempre accompagnato nella prudenza, e valor suo dalla fortuna: aver avuto già tanti Magistrati, a Zara, e a Cataro, a Capodiffria, e nitimamente a Verona, che è pur fra le prime del vostro Dominio, e in tutti aver fatto come ftupir il mondo del valor suo, e della sua ottima fortuna,

così

così dai popoli governati, come dalla patria stessa : e similmente d'effer sempre stato laudato in pubblico, ed in segreto dai primi Capitani del vostro Stato, d'aver con tanto utile del pubblico, e gloria sua, persuaso in casi importantissimi il Senato; come fu nella cofa del Duca d'Urbino alla guerra del Regno; e in più altre: e finalmente ritrovandosi da ogni parte ripieno d' onori, e di fama, vicino, e lontano; fe ne starà oramai come stanco, non che sazio; e trascurerassi del tutto da ogni studio di procurarne degli altri. E le Repubbliche ne bilogni urgenti hanno ben per costume di eleggere elle gli nomini atti, e di comandar loro fotto pene, che accettino: ma nella quiete, i gradi si danno per ordinario a chi è più sollecito nel procurarli. Egli poi, come ho detto, è di natura fincerissima, e libera, che, andandosene colla sua persona dritta, non sa usar nè ipocrisie , ne simulazioni , o diffimulazioni . Se vedera , o udira qualche cola mal fatta, e sia pur da chi si voglia, non so chi basterà a tenerlo, che liberamente non la dica, o a far che la dissimuli per niun modo. Nell'elezioni, e negli scrutini a bocca sopra le persone che verran proposte, S. Magnificenza è certo per dire fuor d'ogni simulazione il parer suo, a beneficio della patria; e così se ne vengono ad offendere non solamente quegli stelli contra i quali allora si dice , ma ancor tutti gli altri che si conoscono di quella stampa, rendendosi sicuri che così egli sia alle occasioni per fare ancor d'essi. Sa poi V. Sig. che nelle Repubbliche a nuocere, uno val per molti; perciocchè chi ha l' animo commosso, si dà a far opera di commovere tutto il parentado suo, e tutti gli amici : là ove un buono che abbia buon animo, e buon parere, non vale nel giovare se non per un solo; perciocchè quella sua buona opinione basta bene nelle occasioni a fargli dar il suffragio suo, o la sua ballotta, ma non già a spingerlo ad andar movendo i parenti, e gli amici suoi a gio-var colui; come sa chi lo invidia, o chi è osfeso, ad ossenderlo. E di quei di mezzo, cioè nè buoni, nè cattivi in atto, ognuno nell' ottener officj valerà per molti Bembi ; perciocchè il Bembo, come ho detto, se ne starà trascurato, e contenterassi d'esser pronto a servire, essendogli imposto: e quell'altro andrà con ogni arte, e con ogni studio sommovendo, e guadagnandosi tutto il mondo con tutto il sapere, e il poter suo. Queste tante ragioni adunque, e più altre che potrei addurne, mi fanno credere che sia per verificarsi il giudicio mio, che il nostro Bembo sia per aver qualche pausa in questo sì gran corso de' fuoi onori; ma che poi finalmente sia per esser conosciuto il valor suo, e i suoi meriti, ed esser avuto in molto maggior conto the non era prima. Persiocche con quella poca pausa i mali-

gni fi raffreneranno, e quieteranno ancor essi, e molto spesso ancora riceveranno confusione, e vergogna, estendo per vedersi molte volte riuscire a poco lodato fine alcuni che essi averanno anteposti a lui; al quale da ciò si verrà di volta in volta crescendo gloria. Sa poi Voltra Signoria Illustrissima che venendo crescendo l' età nostra, viene insieme cessando, o mancando l' invidia che ci è avuta; sì perchè gli anni nelle persone che ben vivono, si vengono acquistando ogni di più riverenza; sì ancora perchè l' invidia suol nascere dalla concorrenza fra gli eguali. È i vecchi, già divenuti gravi di età, e come stanchi del mondo, se si veggono d' essere stati per l'addietro onorati, si tengono come sazi, o contenti di quello; e se sono stati cattivi, e disonorati, si trovano già come sgannati dall' esperienza, e non s'assicurano di mostrar così manifesto furor d'ambizione ; come par che più s'afficurino di far i gioveni. Oltre a ciò, una Repubblica, come è la vostra, è quasi come impossibile, che si stia lungamente eziofa; e nelle faccende grandi è forza dar luogo all'affezioni, e preporre la ficurezza, e il beneficio della patria ad ogni altracofa . E però non è dubbio alcuno che in occorrenze di maneggi importanti, si troveranno forse molto pochi che di vivacità d' ingegno, di valore, d'esperienza, ed ancor di felicità di fortuna ficno per effer antepolti al Bembo nostro. I gioveni, che non avran grado feco di concorrenza, ed averan sempre contentezza del valor suo , l'ammireranno supremamente . I Padri , o Senatori buoni, e savj, e desiderosi del ben del Dominio, l'ameranno. Quei di mezzo così di età, come di vita, e di sapere, faranno con molte esperienze venuti conoscendo gli uomini ne' loro uffici, e facendo comparazione di tutti nell'esser loro, trovandone moltiffimi inferiori, e niuno superiore a quei del Bembo, si guideranno con la fantità del giudicio loro, e non con alcun'altra cofa del mondo. E quello che non meno che ogni alera cosa importa in questo proposito, è, che quella natura del nostro Bembo che io ho detto esser un poco troppo sincera, e un poco troppo libera, senza saper ne fimulare, ne dissimulare, o fare il volpone, siccome adesso gli è per esser dannola, essendo come infolita, o strana, nella natura delle Repubbliche, e ancora perchè in questo suo colmo di gloria può forse da alcuni interpretarsi per un non so che d'alterezza, così verrà poi tuttavia facendoli più nota negli occhi , nell' orecchie , e negli animi altrui, e farsi conoscere, ed amare, come natura veramente dolce, ed amabile per ogni via. Perciocchè in effetto conosceranno a lungo andare, che egli è alienissimo da ogni malignità, e da ogni invidia , nè si trova mai nuocere ad alcuno : è prontissimo all' incontro nel far servigio: morde, o punge alle volte aleuno con Tom. I.

molta piacevolezza in sua presenza, non per altro che per una piacevolezza di natura; che poi di quei medesimi in loro assen-za dice ogni bene, e non lascia cosa alcuna che possa far per giovar loro, e per onorarli. La qual libertà di natura, se mentre è ancor nuova negli occhi, e negli animi delle genti, e mentre noi siamo gioveni, sa alquanto igomentar coloro che non la pe-netrano dentro all' animo, quando poi si viene addomesticando in essi, e noi veniamo in età più grave, ci fa per certo molto più grati, e più amabili; perciocche par che la vecchiezza faccia quali sempre gli uomini torbidi, austeri, e malinconici; e però si dice che la conversazione de' vecchi è fuggita dai gioveni, e poco cercata da' vecchi stessi. Ma quegli poi che si veggono di natura, e di conversazione così piacevole nel pubblico, e de' quali s'abbia istoria, che sieno stati di valore nella gioventi, e se ne conosca la prudenza, e 'l consiglio nell' occorrenze della Repubblica, e sopra tutto, che sieno benigni a beneficio, e onor d'altri, non è dubbio alcuno che sono poi finalmente amati, e desiderati nelle conversazioni de' vecchi, e de' gioveni; e preposti agli altri nelle consultazioni delle cose di governo; de' quali possiamo, per le ragioni già dette, esser sicuri che sia per essere il nostro Bembo. E tanto più avendo egli già figlinoli che mostrano molto valore ancor essi, e che così prontamente s' impiegano ne servigi della lor patria . Nè voglio lasciar ancor di mettervi in conto l'aver per suo Zio la Voltra Illustrissima e Reverendissima Signoria, la quale siccome con le rarissime sue virtù ha fatta eternamente gloriofa quella nobilissima Città, così ancora col grado che ella tiene, non resta mai di obbligarsela in universale, e in particolare con tutti quei modi che le si offeriscono. Di che io godo di udir ad ogni ora la moltagratitudine in quali tutti quei nobilissimi, e onoratissimi Senatori. E tanto più spero che s'accrescerà poi in essi questa riverenza, e questa obbligazione a Vostra Illustrissima Signoria, quando ella averà finito d' illustrarei con le sue bellissime Istorie, che in si grave età sua, e in tanto pelago di sue gravissime occupazioni in cotesta Corte, e in cotesto Sacro Collegio non s' è sdegnata di continuar a scrivere. Così piaccia a nostro Signor Iddio di conservarla lungamente sana; di che io, come obbligatissimo servitore, e come Medico, debbo non solamente pregar Iddio, ma ancor lei stessa: con la quale, se io fossi vicino, userei ancor molto della libertà del Medico in comandarle, e aftringerla a togliere pur qualche parte a tanti suoi study, e a tante fatiche, per concederla alla conservazione della vita sua. E dopo si lunga diceria, in che m'ha tratto il desiderio che mi ha lalciato di le il Clasissimo nostro Bembo, farò qui fine, con baciar

baciar umilifimamente le mani a V. Illustrifima e Reverendifima S. e pregari (a nacorché lappia eller (appetudo ) a non tilentar la protezion fua nelle cofe di quel noltro da bene, e virtudo padre che con l'altra mai le raccomanda ; come ora, e fempre raccomando umilmente me flefio in fua buona grazia. Di Pyrosa « XII. di Strumber MD DX LIV.

#### M. PIETRO BEMBO A M. GIROLAMO FRACASTORO.

#### AL CONCILIO A TRENTO.

E B B I , Escellentissimo M. Girolamo mio , le vostre lettere insieme co'dottissimi libri vostri novamente impressi , e legati , de Sympathia, & Antipathia rerum, e di quelle altre belle materie, effendo io impedito dalle mie podagre di maniera che io non ho potuto effere, ficcome io difiderava , l'apportator di loro a N. S. ne al Reverendified Illustrifi. Farnese . Tuttavia senza dimora mandai al detto Reverendisi. e al Rever. Maffei i loro libri , pregando il Maffei , che di man sna presentasse in nome mio a N. S. il suo; come fatto ba . E parimente a tutti gli altri ho fatto dare il fuo, da quello di Meffer Andrea da Pescia insuori , perciocche esso non è qui , ma a Pescia: do-ve però sarà mandato il libro da un suo con una mia lettera a lui . Mi rallegro con Vostra Signoria di questa così bella e onorata fatica... voftra ; la qual , vedo , farà con gli altri bellissimi parti del voftro ingegno ad eterno onore del nome vostro. E piacemi che non abbiate dimenticata la poesia , perchè siate invecchiato affai : siccome l' ho dimenticata io; che non mi ricordo quafi più d'aver mai fatto verso alenno. La prima volta che io esca di camera, e parli con N. S. li ragionerò del libro vostro, e di V. S. e farovvi mandare quello che S. S. me ne risponderà . Il nome vostro è molto grande, e grato, e onorato in tutta questa Corte; anzi in ogni parte dove siano buoni e dotti nomini. Il quale è anco alquanto fatto maggiore per conto dell'onorato, e reverendo luogo " dove ora fete. Sarete contento raccomandarmi a quelli Reverendifs. ed Illustrifs. Signori Legati , suttl e tre Signori miei Offervandiffimi; e a falutare a nome mio il Magnifico, e buono M. Luigh Prioli, e il dotto, e pio, e fanto poeta M. Marco Antonio Flaminio. A' XX. di Maggio, di natal mio. MD XLVI. di Roma.

#### A M. GIOVAMBATISTA RANNUSIO.

IX. NIUNA lettera a me vien più cara, e più dolce, che le vostre; eziandio se compariamo quelle di Roma de' Canonicati, e simili cose. Io ricevei le vostre coi Dialoghi ri-

<sup>\*</sup> Cioè a Trento, in figura di Medico del Sacro Concilio.

mandati , e gli Discorsi vostri sopra il viaggio di Jambolo : e poi due altre; alle quali rispondendo, prima quanto appartiene al Dialogo, che si può dire il precipitato, conosco, tutti i precipizi estere stati molto ben considerati da voi; e dall' Eccellente M. Giovita: de' quali alcuni potete attribuir ad incuria, e negligenza; alcuni a vera ignoranza; alcuni a poca prudenza: e vedo esserci da far assai: e d'alcune cose vi posso prometter d'assettarle: alcune non posso promettere; come dar alla persona del Navagero la sua eloquenza, e non usare alcune diftinzioni dialettiche e scholaftiche; le quali gli usati negli studi umani non ponno sentire. Ma qui è da considerare se'l Dialogo le patisce, o no; però ch' io vedo, Platone esserne pieno, e ular divitar, e simili: e Cicerone usar i termini de' Logici; e non sempre esser Oratore. De' Dialo. ghi più moderni non dico altro; pur lo rivederò, quando averò tempo, e lo ridurrò a quella forma migliore che a me farà pofsibile: e se degnerete rivederlo, lo rimanderò poi. ben vi ringrazio l'uno, e l'altro. Non poteva ricever cosa più grata, che le vostre correzioni, che m'han fatto avvertito, e prudente, e, fe sarà possibile, più colto.

Lodo poi i grandi, e dolciffini ftudi vostri circa le navigazion ni fatte in tante etati, e, e cecte o i pensieri della Filosfoa, no fo quali possano este più ammirandi, che quelli che ritraeno a considerar così grandi, e maravigilose coste. Il viaggio più sacile, e, più briver che service da esserpistato alle specierie, non fo qual possa essere se con quello da Panama alle Moluche, o tagliando quel poco stretto di terra, o dando via ai cameli per

le montagne facili.

Quanto al creícimento del Nilo, lo con grandifimo defiderio afeptto d'intender la vera cagione, e quello che gli antichi penfarono. Tanto più mi farà grata, quanto per il mezzo vostro venirà in luce. Al che vi elorto, ed inanimo, perchè ancor che quelte cose non seno eterne, cioè le cose de sumi, de "monti, a de monti, a de mont

e della terra, sono però vicine all' eterne.

Del Dialogo de Intelletinus, voi m'avete così Imaritto nell'alto, che non ulciri fuora così immaturo, e cupido d'effe vitto; maffine che non ci vedo luogo di eloquenza alcuna ne da patte della materia, ne da parte dell'autore; pur una volta lo vederete; e se così barbaro configliente che cfea in luee, ci uscità i enon, si goder di quella foliutidine di Monte Baldo: o forfe quella materia scriverò al modo ch'i no fatto delle Simpatie; o pur poco importrà al mondo, e da me, che a nium modo si leiva, e sia veduta. Tenuta questa un giorno, ho ricevuo la vottra gratifima, quanto al viaggio di Jambolo, e i Discosi si opra si o, vi ho scrivto per l'altra mia. Quello the lo scrissi dell'

isola Zeilan, voi pigliaste che io pensafi che ella fossi a repobana, quando fessifi, zeilan, event Taprobana; ma voli dire che l'isola trovata da Jambolo fu Zeilan, o la Taprobana; che ben so che son distinter: che la Taprobana; de quella che chiano so samorra: la Zeilan, sopra la mia balla del Mondo e quasi sotto it capo di Calicut; ed è posti a nella linea Equinoniate; perichè puote esfere che la trovata da Jambolo fossi e di Zeilan, ovver la Taprobana, pur credo fossi la Taprobana.

Quano al Difcorlo voltro delle Specierie, so non l'ho divinato, ma imparato da voi, che giá men ferivetle effendo in Trento; e come avevano edificato fortezze nel Zilolo. Ben aveva piacere d'intender quei Viaggi che ferivete che già 180. anni si facevano, e vi priego me ne mandiate qualche notizia; che non fon già tanto occupato, che non possi lagger così belle cose:

anzi ho pochissime occupazioni che mi tengano oppresso.

Ora parlando del crescer del Nilo , vi dico aver letto insieme con M. Pietro Beroldo con grandissimo spasso il Viaggio di quel Don Pietro Alvarez, e parmi che s'incontri con quello che altre volte mi scriveste per relazion di quel mercante dell'isola di S. Tomè, che tra i Tropici sempre piove, ove il Sole è perpendicolare, o vicino; che è cola bellissima. Si vede anche, quel Don Pietro non era lontano dalla Meroe. Quanto anche alla causa del crescer del Nilo, mi pare che abbiate taciuto una concausa, la quale, per mio giudicio, concorre con l'addotta per voi. Voi causate solamente le pioggie che si fanno in quei luoghi come il Sole comincia entrar nel Cancro: ma io vi aggiungo un'altra; la quale è che 'l Sole in quel tempo è perpendicolare sopra i monti Libici; dal che si fanno due cose; l'una, la pioggià che dura continua mentre che'l Sole sta in Cancro, e parte di Leone, perchè allora quasi non fa mutazion sensibile di luoghi : 1'. altra è la colliquazion che fa delle nevi che fon sopra quei monti. Dalle quali due cose si fa tanta precipitazion di acque nel Nilo, che non le può scarcar al mare, ma è forza che tanto gonfino che allaghino tutto l'Egitto. E se mi diceste: Perche non fi colliquefanno prima le nevi in que monti, conciossiache vedemo, quando il Sole è nel Tauro, inondare in Italia il Po, e altri fiumi; in India, l'Indo, e il Gange, & tamen non è il Sole perpendicolare? Dico che i monti Libici sono altissimi, e una calidità temperata non può colliquar le loro nevi, ma ci bisogna il perpendicolo. e questa è l'opinion mia del crescimento del Nilo, imparata dai principj avuti da voi.

Ma perchè toccate un punto, che nella region Trogloditica non folo vi pare ci sia l'inverno scritto da Don Pietro, ma anche un altro; se forse vi è caro aver una regola da trovare in ogni a-

bitazione, come stiano i tempi dell'anno, con gran facilità la troverete a questo modo. Degli angoli che il Sole fa sopra la terra col suo lume ; i quali sono tre ; l'uno è il più acuto che polla far in quella parte : l'altro è il più ottulo che polla far pur in quella parte: l'altro è medio tra questi due; e questo si divide anche: perchè o procede il Sole verso l'acuto, o procede verso l'ottuso. A questi troverete tutti i tempi, in ogni abitazione : perchè quando il Sole va dall' angolo medio all' acuto, allora è Primavera: dall'acuto all'altro medio, è Estate: da questo medio all'ottuso, è Autunno: dall'ottuso al medio, è Verno. Questo tal processo del Sole averete, vedendo in che segno, e donde si parte, e dove va, nel suo circolo Zodiaco. E vederete che noi Settentrionali, che siamo suora del Tropico, abbiamo quattro tempi; Primavera; che è dall' Equinoziale fino al Tropico, cioè dall' angolo medio all' acuto; perciocchè il più acuto che possa fare il Sole a noi, è il Sossizio Estivo: il più ottufo, il Solstizio Iberno: il medio è l' Equinoziale; dunque Primavera è dall' Equinoziale al Solftizio. Poi segue la State dall' angolo acuto all' altro medio, che si fa nell' Equinoziale in Libra: poi Autunno, dall' angolo medio all'ottulo: poi Verno, dall'angolo ottulo fino al medio, e all' Equinoziale in Ariete.

Ma quelli che abitano sotto l' Equinoziale, hanno otto tempi; due Primavere, due Estati, due Autunni, e due Verni; perciocchè l'angolo acuto a loro è l' Equinoziale in Ariete, e Libra: gli angoli ottuli sono due; il Tropico Estivo, e il Verno: gli angoli medii fon quattro; uno tra l'Ariete, e Cancro a mezzo Tauro; l' altro tra Cancro, e Libra a mezzo Leone; l' altro tra Libra, e Capricorno; l'ultimo, tra Capricorno, e Ariete, in mezzo Scorpio, e mezzo Acquario. Dunque da mezzo Acquario fin' all' Ariete, cioè dall' angolo medio allo acuto, sarà una Primavera: poi da Ariete a mezzo Tauro, dall'angolo acuto al medio, sarà Estate: poi dal medio all' ottuso, da mezzo Tauro a Cancro, sarà Autunno: da Cancro a mezzo Leone, cioè dall' ottuso al medio, sarà Verno. Poi segue dal medio all'acuto, ch'è da mezzo Leone a Libra, un'altra Primavera: da Libra, ch'è acuto angolo, a mezzo Scorpio, ch'è angolo medio, l'altra Estate: da mezzo Scorpio a Capricorno, cioè dall' angolo medio all' ottuso, un altro Autunno: poi da Capricorno a mezzo Acquario, dall'angolo ottufo al medio, l'altro Verno.

Ma quelli che son tra i Tropici, e l'Equinoziale, come Meroc, e la Trogloditica, della quale serivete, dico che anco quefiti hanno otto tempi; due Primavere, ma inequali molto; due Estati molto inequali; due Autunni inequali; e due Verni inequali. Poniamo che questi sieno sotto mezzo Tauro e mezzo Leo-

ne, fe

ne, se tirate una linea dall' un punto all' altro, in questa linea faran gli angoli acuti, uno in mezzo Tauro, l' altro in mezzo Leone: gli angoli ottufi saranno i due Tropici, ma l'uno propinquo a quella linea, l'altro molto remoto : gli angoli medii faranno quattro, l' uno dalla linea all'angolo medio; tra essa e il Tropico Estivo: l'altro tra il Tropico Estivo, e'l mezzo verso la linea: l'altro, il mezzo tra la linea, e il Tropico Iberno: l' altro tra il Tropico Iberno, e la linea. Dunque dall' angolo medio fino alla linea in mezzo Tauro farà Primavera : dalla linea all' altro angolo medio sarà Estate : da questo angolo medio al Tropico Estivo sarà Autunno: dal Tropico Estivo fino all'angolo medio sarà Verno. Da questo angolo medio fin' alla linea in mezzo Leone sarà Primavera: dalla linea all'altro angolo medio, sarà Estate : da questo angolo medio al Tropico sarà Autunno : dal Tropico all'angolo medio sarà Verno . Sicchè voi dite vero che nella Trogloditica son due Verni; ma quel che si fa nel Tropico Estivo è molto caldo: e ben dite che è Verno di pioggia; pur comparative si può dir Verno: l'altro, molto freddo, nel Tropico Verno; e quello che è detto di una parte, proporzionalmente vale nell'altra, ma oppositamente.

Mi perdonerte fe son poco considerato, a scriver le cose che peraventura flapete glà trenta anni; ma bilogna pur empir il soglio, non avendo cose degne, e rare, come sono quel bei viaggi. I quali se farete flampare con l'astre Geografie, oltre all'utilità che darete al mondo, ciasson ne riceverà tanto piace re quanto di cosi già gan tempo sampata. Avete fatto bene a inanimirai a seguire i Dialoghi, perché facilmente, siccome già proti anto poro un sono di proti anto poro mi sono con le così mi. Na sitro per ora in raccomando a voi, e alla vostra dolce gentil' Accademia, falutando l' Escellente M. Gioviria, e i Poeti. State fano.

Di Verona. A' XXV. di Gennajo. MDXLVIII.

### ALLO STESSO.

X. M A 0 41 1 CO M. Girensheijs. Io ebbi i Difforfi, vofito, e mio, col Viaggio dell' Etiopia; il guale ho
letto, e mi è flato gratifimo; vero è che fin qui non fi cavano
mociocito postitati mandare; il reformati proprio della colorida postitati mandare; il reformati proprio della colorida colorida postitati della colorida colorida

in un altro, si sapeva etiam innanzi le cose trovate a' nostri tempi : e perchè era stato statuito nella terra che si chiama Continente, Oriente, e Occidente; similmente, che tutti i mari fossero mediterranei, e la terra isole; che Tolomeo s' ingannasse in quella terra incognita, che tra gli Tropici fossero abitazioni; e come si possan chiamar temperate per rispetto di quei che ivi nascano: ma se sian temperate absolute, massime sotto l' Equinoziale, come volse Avicenna, io credo che l'esperienza mostri di nò; per molto che ci sian giardini, e alberi sempre verdi in certi luoghi; ma per sè, credo sia distemperata. Quanto alle quattro stagioni, non ha dubbio alcuno, le si tolgono dal Sole, che in ogni luogo son quattro, secondo gli angoli acutissimo, ottusissimo, e medii, come già scrissi. E' ben vero che per qualche accidente si mutino ; i quali accidenti , non saria male chi potesse saperli, e scrivergli. Una cosa sola a me parrebbe degna da essere scritta, cioè le mutazioni che fa il Sole nella Terra, in diverse parti per il suo moto, così quanto al caldo, freddo, umido, secco; come all'altre cose, cioè venti, nevi, piogge, generazioni, varietà di coltumi, d'ingegni, e simili: ma chi volesse scriver tai cose, ci bisognerebbon cose assai; sicchè le lasceremo ad altri: e a questo si ridurria il crescimento del Nilo, il flusso, e riflusso del mare, e molte altre belle materie.

Io per ora anderò dietro ai Dialoghi; de' quali ho trascritto quello della Poetica; ed è assai mutato, secondo le cose notate per M. Giovita. Trascrivo estimo quel de Immortalitate Anima; che presto vi manderò. Poi, piacendo a Dio, sinirò anche l'altro de Intellessione; il quale fosse porterò meco a tempo nuovo a Venezia; della qual materia non ci possiamo risolvere, perchè nè

anche la cosa di Polselippo è risoluta.

Quanto mi scrivete di M. Paolo, Jodo sommamente ch'egli s' inizi a questa sacra disciplina della Astrologia, e Geografia; dene di ogni letterato, e d'ogni gentiluomo: massimamente avendo tal maestro, e guida, quale è il notissimo Pedemonte, dal quale procedono tante belle cose. Ma prima io vi persuado che facciate far a M. Paolo due sfere solide. L'una dove sieno tutte le figure celesti, con le sue divissioni, e cerchi, ridutte agli luoghi suoi, cioè non secondo che colloca Tolomeo le stelle, come erano ai tempi suoi, ma come son verissicate ai nostri tempi, che sono circa venti gradi più Orientali. L'altra che sia Mappamon-do secondo i moderni; le quali egli abbia nel suo Studio sempre dinanzi. Della prima si servirà in mille cose, e le sarà orologio di dì, e di notte. adoperando il quadrante delle altezze vederà anche ciò che si vede nel cielo. Poi, quando sarà bene introdotto, voglio che per mio amore gli facciate leggere quel mio liberto.

bretto degli Omocentrici, ove conscerà che cosa sia Astrologia: ma per adesso imparerà l'Astrologia comune, la quale è trattata

tanto barbaramente, che perde la sua maestà.

Ma venendo alle fantalie del nostro amico, dico prima che anch'io son d'opinione, che gli calcoli de'Pianeti molto fallino; ma la cagione non mi pare quella che scrivete, perchè gli Astrologi facciano un Zodiaco immaginario nella nona sfera, che sia immobile; anzi gli posteriori lo fanno mobile; cioè che l' Ariete fisso, immaginato in quello, si muove in longitudine ogni ducento anni, circa un grado, e seco move anco le sfere inferiori. Ma la cagione che li calcoli non rispondano, è, che vogliono che la ottava sfera col suo Ariete faccia due piccioli cerchj intorno l' Ariete della nona, e si muova per moto proprio, per il moto della trepidazione, e facciano quelli due piccoli circoli che si compiano in sette mille anni . qual calcolo non risponde in tutto, massime in Saturno, e Marte. Quanto al secondo che scrivete, non mi par così; ovvero io non intendo la fantasia sua. Perchè secondo gli Astrologi gli Equinozi della nona, e della ottava vanno sempre insieme, se non quanto per gli parvi circoli i capi degli Arieti si separano. Ma quello che voi scrivete che lo Equinozio, cioè l'Ariete dell'ottava sfera, è in Pesce, e Vergine, questo è vero, per rispetto dei parvi circoli: è anche vario, per rispetto del Zodiaco, che fa il Sole di anno in anno; perchè certo è quando il Sole entra in Ariete, cioè in la Equinoziale, è lontano dallo Ariete dell' ottava sfera per forse venti gradi.

Quanto a quello che serivete aver lui trovato il modo col quale i naviganti possano trovare il sitto ove sono, in longitudine; credo che questo saria cosa bellissima; perchè niuno mai lo potè trovare, se non per gli ecclissi: nè mi so immaginare come esser possa; perciocchè necessario è statuir una cosa sista, o in cielo, o in terra: e in cielo niente è sermo, se non il Polo, che a ciò non può sar niente: nè si può dire, tale stella deve ora esser pra Alessandia, se non si ha un'altra misura per la quale si sap-

pia il luogo ove si è.

Delle carte del navicare, credo sia vero che non portino il giusto, riducendo le linee rette alle sserali: ma mi maraviglio che
nelle tavole novamente stampate volgari, è una carta di navigare la quale il parezo da Candia a Cipro non porta per Garbino,
e Greco, ma per Levante, e Ponente con differenza solo di un
grado, il quale anche secondo Tolomeo nelle sue tavole è cosi. Ma conchiudendo quanto penso circa questo uomo, io penso
che sia grandissimo ingegno, e capace di molte dottrine; ma se
sia risolutissimo in ogni cosa, io non lo so, nè posso sapere.

Tom. I.

Dei

Dei miei Dialoghi io posso dire Laus Deo, che finalmente sono forniti, e trascritti: ma, a dirvi il vero, la lima è un poco grossa, e ci bisogneria tempo, e forse erudizione maggiore; pure si vederanno, e, quando sarò consigliato, gli manderemo in luce. Perilchè, se altro non m'interrompe, ho deliberato ogni modo a tempo nuovo venire a vedervi, e star con voi venti giorni; e forse troveremo in Venezia qualche Filosofo da conferirgli; e mi ajuterete pure a dar loro qualche luce. Per ora non mi resta dirvi altro, se non che mi salutiate l'Eccellente M. Giovita, e gli vostri Poeti, i quali ben mi doveriano far vedere qualche lor composizioni fatte, e partorite in quegli ameni luoghi vostri di Villa Rannusia, poichè a compiuta soddisfazione loro gli avete lasciato goder una gran parte di questa primavera. Raccomandatemi in buona grazia del Clarissimo Signor Francesco Contarino, e del Magnifico M. Pietro suo fratello.

. Di Verona . A' X. di Maggio . MDXL1X.

#### MESSER PIETRO ARETINO.

XI. M AGNIFICO Signor Meffer Pietro. Li giorni paffati io ebbi li rari Poemi vostri, degni delli loro luggetti: de' quali non vi s'è rescritto, per effere stato molto gravato da un così fastidioso catarro, che non ho posiuto attender a cosa alcuna. Pur ora, per Dio grazia, ne sto pur meglio. Posso dirvi che a me furon gratissimi, per molto che io poco gusto abbia delle cose di questa lingua; ma considerandole come poessa, a me son parse molto fuora dell'altre cose che si solen vedere : e aver certa grandezza e maestà d'un'altra maniera: e se alli meriti loro risponderanno le recognizioni delli suggetti, potete sperar assai. Vi ringrazio poi che non solo abbiate voluto metter anco il nome mio in sì eterne opere; ma farmene dono, e mostrar quanto conto tenete di me. In ricompenso del che altro non posso io darvi, che consimile benivolenza ed estimazione: nè altro dirò se non che qualunque sono, tutto son vostro; e di nuovo vi ringrazio.

. In Verona alli XV. di Aprile. MDLI. Tutto di V. S. Jeronimo Fracastoro.

## A M, PAOLO RANNUSIO.

A. PAOLO, come figliuolo. Ho ricevuto i versi Eroici, che m'avete mandati; e l'Elegia ancor ella con gli Epigrammi è stata molto in tempo, poichè è giunta ad ora ch'io era per montar a cavallo, e andarmene in Caffi. Vedrò con comodo

modo mio queste composizioni tutte, e poi ve le rimanderò, acciocche più tosto che sia possibile possiate mandarle a Roma, come scrivete. Vi ringrazio del favore che fate al mio Caffi, e delle lode che gli attribuite. Ben mi duole infinitamente non poter servir il Magnifico M. G. L. B. sì dabben geneiluomo, tanto amico vostro, e patron mio; perchè io nè ho, nè ebbi mai quell'oglio che S. Magnificenza è stata informata effere appresso di me; nè mi so immaginare come sia stata fatta tal' informazion da persona. S'io per altra via posso farle servizio, offeritemele prontissimo e per amor voltro, e suo; che molto desidero poterle far cosa grata. Dite al Magnifico vostro padre come io ho ricevuta la Terra Sigillata con mio grandissimo e infinito contento, la qual tengo più cara che alcun'altra cofa ch' io mi abbia. Non poteva certo S. Magnificenza far più bella, e più lodata opera, che far venir da Costantinopoli questo si mirabile, ed eccellente antidoto per comun giovamento, e beneficio degli amici. Serbate quel restante che avete in casa, con molta diligenza, e rendete a S. Magnificenza infinite grazie di sì gran dono a nome mio ; che

Magnificenza infinite grazie di si gran dono certo me le rittovo effer obbligato di molto.

Quanto veramente che egli mi scriffe per l'ultima sua, portatami dal Conte Gentil della Torre, del modo di trovar le distanze dell'abitazioni, per le congiunzioni della Luna coi pianeti , e le stelle fisse , ditegli parimente che non si può se non laudare questa opinion sua: ma ben dico che, quanto a me pare, ha molto più difficoltà, che'l modo degli Aftrologi, per le congiunzioni della Luna col Sole, o l'opposizioni, quando si fan gli Eccliffi; il che o in tutto, o in parte fi fa molto speffo: nè in questo ci è avantaggio dalle congiunzioni della Luna coi pianeti, o stelle sisse, ma bene in altro ci è disavantaggio, e difficoltà in questo nuovo modo. Perchè bisogna presupporre una cola per ferma, che chi vuol verificar le diftanze dalle longitudini, bisogna farlo con una cosa che si veda in cielo ad un tempo da tutti, o gran parte degli abitanti in un medelimo Emiipero; come gli Ecclissi, i quali a un tempo si veggiono in tante parti. E perciò si può intendere, quando su vilto in Granata, in che altezza era il Sole: e in che altezza, quando fu veduto in Marsiglia; e quando su veduto in Venezia: e così si può computar le distanze per l'altezze diverse. Ma nelle congiunzioni della Luna con un pianeta, o altra stella non si può far così. Perciocchè a tre modi si fan le congiunzioni; e sono o congiunzion d'aspetto, o di grado, o di stessa linea in longitudine . Se è congiunzion d'aspetto, questa non si può far in un medelimo tempo a tutti; ma prima ad uno , poi all' altro : il qual tempo non fe può trovare, se non con grandissime difficoltà : Simil-

Similmente, se è congiunzion di grado, non si può ad un tempo verificare, massime ove l' Orizonte è obliquo; perchè o la stella nasce più presto, o più tardo che la Luna: anzi in uno stello Orizonte male si può vedere questa congiunzione con l' occhio, se non in medio cali. Medesimamente se sarà congiunzion di linea; perciocchè la Luna quando avvicina ad una stella, l'ofeura, e questa oscurazione non si può vedere egualmente a tutti, ma prima ad uno, poi all'altro: tal che per questi modi mai in cielo non fi potrà vedere una cofa ad un tempo da tutti, o molti, per la quale si possa avere quanto ciascuno sia distante dagli altri. Per la qual cosa gli Astrologi, e massime Tolomeo, ai quali non erano ignote le congiunzioni della Luna coi pianeti, e le stelle fisse, non volsero trovar altra via per verificar le longitudini , se non per le congiunzioni della Luna e del Sole, e per l'opposizioni. E in queste sono le cose che mi. fanno difficoltà in quelto nuovo modo ritrovato; o forse io non lo capisco bene ; ma a qualche altro tempo ne parleremo con S. Magnificenza più diffusamente .

Quanto alle offerazioni delle ore del fiufio e refluffo, io credo fia vreo circa Venezia fie cooi fia: ma fe quando il mare in Venezia corre verso Ponente, così anco faccia nei mari di Spaga, e di Tomilitian, io lo vorrei incachere: e fe tal flugo e refluffo va per le parti altranzim, o pur vada per la metà; cioò che quando quella di sopra corre verso Levante, "altra metò di sotto corre verso Ponente; e poi per contrario. di che anco paremo una volta, e io ne fetiverso forse qualche trattatello. Dietergo il anco che M. Michele da S. Michele ha veduta la mia palla del Mondo, e li piace; ma non ha a mente i gradi delle cofe principali: e dice che voi ne avete una, e non fa fe convenza. lo, quando verrò a voi; torrò in nota i fui principali; e molto desidero verificarili con le navigazioni, e con quel che fi et tovato. di che peno fec na ununo più ne fappia che voi di là,

cioè il Magnifico Signor vostro padre.

Quanto a quella del Cielo, avrei anche caro potere scontrar una che n'ho io con quella che fa fare il Signor vostro padre a voi : e vedere come le figure si affionteranno, e quanto laranno riportate innanzi le stelle fisse. Jo le ho riportate gradi ventinon so se egli abbia altra opinione.

I Dialoghi, come gli scrissi, son siniti; ma averebbono bisogno di lima, e di consulto in certe cose, pur si vederanno. Per ora non ne manderò alcuno di loro a S. Magnissenza, perchè

pur ogni tratto vi correggo qualche cofa.

Le vostre profezie Virgiliane sono molto vere, se sono state fortuite. Noi qui ne abbiamo una che tanto particolarmente dimostra

moftra Inghilterra, che ancor vi mette il nome. ma Dio sa quel che sirà; il qual ce la mandi buona. Nè più dirò; che non che mi raccomando a voi; al Magnisso Signor vostro padre, e all' Eccellente M. Giovita. Salutate, vi prieggo, a nome mio il Conte Giovambatista Albano, e il Magnisso M. Nicolò Barbarigo vostro.

Di Verona. A' XXI. di Gennajo MDL.

#### A M. GIOVAMBATISTA RANNUSIO.

M AGNIFICO M. Giovambatifta. Per cominciar a ri-fponder all'ultima parte della vostra lettera del Reubarbaro; che certo effer deve che sopra il Ponto nasce quella radice che si chiama Respontico; non già radicetta, siccome scrivete voi, ma molto grande, siccome io n' ho veduti pezzi grandi quanto sono quelli del Reubarbaro usuale. E sono tanto simili, che molti pigliano l'uno per l'altro; nè io ci vedo altra diffeza , se non da crudo e non crudo ; perilchè io credo certo che sieno una cosa medesima, differenti dal luogo. Ancor credo che Dioseoride descrivesse solamente quello che chiamiamo Pontico, e non avesse notizia dell'altro. Quanto a Galeno, dubito molto se abbia avuta notizia di questo nostro usuale; e può esser che sì : perchè Paolo par che conoscesse pur il solutivo, quando dice che mito con la Terebintina, fa molto maggior foluzione; come io ho provato, il che non può effere di quello fittico : talchè può effer anco che Galeno conoscesse questo usuale, ma non come solutivo, riportandosi alla descrizione di Dioscoride, come è piuttosto da credere che il Reubarbaro venisse tutto adulterato, e senza suco, e per questo non fosse solutivo; perchè Galeno mostra aver notizia anco di questo che non è adulterato, e nondimeno di niun dice, che sia solutivo: perchè nè anche Dioscoride lo dice. Se ancor del Pontico si possa estraere con la elissazione, quando è verde, io non lo so; e credo che sì, quantunque sia stitico asfai, e più secco dell'usuale. Ben credo che più si possa adulterar l'usuale, e far quei trocisci di Re , che dell'altro; perchè è più succoso, come son tutte le cose che dallo stitico pervengono a maturità. In somma io non son con voi in questa parte, che Galeno non conoscesse il solutivo, perchè venisse in Italia, e in Grecia solamente l'adulterato. Maravigliomi anco che dicendo che del Reubarbaro si portava anco il suco solo, che non vedesse che era solutivo. Quanto appartienc ad Avicenna, certo è che piglia da Galeno il contrario, quando dice che l'adulterato è più denfo, e più fitico. Benche li potria falvare, che quando dice più denso, intende della parte non fungosa; e quando

dice più flitico, intende non al sapore, ma all' operazione della sustanza. Ma questo saria voler esser troppo Avicennista. Della figura mandata novamente del Reubarbaro, e avuta da quei Turchi, se è così il vero, certo quel ch'è stato portato in Italia con foglie di Lapato, non è Reubarbaro. Io non tacerò che 'l Reubarbaro che mi mandaste, è perfettissimo: prima a masticarlo è dolce molto, a comparazion dell' altro; poi è pieno di suco, e solve mirabilmente. Io ne pigliai i giorni passati, ch' era un poco indisposto, manco che uno serupolo, e mi fece una operazione stupenda, e guarimmi. Sicche io ve ne rendo molto maggior grazie al presente, ch'io non feci l'altro giorno quando vi scriffi : e vedo che non cessate mai di visitarmi o con qualche nuovi, e dilettevoli avvisi, o con qualche raro, e segnalato dono. Come anco l'altro giorno facesse, mandandomi per il nostro M. Michele S. Michele il bel libro di Porfirio dell'astenessi da mangiar carne, gentilmente tradotto dall' Eccellente M. Gio-Bernardo Feliciano vostro; il quale, per molto che sia stato stam-pato, e dato in luce da lui già molt'anni, non aveva veduto. Tantosto ch' io l' abbia fornito di leggere, vi scriverò il parer mio, poiche con tanta instanza lo ricercate. Quanto che mi scrivete del Comento d' Averroe sopra la Poetica, io non l'ho mai veduto, nè curato di vedere, perchè non ci può effer cola se non da ridere, eccetto s'egli non citasse qualche Comentator Greco, onde si potesse cavar qualch' utile. Quello del Robortello io non ho veduto fimilmente, nè quello del Maggio Bresciano, che intendo ha fatto favor grande al nostro povero M. Bartolommeo Lombardo, attribuendogli tanto. Veduti ch' io gli abbia, vi scriverò quel che ne sento. Del bel libro Portughele dell'Indie, donatovi dal Signor M. Tommaso Giunti, ho avuto grandissimo piacere; e più caro anche farammi sapere se quella foglia che usano tener sempre in bocca quegl' Indiani, che dicono alleviar grandemente la testa, e confortar lo stomaco, dando ajuto alla digestione, sia il Malabatro, o nò; perchè gli autori mostrano aver avuta poca cognizione di che modo si generi . Pure Plinio par che ne faccia una specie, che è foglia d'arbore; e potrebbe esfer questa. Perchè causa la bagnino sempre con la calcina io non saprei dire: se non fosse per levarle qualche salsedine, o altro sapore perchè Plinio lo sa salso; benchè Dioscoride dica il contrario: ma credo che i testi di Dioscoride sieno forse fassi, e voglia dire nonnulla salsedine, ove dice nulla. Perchè par cosa molto ragionevole che in quelle efficazioni delle paludi, ove nascono dette foglie, si debbia acquistar qualche salsedine, ma sopra tutto, quel nome Indiano di Betelle mi piace, che ne Greco, ne Arabo, nè Latino suona in alcuna parte.

L'avvi-

L'avviso delle contagioni d' Inghilterra m' è stato gratissimo . per aver inteso particolarmente il tutto di quello ch'io già scrisfi universalmente . E certo è cosa secretissima nella Natura ; della quale non se ne può far discorso se non generale; come di molte altre cole le cause delle quali non si possono sapere inparticolare, nè discender alle proprie, e immediate. E parmi che a sufficienza io già ne trattassi in quel libretto delle Contagioni, ove dico che è l'egritudine tenuissima, ma acuta: il soggetto è similmente tenuissimo; dico il soggetto quella parte nel corpo nostro alla quale il principio della contagione ha analogia, come sono gli spiriti, ovvero la schiuma del sangue. Di qui si può cavare la risposta al quisito vostro, se tal' infezione può esser portata lontano, come in Francia, e in Italia; e dico che nò : perchè non può esser portata se non a luogo propinquo a quell' Ifola ; e la caufa è , che , essendo il principio tenuissimo , e il loggetto similmente tenuissimo, non può per contagion di corpo a corpo esfer portata lontano. Perciocchè termina subito, e in un giorno, talmente che lo insetto non può portarla più che potesse per un giorno allontanarsi. Similmente il principio, cioè l'acre infetto, non può effer portato lontano, perchè quella particola infetta è tanto tenue, che subito s'altera, come è lontana dal luogo ove si sia . Pur s'è veduto qualche fiata essere stata portata fino alla Fiandra litorale, ma più oltra nò: e non è come il Mal Francese, che è fondato in materia crassa, e viscosa, che può durar molto tempo, ed esser portata così da corpo a corpo, come da venti affai lontano. Ma le dimandafte se fosse possibile così in Italia per nova, e infolita putrefazione farsi tale infettazione nell' aere quale voi novamente mi scrivete essere nell' Inghilterra; dico che non repugna che si potesse fare : e forse è fatta tal volta in qualeh uno che non se gli è posto mente. Ma credo che ciò sia molto rare volte. perciocchè, siccome nell'Italia non sono i principi che generino il pepe, il gengiovo, e gli e-lefanti, così anche non ci sono i principi, e la materia donde si faccia tale contagione quale si fa nella Inghilterra . Quali ora sian questi principj, e materia in Inghilterra, io non lo so; nè quali venti regnino, nè per donde passino, nè quale sia la ter-ra onde i vapori si levino. benchè si dice che, per esser di gesfo, a certi tempi fi levano vapori fottilifimi, acuti, che fanno tale infezione per tutta quella Isola; ma quali fian queste constituzioni di tempi, e come si facciano, io penso, al presente niun saperlo.

M. Michel San Michele, col quale ho ragionato di voi, e di M. Paolo jermattina a cala dei Signori Torri una buona pezza, m'ha detto, voi apparecchiar nella vostra Villa Rannusia una bella

bella fabbrica, e un bel ponticello di pietra sopra'l Marsango. Nell' atco del quale, per memoria ch' io alcuna volta fia stato in que'luoghi voltri, ci volete far intagliare quei quattro versi ch' io già feci essendo ivi con voi, e col Signor Conte Raimondo Torre gli anni passati. Io ve ne lodo grandemente, perchè ormai fia tempo che apparecchiate a M. Paolo qualche luogo da foggiornar con gli amici fuoi, e vostri. E più comodo, o onorevole a voi , e alla casa , non credo che possiate ritrovare di Villa Rannusia nel Padovano: ma che vogliate fare spesa in far intagliar in marmo quei versi miei, non ve ne lodo. Se pur volete farne memoria a qualche modo, fategli scriver piuttosto da qualche pittore di riverso del ponte in qualche cantone . E acciocchè sappiate ch'io desidero di compiacervi , eziandio dove giudico che l'opra mia poco, o nulla possa giovarvi, ho voluto cambiar quei quattro versi miei in questi due Epigrammi i quali vi mando inchiusi . Fate voi elezione del manco male . State sano, e salutatemi M. Paolo, e l'Eccellente M. Giovita, raccomandandomi in buona grazia dei Clarissimi M. Bernardo Navagero, e M. Daniel Barbaro.

Di Verons A' X VIII. di Maggio.

QUI se popules cinglis, MRRIANOR, corona, Dolles sei in unbergis combins aues faues: At ne uneque in consiste l'uniterit ferdate plassifei l'erota e sité postre vium, Ficina cultur villa, RRIAMNUSTUS, berti, Agrique, O' doninus ripa untrisfique regis, Lenis vere flue, asque nivell providua unda detail ai na fluivi fleta parce Casis.
Sis tisi trata Naps geminabit forta puntamit, Et tua par magust annibus ilis equa.

Vere rosam violasque feret : pictasque corollas Pulchra tibi binc Nais, binc Galatea dabit

QUI mode fous, MRRANOB, humilis, mode censibus ingras Ter falicum respite laberiu mone nomus, Fer nuvo, MRRANGB, mibi fau lenior undis; Ubrivie, ficine quum coquit arva Canis. Frigeness affate tible RRAMNUSTUS unmbeas Sparges, or al gelidat jifs fadebit aquas.



#### A M. GIROLAMO AMALTEO.

XIV. TO CCELLENTE M. Jeronimo. La lettera vostra per molte cagioni tanto grata m'è stata, quanto alcuna poteffe effer mai: primo per effer quella da ogni parte tanto culta, tanto prudente, tanto dotta, e così bene a se stessa rispondente, che veramente io posso confessare non aver sorse mai la più compita veduto: poi di tanto affetto, e benivolenza verso me, è non solamente piena, ma abbondante, ch'io non pensava già aver amico che così intimamente mi amaffe; non mi potendo perfuadere che un uomo ingenuo, e pieno di virtù, e dottrina potelle in questo fingere lenza propolito. Ben crederò che questo tanto affetto v'abbia portato alquanto sopra l'estimazione che dovevate di me avere, e fattovi eccedere molto nelle lodi che mi attribuite; le quali non accettando, molto ne ringrazio quel buono affetto che vi move. Apprello sommamente grata mi è stata quella, perchè avendo io già prima inteso le moste virtù vostre, e poi letto qualcuna delle vostre cose, in me era nato grandissimo desiderio di conoscervi, e d'aver amicizia con voi per qualche via : al che ora la lettera vostra ha dato attissima occasione; e da quest' ora innanzi, io reputerommi (e così anche voi dovete reputare) che fra noi sia stata amicizia di quaranta anni; che appresso me un giorno solo basta a far amicizia simile alle antiquissime, ove sia il sondamento de' medesimi studj, e forse quel latente consenfo delle nature, che tanto può; il quale, come scrivete, mi pare vedere tra noi , ove io vedo le istesse inclinazioni , gli stessi diletti, ed opinioni: la qual conformità come è molto rara, così anco è molto grata a quelli che l'hanno: e pare che le opinioni che l'uno ha, gli fiano molto più accette e care, vedendole in un altro. Voi sapete essere appresso molti non solo volgari, ma etiam persone di lettere, massime Medici, opinione che la Poesia fia una pazzia, e se pur non è pazzia, almeno quella non potere stare con l'altre scienze, specialmente con la Medicina : la qual cola quanto per me poco curo, perche io non feci mai professione di Poesia, per molto che certe mie cose siano fuori, delle quali io nel vero me ne aggrizzo; ma ben confesso aver avuto, e aver diletto grandissimo delle cose de Poeti; e tanto esistimai la Poesia per se, che, se fossi stato uomo che avesse possuro viver secondo il senso suo, io altro non arei voluto sapere, che la Filosofia, e la Poesia: e solo queste due cognizioni con li suoi annessi mi pajono degne dell'uomo i e penso, che quelli che dimandano pazzia la Poesia, come soleva dire il Clarissimo, e ra-Tom. I.

rissimo \* Navagero, nè gustino che cosa sia Poesia, nè siano atti a saper veramente scienza alcuna. Anzi, dicea egli, che chi non ha la natura del Poeta nelle arti mecaniche, non può effer eccellente in cola alcuna, nè gustar le bellezze di quelle. Che poi con la Poessa stiano tutte l'altre discipline, ed anco la Medicina, vedano nelli Filosofi, e Medici antichi; e dimandatene al Monte; del quale se vedeste le cose \*\* che ha qualche volta fatto, e può fare ogni dì, ne stupireste non manco, che della sua Medicina. Questo scrivo per satisfazione e voltra, e mia; perchè non dubito che siccome a me, che nondimeno ho scritto pochisfimo , sono state imposte calunnie assai, così anco credo, a voi intervenga. Ma non è da curare; ma ben fare così, che quando accade effer Medici, si possa mostrare che si sia : e vi dico che per questo segno solo io ho voluto dar fuora delle cose che forle non arci fatte; come furono li Omocentrici, con li Di Critici, e poi delle Simpatie, e delle Contagioni, e de' Morbi Contagiofi; ed ora poiche parlo con voi, fra pochi giorni, se così sarò consigliato, manderò in luce un trattato de Intellectione, e di tutte le operazioni dell' intelletto; dal che almeno si potrà vedere che li miei studi, e pensieri non sono in far sempre versi; come questi Medici calunniatori vorrebbono che si credesse. Ma poichè siamo portati a dire di questo trattato, io arei sommo piacere poterlo comunicar con voi; perchè per mia buona forte non ho alcuno con cui possa parlare: ma essendo voi lontano; quando non vi fosse incomodo, e sconcio; vi potrei mandare l'Opera, che non è molto grande: e basteriami il giudicio vostro; nel quale non penso ingannarmi. E questo basti quanto a questa parte. Quanto aipetta al vostro Jola, per il mio poco sapere, vi dico ch'è una Egloga molto bella, e degna di voi, e di quel Reverendissimo Prelato : così Dio volesse ch'egli la riconoscesse, come doveria, e come è tenuto, e come sarebbe il dovere. Nè per ora altro scrivo a Vostra Eccellenza, se non che io son tutto suo, e me li raccomando, ed offero quanto vaglio. Di Verona . Addi I. Maggio . MDLI.

<sup>2</sup> Da queste epinioni d'Andrea Navagere, rammemerate dal Fracastere in questa lettera, fi vode aver avant la fue ergine il bellissime Dialege del Fracastere fusto, initialate: N a u g a Eu u , sive de Poetica.
<sup>24</sup> Vedi a canto 335, e feg. della Parte II, della Verena illustrata del

Chiariff, Sig. Marchefe Scipiene Maffei .



Lettera premessa al Volume I. delle Navigazioni, e de' Viaggi di diversi, raccolti, e tradotti, ed illustrati con Discorsi da Giovambatista Ramusso, e stampati varie volte in Venezia da' Giunti in soglio in III. Vol.

# ALL'ECCELLENTISSIMO M. JERONIMO FRACASTORO GIOVAMBATISTA RAMUSIO.

TU costume degli antichi, continovato insino ai tempi nostri, che quelli che le lor composito ini quelli che le lor composizioni o in prosa, o in verso desideravano di mandare in luce , le dedicassero a nomini che potessero far giudicio di quelle; ovvero ad amici che le desiderassero di leggere; ovvero a quelli che con lo splendor del nome loro le facessero aver maggior credito, e riputazione. La qual usanza volendo io osservare in questa mia fatica (quale ella si sia ) ch'io ho preso in raccogliere, e metter insieme alcuni Scrittori delle cose dell' Affrica, e dell' India, non trovo nomo a chi la debba più convenientemente raccomandare, che mi soddisfaccia nelle cose sopradette, salvo che a V. Signoria; perciocche nessuno ( penso ) che la possa meglio di lei giudicare, o che con maggiore affezione la desideri di leggere, o che col chiaro nome suo le acquisti e più credito, e più lunga memoria. Prima, perchè essa, ch' è tanto instrutta della Geografia, quanto altri ch' io conosca, giudicando ch' io in ciò avessi a recar qualche giovamento agli uomini, su quella che da principio m'indusse con l'autorità a questa impresa: ed ancora con molte ragioni altre fiate me ne conforto per mezzo de suoi savi discorsi, e dolci ragionamenti avuti in Mezzane, amenissimo luogo nel Veronese, col Magn. Conte Raimondo della Torre, che con tanto suo diletto l' ascoltava disputare si dottamente de' moti de' cieli, e del sito della terra . Poscia perchè ho voluto lasciare a' nostri posteri con questa mia fatica quasi una testimonianza della nostra lunga, e santa amicizia, non potendo meglio al debito della riverenza ch'io le debbo, e all'affezione ch'essa mi porta, soddisfare: essendo certissimo che le sarà cara, e la leggerà volentieri. Ma se voglio poi adempire il desiderio ch' io ho, che questa mis fatica resti qualche tempo viva appresso degli nomini, con qual miglior modo lo posso fare, che col raccomandarla al chiaro nome vostro? il qual, tengo per fermo, che dopo la morte del corpo, abbia da rimanere immortale. Conciossiacosache V. S. sia stata quella che sola a' tempi nostri abbia rinnovato il divino modo dello scrivere degli antichi circa le scienze, non imitando, o da libro a libro mutando, e trascrivendo, o dichiarando ( come molti fanno ) le cose d'altri: ma piuttofto con la sottilità del suo acutissimo ingegno diligentemente confiderando, abbia recaso al mondo molte cose nuove, prima non ndi-

non udite, nè punto da altrui immaginate : come nell' Astronomia, alcuni nuovi, e certissimi moti de' cieli, e la sottilissima ragion degli Omocentrici: in Filosofia, il segreto modo per lo qual si crea in noi la intellizenza; e la non conosciuta via di cercar le cause mirabili, ch' a tutti i passati secoli erano state occulte; come è della concordia, e discordia naturale che in molte cose esser veggiamo: in Medicina, le cause delle contagiose infermitadi , e gli esquisiti e presentanei rimedi di quelle ; lasciando addietro il divino Poema della sua Sifilide , il quale , benchè nella gioventù da lei fusse scritto come per giuoco , nondimeno è pieno di tanto nobili segreti di Filosofia, e di Medicina; e di si divini concetti vestito; e dipinto di tanti vari, e poetici siori, che gli nomini de' tempi nostri non dubitan punto di agguagliarlo all'antiche poesie, e averlo nel numero di quelli che meritano di viver, ed esser letti per infiniti fecoli. Gli Stati, le Signorie, le ricchezze, e cose simili, concedute dalla fortuna, furon sempre riputate (siccome veramente sono ) instabili , e di poca vita : dove il tesoro dell'animo , e massima-mente del pregio ch' è quello di V. Sign. si sa cerco ch' e saldo , e che resiste ad ogn' ingiuria, e violenza di tempo, e si sforza, a mal suo grado, di farsi eterno ed immortale. E che questo ch' io dico, sia vero . chi vorrà discorrer la vita d'infiniti gran Principi , e Signori stati in Italia , e in altre parti del mondo , e ( per dir meglio ) di quelli che furon poco avanti a'nostri tempi, troverà chiaramente di molti, anzi della maggior parte, che il medesimo sepolero che coperse il corpo, oscurò in pochi giorni parimente il nome loro: e pur di molti dotti Scrittori morti già molti secoli vive ancora per gli scritti la memoria negli nomini , e oznora più fresca siorisce. Gindico adunque , per quel fine ch' io debbo sopra il tutto defiderare, di aver fatto ottima elezione: oltra che io sono anche stato indotto da un certo instinto di naturale affezione, e offervanza verso gli nomini ornati di lettere, e della scienza delle celesti e naturali cose ripieni , parendomi che in se ritengano non so che di divino, che sopra gli aleri nomini gli fa degni d'onore, e di maraviglia. Ma la cagione che mi fece affaticar volentieri in questa Opera, fu, che vedendo e considerando le tavole della Geografia di Tolomeo dove si descrive l'Affrica, e l'India, esser molto imperfette, rispetto alla gran cognizione che si ha oggi di quelle regioni, ho stimato dover effer caro, e forse non poco utile al mondo il mettere insieme le Narrazioni degli Scrittori de' nostri tempi che sono stati nelle sopraddette parti del mondo, e di quelle han parlato minutamente: alle quali aggiugnendo la descrizion delle carte marine Portughesi , si potrian fare altrettante tavole, che sarebbero di grandissima soddisfazione a... quelli che si dilettano di tal cognizione ; perchè sarian certi dei gradi delle larghezze, e lunghezze almanco delle marine di tutte queste parti, e de' nomi de' luoghi, città, e signori che vi abitano al presense, e potrian conferirle con quel tanto che ne hanno scritto gli autori antichi .

antichi . Nella qual opera quanto un debile , e piccolo ingegno , com' è il mio , abbia durato di fatica , massimamente per la diversità delle lingue nelle quali certi autori hanno scritto, non voglio ora dirlo, acciocche non paja che con parole aggrandisca le fatiche, e vigilie mie: ma i benigni Lettori a ciò pensando , Spero che per se medesimi in qualche parte lo conosceranno. E se pur noi abbiamo mancato in molti luoghi, ( in the confesso dire il wero) non è però proceduto dalla poca diligen-za nostra, ma piuttosto perchè il valor dell'ingegno non ha postuta pa-reggiarso all'ardore della buona volontà; oltra che gli esemplari che no son venuti alle mani, erano estremamente guasti, e scorretti; cosa che averia sbigottito ogni forte, e gagliardo intelletto, se non fusse stato Coftenuto dalla confiderazione del piacere ch' erano per dover pigliar tutti gli studiosi delle cose di Geografia , e massimamente di questa parte dell'Affrica ferista da Giovan Leone; della quale a' tempi nofiri non fi fa che per alcun altro autore ne fia flata data nosizia , o almeno così copiofamente, e con tana certezza. Ma che dico io del piacere che ne aranno li dotti , e fludiosi ? Chi è colui che possa dubitare che ancor molti dei Signori, e Principi non si abbiano a dilettare di così fatta lezione? ai quali più che ad alcun altro appartiene il saper segreti, e particularità della detta parte del mondo, e tutti i fiti delle regioni, provincie, e città di quella, e le dependenze che hanno l'uno dall'altro i Signori, e popoli che vi abitano, perche ancora che possano esser informati e instructi da altri che abbiano quei paesi trascorsi, gli scritti, e ragionamenti de quali essi leggendo, e udendo, hanno gia fatto giudicio effer molto copiosi; son certissimo che leggendo questo libro, e considerando le cose in esso comprese, e dichiarate, conosceranno, quelle lor narrazioni, a comparazione di questa, effer brevi, manche, e di poco momento; tanto sarà il frutto ch' a piena satisfazione d' ogni lor defiderio ne trarranno i lettori. Questo nostro antore ebbe molta pratica nelle corti de' Principi di Barberia, e fu con essi in molte espedizioni ne' tempi nostri: della cui vita dirò quello che ne ho ritratto da persone degne di fede, che nella città di Roma l'han conosciuto, e praticato. Coffui fu Moro, nato in Granata; e nell'acquifto che di quel regno fece Ferdinando il Re Cattolico, essendo con entri i suoi fuggito in Barberia; e nella città di Fessa avendo dat' opera agli studi delle lettere Arabe, ( nella qual lingua compose molti libri d'istorie, che finora si son vedute; e anche un libro di gramatica ; che diceva macilro Jacob Mantino Ebreo, medico eccellente dell' età nostra, avere appresso di se ) ando peragrando tutta la Barberia , regni di Negri , Arabia , Soria , sempre scrivendo sutto cio che vedeva, e intendeva. Ultimamence, nel Pontificato di Papa Leone, preso sopra l'isola del Zerbi da alcune fuste di corfari, e condotto a Roma, su donato a Sua Santità. La quale avendo veduto, e inteso, costui dilettarsi delle cose di Geografia, e già averne scritto un libro, che seco portava, affai benignamente lo raccol-

Se, e

#### DISCORSO DI MESSER

fi, e accreez, è molto, e diedegli una bonna provvisione, accinció egli mon fi parciffe. e appresso, l'espoès, e indusse à cuivo pai in Roma il rinament della vitas sua dove imposò la lingua l'etiliana, e lazgere e, seria vere : e tradasse quatto sua live magnio de signi specia del vitas sua, cui su conserva de vere catalos quatto sua bivo » meglio de sigli spepe, di Arabo. Il qual livro », scritto da lui medessimo, dopo molti acticanti, che sua rinamo lumphi a racconare, perorena nella nestre mani e noi con quatto quaggiro diligenza che abbiamo paratro , et siamo inegnati con ogni sedeltà di facto occir in luce val modo che van si legge.

A carte 261. del fuddetto I. Vol. dell'ediz. del 1613.

DISCORSO DI MESSER

## GIOVAMBATISTA RAMUSIO

# fopra il crescer del fiume Nilo,

ALLO ECCELLENTISS. M. JERONIMO FRACASTORO.

Come farono varie e diverfe opinioni fopra i fonti del Nilo. Quando cominicano le piogge in quelle parti di Etiopia, e quando finificono. La caula dell'eferefecnza del Nilo; come nafec nel regno di Gojame da due grandifimi laghi : e non effer fiume alcuno che feorra per tanto paefe fotto il Sole, quanto il Nilo.

URONO, Eccellentissimo Signor mio, fra gli antichi Scrittori diverse e varie oppenioni sopra li fonti del Nilo , e donde avvenisse che ogni anno nella fiate ad un tempo determinato del Solftizio, quando gli altri fiumi fogliono efer-jeere, e per quaranta giorni tanto si gonsi, che egli inondi, ed allaghi sutto il paese dell' Ezitto, e da poi in altri quaranta giorni dicrescendo ritorni nel suo alveo consueto. E la intelligenza di tal cosa su reputata tanto degna, ed ammirabile, che si vede, tutti i grandi nomini nei lor libri averne voluto far particolar inquifizione . E Omero, padre de' poeti , lo dimanda acqua che vien da Giove : e si legge che Endoro , e Aristone filosofi Peripatetici ne composero sopra tal materia libri interi . La qual ancora che fia ftata per lo addietro disputata da molti eccellenti ingegni, nondimeno fin' a' tempi nostri non si sa che ella fia stata determinata, ne chiarita. E la causa di tal'ignoranza si comprende effer proceduta folamente, per non effere flate penetrate quelle parti da alcun nomo d'intelletto che le abbia volute confiderare,

#### GIOVAMBATISTA RAMUSIO. 111

descrivere. Ed essendovi andato del MDXX. D. Francesco Alvarez Cherico Portughese con uno Ambasciadore del Re di Portogallo , e notato meglio che egli ha saputo, il viaggio suo fino alla corte del Prete Janni, ne abbiamo al presente tanta notizia, che se per un altro nomo dilizente vi fussero aggiunti li gradi delle altezze delli luoghi principali, e massimamente da un capo all'altro del Nilo, che costui non vide , fi potria quafi appresso conghieceurare la cansa del crescer del detto fiume. Imperocche smontato che egli fu sopra la banda sinistra del mar Rosso al porto detto Ercocco , che è in gradi 16. sopra la linea , e di li andato al monastero della Visione , XXIIII. miglia lontano , gli fu detto che alli 17. di Gingno cominciava in quelle parti dell' Etiopia il tempo delle piogge , che essi chiamano Verno , e durava sino alla metà di Settembre : e così dite che andando alla detta corte ( che era andar verso la linea ) ebbe per entro quasi il mese di Luglio piogge grandissime , e acque infinite . Per la lezione della quale serittura confesso a Vostra Eccellenza, che mi allegrai grandemente, tenendo per fermo che questa susse la vera cansa, siccome veramente ella è , di tal escrescenza; ne che più oltra si dovesse cercare . Nondimeno avendovi voluto pensar sopra, e considerar alquanto minutamente le particularità che serive D. Francesco, vi trovo delle difficultà non poche, che non mi lasciano così a punto del tutto soddisfare . Ed acciocche Vostra Eccellenza intenda quelle cofe che mi fanno dubitare, mi sforzerò col piccolo, e debile ingegno, meglio che saperò, di esprimerle. E per tanto dico, che per lo feriver del viaggio di quest' nomo, e per il titolo che si legge nelle lettere del Prete Janni, il siume del Nilo nasce nel regno di Gojame, da dui grandissimi laghi, che assomigliano a' mari; i quali non bisogna dubitare che non siano oltra la linea dell' Equinoziale verso l'Antartico , si per li termini che di detto regno vengono descritti dal prefato D. Franceseo , come per la opinione di Tolomeo , che gli mette in gradi fei australi: e quivi il detto fiume passando sot-to la linea, e dopo le due cataratte maggiori, e minori (che sono cadute che fa il fiume da alemni luoghi alti) fi sparze per campagne, dove perde l'alveo; e di nuovo poi ritornando in se, fatti alemni rivolgimenti, passa il Tropico di Cancro, e se ne viene dritto alla città del Cairo, sboccando nel mar nostro Mediterraneo . E non è siume alcuno fra tueti quelli de quali abbiamo notizia in questo nostro abitabia le, che corra così lungamente, e per tanto paese sotto il corso del Sole, come fa questo.

> Dubitazione sopra il crescer del Nilo: e che fra li Tropici non si vede mai neve.

OR A dei fonti del Nilo non accade dirne altro , avvendofene al prefente canta notizia: ma ritornando alla escrescenza del fiume ,

che si causa dalle piogge , dico che 'l corpo del Sole , siccome Vostra Eccellenza sa molto meglio di me , è sempre quel medesimo , col suo Splendore puro, e semplice, ne si può mai in quello immaginarsi alterazione alcuna di caldo, o di freddo, vada pur dalli Solftizi alli Equinozi , o dalli Equinozi alli Solflizi , così verso il nostro polo , come verso l'opposito; che sempre da quello non può venir altro che lume semplice: ma il caldo, il freddo, le nebbie, le piogge, i tuoni, che fi fauno qui da noi , sono accidenti che fa il ripercuoter di questo lume fopra diverse parti della terra; come sarebbe a dire, in luoghi piani, diferti , aridi , bagnati ; fopra monti , ovver valli , paludi , ovver mari; dove, secondo la varia ripercussione di questo lume, si causano vari e diversi effetti; li quali sono maggiori, e minori secondo la lunghezza , ovver brevità del tempo che'l Sol dimora sopra le dette parti; ed anco secondo che li raggi di quello battono diretti , e perpendiculari; obliqui, ovver lontani. E per tanto, volendo discorrer sopra questo crescimento del Nilo Secondo la Scrittura di Don Francesco, faremo questo presupposito, e diremo che alli fonti di quello sia A, verso l' Antartico: e dove è Ariete, sopra l' Equinoziale sia B : la meta di Tauro fia C: il tropico di Caucro fia D: e ritornaudo alla metà di Leone fia E : e di unovo fopra l' Equinoziale, dove è Libra, fia F. Vorrei saper da V. E. d'onde avviene che'l Sole, partendosi dall' E-quinoziale, dove è B, cioè Ariete, e andando a C, dove è la metà del Tauro; e di li poi a D, dove è il tropico di Cancro, sempre però passando sopra il siume del Nilo , non causa escrescenza alcuna : ma come ei si vivolta da D ad E, eio: da Cancro a Leone, immediate per quaranta giorni egli fa così gran piogge, ed eserescenza: e da E ad F, cioè da Leone all' Equinoziale, dove è Libra, va poi diminueudo, e ceffando. Questa varietà che si vede causar corì grande sopra una linea medefima, che è il Nilo, in questo viaggio del Sole, eioè che, venendo verso il Solstizio Estivo, egli non saccia alterazione alcuna, ma partitofi da quello caufi così gran piogge, mi genera una gran dubbietà, e ambiguità nell'animo ; ne mi posso immaginare da che possa procedere, perchè li medefimi luoghi piani, aridi, secchi, umidi, monti, e valli, che il Sole truova venendo verso il tropico del Cancro, li medefimi egli ritinova ritornando . E le medefime , e l'ifteffe ripercussioni di raggi sono fatte nel ritorno, che furono nel venire. E se la E. V. mi rispondesse che il Sole nel vitorno ritruova le parti della terra scaldate, e per l'alterazion di quelle egli è più potente ad elevar vapori, e nebbie, e quelle rifolver in pioggia : le rispondo, perchè cagion fa egli questo effetto per li quaranta primi giorui che si parte dal tropico di Cancro, cioè dalla metà di Gingno, secondo lo seriver di Don Francesco; e passati quelli va sempre maneando di forze, finche giunge in Libra sopra l'Equinoziale ; e nondimeno ei non si diparte mai col suo corfo di paffar fopra il Nilo? E fe la E. V. voleffe addurre che le usvi che

# GIOVAMBATISTA RAMUSIO. 113

wiche Jone Joyce li mouri di Eriopia, o delle Libia, per li raggi produchari di Sel, nel fon andre al tropico, e riverono, fi dilegnamo, e fanno quelle esfressica: le dies che fra li tropici mon fi vede mai neve, per quallo che vion affermato; ma, in luego di quelle, le sommità degli altismi mouri sono sempre circondate da folte, e grofficambile, le quallo mon fi liperano mi perchè il Sele vi pelli perquello later, ni perchè tegli fai lonzamo; ma vi litanno sempre, insignati e che quello fini il vere, il monti delli solia di S. Tomo de fini prograta. En quello fini il vere, il monti delli solia di S. Tomo del prograta e che quello fini il vere, il monti delli solia di S. Tomo del morris di ni di consimo la dimafrano. Pai quale sirrofenza, del siumo fi comincia a far fin la Eriopia, e molte mistia di spora la cirità di Sinne, che i fatro il tropico, ne il immorti di Libia, che fino finori di quello, vi prisono con le lor nevi, fe i vero che ne abbiano, far offerto discono.

Che'l Sol, venendo al Solstizio, non è causa di queste piogge onde cresca il Nilo.

QUELLO che finora abbiamo detto, è ftato per il sentimento che Sciando quella, si può discorrere ancora ad un altro modo, e dire, che cominciando a crescer il Nilo nella cistà del Cairo alli 17. di Giugno ordinariamente, come molti nomini che lo hanno veduto per molti anni , lo affermano: e allo 'ncontro , dicendofi che nella Etiopia alla metà del derro mese comincia il lor verno, con piogge grandissime, che fan crescere il Nilo; questa cosa è molto difficile da comprendere, essendo che l'acqua di dette piogge non è possibile ch' ella possa giugner in così pochi giorni, per si lungo spazio di cammino, fino al Cairo, per un finme che lentamente, con tante rivolture, va correndo. E per tanto è neceffario di concludere , che come il Sole giunge alla merà del Tauro , comincino allora le piogge , e ch' elle continuino finch' egli viene afcendendo al principio di Cancro sopra il Solitizio; che sono quaranta giorni: e che come il Sole poi da la volta, e comincia a discendere, elle seffino allora del tutto. E a questo modo l'acqua delle prime piogge, cadura nel principio di Maggio, comincierà a giugner alla metà di Giuzno al Cairo, e andera crescendo per il medesimo spazio di tempo che il Sol pose fin al Solftizio: allora cessando di piovere, il finme a poco a poco comincerà ancora egli a discrescer per il medesimo tempo di quaranta giorni , finche farà fornita di venir giufo tutta l'acqua piovnta . E per questa varietà è forza che torniamo di nuovo sopra la medesima difficultà che abbiamo toccata di sopra , cioè per che causa il Sole debba far piovere venendo al Solftizio; e da quello partendosi, debba ceffare; massime correndo sempre sopra la medesima linea del Nilo in questo suo ritorno, come egli fece nella sua venuta. E acciocche V. E. fenta quel-Tom. I.

to che di questa materia pensarono gli antichi, non sarà suor di propofito le udirne parlure alquanto da Diodoro Siculo, il quale con somma diligenza raccosse instene e utece le loro oppenioni; e nel mezzo del primo libro della sua istoria dice in questo modo.

Varie opinioni delli antichi sopra il trescre del Nilo, da Diodoro Siculo con somma diligenza raccolte. Che dalli Re del Cairo su fatto il Niloscopio, cioè regola del Nilo, per veder ciò che a tutte l'ore faceva il Nilo: dal qual Niloscopio facevano conghettura dell'abbondanza di quell'anno

Et crescer veramente del fiume Nilo, ficcome a quelli che lo ve-DEL trejter veramente au puelli duno è cofa maravigliofa, coi è fuor di ogni credenza a quelli che ne odono parlare. Essendo che tutti gli altri fiumi circa il Solftizio Estivo diminuiscano, e di giorno in giorno si vadano facendo miaori; questo solo allora cominci a farsi grande, e continni tanto ogni giorno a gonfiarfi, che alla fine inondi, e cuopra quafi tutto il paefe dell' Egitto. Nel medesimo modo di poi, al contrario mntandosi, in equal tempo, di giorno in giorno, a poco a poco vada discrescendo, finch' egli ritorni nel suo priffino flato. Ed essendo tucto questo paese piano di campanna, e le città, ville, e capanne edificate fopra monti di terra, facci a mano, rappresenta a chi lo riguarda, le isole dell' Arcipelago dette Ciclade. La più parce delle fiere terreftri muojono affogate dal fiume, fe non quelle che alli luoghi alti fuggendo, si salvano: le pecore, e altri bestiami nel tempo di queste inondazioni rinchinsi nelle ville, e capanme si pascono del cibo che per innanzi tucto quel tempo vien lor preparato. Allora li popoli liberi dalle fatiche attendono a darfi buon tempo, facendo conviti, e senza pensiero godendosi di quelle cose che più lor piacciono. E per il travaglio che suol apportar seco una tanta inondazione, fu anticamente fabbricato dalli Re nella città di Memfi, cioè Cairo, uno edificio nel qual fi poteva vedere a entre l'ore cio che faceva il Nilo; e fu chiamato per quefto Niloscopio, cioè regola, o livello del Nilo. Quivi coloro che a questo erano deputati, pigliavano la mifura del crescimento che faceva il finme ogni giorno, e poi con lettere lo facevano sapere alle città, dichiarando quance braccia, ovver dita era crescinto, e quando egli cominciava a discrescere; d'onde avveniva che intendendofi da ognuno questa mutazione così del crescere , come del discrescere, sicuri da ogni paura se ne godevano. Conciossiaco-Sache conoscevano Subito l'abbondanza de frumenti, e d'altre biade che aveva da effer quell'anno, per una antica effervazione che hanno gli Egizj con somma diligenza scritta appresso di loro . E ancorache il render la caufa di questa inondazione sia cofa molto difficile, e dubbia , non però per questo noi dobbiamo restare di non voler dire alcuna cofa sommariamente; si per non far troppo lunghe digressioni, come per

# GIOVAMBATISTA RAMUSIO. 115

non lassar che di una materia tanto appresso ognuno dubbiosa non ne facciamo anco noi alcuna menzione . E per tanto , universalmente sopra li Scrittori parlando , dico che del crescer del Nilo , e delli suoi fonti , e delle bocche per le quali scorre nel mare , e di molte altre cose nelle quali egli, ch'è il maggior del mondo, sia differente da tutsi gli altri fiumi , alcuni scrittori non hanno avuto ardimento di volerne dire cofa alcuna, ancora che fopra ciascun altro piccol torrente fogliano far molto lunghe dicerie . Altri effendosi mossi a volerne ren-der la causa, molto lontani della verità sono andati vagando . Ellanico , Cadmo , Ecateo , e tutti gli altri fimili Scrittori antichi , non Sapendo che dirne altro, in cosa fabulosa si banno lassato trasportare . Erodoto, che come ogn' altro scrittore è diligente, e cutioso, e di molta pratica d'iftorie, sforzandosi di renderne la causa, si trova che egli medesimo contraddisse alle sue ragioni: Xenosonte, e Tucidide, li quali, quanto alla verità, tengono il primo luogo fra tutti gl' liforici, del tutto fi sono aftenuti di parlar de' luoghi dell' Egitto: Eforo, Teopompo, si vede che quanto maggior fatica, e fludio in questo hanno posto, meno di tutti gl' altri banno potuto conseguire la verità. E tutti hanno errato, non per negligenza, ma per non aver avuta cognizione, e perizia di tai paesi, e regioni. Conciossiacosache dagli anti-chi tempi sino al Re Tolomeo detto Filadelso, non solamente Greco alcuno non era passato in Etiopia, ma ne anco fino alli monti di Egitto; talmente erano tutei questi luoghi senza alcun commerzio, e del tutto pericolofi. Ma da poi che'l detto Re con eserciti d' nomini Greci entrò nella Etiopia, questa regione su allora diligentemente conosciuta . E quefte furono le canfe della ignoranza di tutti gli Scrittori ftati per lo adm dietro, onde intravenne che niuno fin al tempo di quelli disse aver veduti li fonti del Nilo, e il luogo dove è il suo principio, ovver udito da alcuno che affermi effervi ftato . E però effendo ridotta la cofa in oppenione, e conghierturo probabili, li facerdoti di Egitto dicono che il detto fiume ha il principio dall' Oceano che circonda tutta la terra abitabile. Nel che non solamente non dicono cosa alcuna veritevole, ma mi par più presto che vogliano chiarir un dubbio con un altro maggior dubbio; conciossiacosache per confermazione, e prova delle ragioni loro, adducono quello che ha di bisogno di effer maggiormente provato., e chiarito . Ma delli popoli Trogloditi quelli che fi chiamano Molgii, i quali dalli luoghi di sopra fi sono pareiti per il caldo, dicono efferol molte conghietture, per le quali l' nomo può comprender che per molti fonti che in un luogo si vanno ragunando, derivi il fiusso del Nilo; e per questo effer il più generativo di quanti fiumi che si abbia cognizione . A quelli veramente che abitano l'ifola Meroe, fi può più presto credere, perciocche sono del tutto alieni da trovare invenzioni che pajano verifimili : nondimeno effendo costoro vicini a questi luogbi delli quali si disputa, in tanto fi allontanano di dir cosa alcuna certa delle sopradette,

- Breek Caryl

che chiamano questo siume Astapo , che nella nostra lingua vuol dire acqua delle tenebre : e così al Nilo han posto un proprio nome, cavato dalla loro innata ignoranza, e inscizia delli luoghi incogniti. ma a noi verissima pare effer quella ragione che si allontana dalle sizioni. E non glio restar di dire che Erodoto scrivendo li confini della Libia, che è dalla parte Orientale del finme, e quelli che sono dalla parte Occidentale, attribuisce la certa cognizione del detto siume alli popoli detti Nafamoni, e dice che, avendo principio da una cerca palnde, corre per la region di Etiopia ; che è inesplicabile , e infinita . Non però per quefto ne a questi popoli di Libia che dicono così, ancorche parlino secondo la verità, nè allo Istorico dobbiamo attendere, quando le lor parole sono fenza dimostrazione, o razione alcuna. Da poi adunque che abbiamo e delli fonti, e del corso del Nilo parlato, ci sforzeremo di render le cause del crescimento di quello. Talete, che si annumerato fra li sette Savi della Grecia . dice che soffiando li li venti di Ponence , che son chiamaci Etefie , il corfo del Nilo è ribattuto all'infn dal mare , e per questo gonsiandosi le acque del fiume, ne segue la inondazione sopra tutto il paese dello Egitco, che è piano, e basso. E ancora che questa ragione paja contener in fe qualche dimostrazione, nondimeno facilmente st può convincer per falfa; conciossiachè, se questo susse vero, tucti i sin-mi che avessero le lor bocche opposite al sossiar delle decte Etesse, si gonfieriano col medefimo crescimento. Il che vedendosi non accader in alenna parte del mondo, è bisogno d'investigar un'altra causa, che sia più vera, di questa inondazione. Anastazora sisseo disse che le nevi che si liquefanno nella Etiopia, son causa di questo crescimento: la qual cosa par che Euripide poeta, suo discepolo, sentisse, quando dice:

La bell' acqua lasciando Del siume Nil, che dalla terra scorre D'uomini neri, ed allor gonsia l'onde Che d'Etiopia si struggon le nevi.

La qual razione anno facilmente si poù ribattere; consigliarefache attuti si sumanssifici, o, chiave she per la grandezza dei clada è impossibile
che nell'Etispha vi cafetinio nevi; e universitamente in quosi longio in
spinacio, ni strudos, ni si spina clavono di vorano appare, e massimamente
not tempo che creste il Nilo: e si alumo pur voolossi civi si crestesi
not tempo che creste il Nilo: e si alumo pur voolossi civi si crestesi
non si routo, civi ne nondono, civi si avuole, ne si un venoro fredo, e
arre movolos, e densi: la qual cosa civi il Nilo solo di unti i simu
no si vede, civi en condonsi, vosi si unvole, ne si vue fredo, si si
arre densi si Eredoro veramente assema, il Nilo naturalmente esti edile tempo
deli verso il Sale, si rando spra si Aspiria, tira a si molta sumidità del Rilo , e per quella cassa, chi en quella seguina di tempo, contro la
sina natura, il summe si simunissi, ci diventa piezolo; si in qualla di
sia natura, il summ si simunissi, ci diventa piezolo; si si qualla di
sia natura, il summ si simunissi, con con con la
sia natura, il summ si simunissi, con con con con la
sia natura, il summ si simunissi, con con con con la
sia natura, il summ si simunissi, con con con con con con con
si sia si simunissi con sono con con con con
si sia sia con con con con con con con con
si sia sia con con con con con con
si sia con con con con con con con
si sia con con con con con
si sia con con con con
si sia con con con
si sia con con con
si sia con
si sia con con
si sia con
sia sia con
si sia con
si sia con
si sia con
si sia con
sia s

## GIOVAMBATISTA RAMUSIO. 117

state il Sole partendosi da quella regione, e venendo verso Settentrione, fecca , ed abbasia tutti li fiumi della Grecia , e ciascun' altra regione che sia nel sito simile a quella : e però non è cosa maravigliosa questa ehe accade circa il Nilo, perchè si abbasia non nelli caldi grandi, ma nel verno per la causa detta di sopra. A questo si può rispondere, che è cosa conveniente che siccome il Sole tira a se l'umor del Nilo nel sempo del verno , così tiraffe ancora da tutti gli altri fiumi che fonnella Libia qualche umidità , e abbasiasse le acque di quelli : ma perciocche in parte alcuna della Libia non fi vede far fimil cofa , fi comprende che l'Istorico poco consideratamente circa questo ha parlato : conciossiacosache li fiumi che sono nella Grecia , crescono nel verno non perche il Sole si sia allontanato, ma per la moltitudine delle piogge che si fanno. Democrito Abderita dice che li luoghi verso Mezzogiorno, non hanno nevi, ficcome diceva Euripide, e Anassagora, ma sibben li luoghi verso Settentrione, come è manifesto a tutti; perchè la moltitudine delle nevi, raccolte insieme nelle parti Boreali, nel Solstizio Iberno rimane agghiacciata; e nella state dal caldo dilegnara: il ghiaccio fa gran colliquazione, e per questo si generano molte, e crasse nuvole nelli luo-ghi più alti, perchè la esalazione in alto abbondantemente si leva: le quai nuvole poi dalli venti Etefie sono spinte, fino che si abbattono nelquai nuvote poi dausi venti Etept yono yprosi, provino, privini del mondo, i quell'dicono ester nell'Etiopia, e ivi si monti altissimi del mondo, i quell'dicono ester nell'Etiopia, e ivi si risolvono in piogge, delle quali se ne resser il sume, massimamente nel tempo dell'Eteste. Questa razione facilmente si può consutare, se di ligentemente considereremo il tempo del crescer del fiume; perciocche il Nilo comincia a crescer nel Solstizio Estivo, quando l' Etesie ancera non soffiano, e finisce di crescer nell' Equinozio Antunnale, molto innanze del quale li detti venti sono cessati . e però quando la certezza della esperienza distrugge la probabilità delle ragioni, si debbe ben landare lo ingegno dell'uomo, ma non già si debbe dar fede a quelle cofe che da lui son dette. Lascio di dire che si vede che l' Etesie non più da Tramontana, che da Ponente soffiano: conciossiacosache non solamente li venti di Borea, o da Greco Levante, ma anco quelli che soffiano da Ponente Maestro, sono chiamati con questo nome di Etesie. Da poi, dir che li monti che sono in Etiopia, siano li maggiori del mondo, non solamente è senza prova alcuna, ma nè anco per effetto alcuno creder si può.

Altre opinioni di Eforo, di filosofi di Memfi, di Enopide, e di Agatarchide del crescer del Nilo: e quivi come Meandro fiume per esagerazione ha fatto una gran regione; e il simile Acheloo, e il Cefio.

E FORO adducendo una molto nuova causa, si sforza di farla prochi babile; ma si vede però che egli non ne conseguisce la verità: perchi dice che l'Egisto è susta terra esagerata dal siume, e rara, e, come di

me di natura di pietra di pomice, ha in se caverne, e rotture grandi, e però raguna in sè gran copia di umori; li quali nel tempo del verno in fe contiene, ma nella flate manda fuori da ogni banda, come sudori; e con questi si empie il fiume. Ma questo Istorico non solamente mi par che non abbia veduto la natura delli luoghi di Egitto, ma ne aneo che l'abbia voluta intendere da quelli che diligentemente l'hanno veduta. Perchè primamente, se da esso Egitto il Nilo ricevesse questa abbondanza che lo fa crescere, nelle parti di sopra per modo alcuno egli non cresceria, correndo per luoghi sassosi, e sodi; ma si vede che per spazio di più di 600. miglia egli corre per la Etiopia , e non di manco e gonfio, e pieno per tutto quello spazio avanti che tocchi l' Egisto . Poi se'l fiuso del Nilo è più basso delle rarità , e concavità della terra esagerata , accaderia che le fissure , e caverne fussero nelle superficie, nelle quali saria impossibile che così gran copia di acqua si conrenesse: ma se il luogo del fiume è più alto delle sissure della terra, è impossibile che dalle caverne più basse il flusso degli umori scorra, nella superficie più alta . E universalmente, chi è colui che giudicasse esser possibile che li sudori contenuti nelle rarità della terra facessero così grande accrescimento del siume , che da quello quasi tutto l'Egitto si sommergesse ? Lascio di dire che è cosa falsa che nella terra esagerata, e nelle rarità di quella si possano servare acque ; essendo le prove al contrario manifeste : perchè il siume Meandro nell'Asia ha satto una gran regione per esagerazione, nella quale nessuna cosa simile al crescimento del Nilo accader si vede : e similmente in Acarnania il fiume detto Acheloo, e in Beozia il Cefiso, che vien dalli Focensi, non piccola parte di regione ha atterrato; e nientedimeno in tutt' e due questi si può conoscer manifestamente la falsità che ha detto questo Istorico. benche da Eforo non si debbe cercar così per sottile la certezza delle cose, vedendolo, come in molte è stato, così negligente della verità. Li filosofi, veramente, di Memfi si hanno sforzato di render la cansa di questo crescimento, che più presto non si possa confutare, che perchè sia verisimile; alla qual la più parte consente. Dividono adunque la terra in tre parti, e dicono: Una è questa nostra abitabile: l'altra, che è opposita a questa, simile nelle nostre stagioni dell' anno : la terza, che è posta in mezzo fra queste due, la quale per il caldo è inabitabile. Se il Nilo adunque, dicono, inondasse nel tempo del verno, non surebbe dubbio che dalla nostra zona riceveria quel crescimento, perche in quelli tempi massimamente appresso di noi si generano le piogge: ma perchè, al contrario, nella state cresce, è cosa verisimile che nelli luoght oppositi si faccia verno, e si generino acque, le quali, abbondando, da quelli luoghi in questa nostra abitabile scorrano: e però dicono che nessuno ha potuto pervenire alli fonti del Nilo, come quello che dall'opposita zona per la parte inabitabile passa qui da noi ; e di questo esserne restimonio la eccessiva dolcezza dell'acqua del Nilo, il quale scorrendo

# GIOVAMBATISTA RAMUSIO. 119

sotto la zona abbruciata, si cuoce; e per questo l'acqua di quello è molto più dolce, che quella di tutti gli altri fiumi; perche è cosa naturale che il calore, e l fuoco ogni umore addolcisca. Ma questa tagione da una occasione di contraddire. perche pare, al tutto effer impossibile che un fiume, dell'opposita terra in questa nostra ascenda; massimamente se si concede che la terra sia rotonda, e sferica. Perche ancor che alcuno con ragione voglia audacemente sforzare, e far violenza a quello che si vede in effetto, la natura però delle cose a nessun modo il consente. Onde costoro avendo introdotto una opinione che non si può riprendere constituendo in mezzo una regione inabitabile, pensano a questo modo di poter fuggire la manifesta confutazione. Ma è cosa giusta che quelli li quali affermano alcuna cofa , o veramente adducano la evidenza della cosa per testimonio, o veramente facciano dimostrazioni, e prove da principj concesse. A che modo il Nilo solo da quella terra opposita a questa nostra paffa? non è cosa verisimile che anco in quella vi siano degli altri fiumi, siccome è appresso di noi? Di poi la causa della dolcezza dell'acqua e del tutto sciocca ; perciocche se'l fiume , cotto dal gran caldo, si fosse indulcito, non saria generativo, ne produrria tante varie forme di pefci , e animali , com'egli fa ; perchè ogni acqua che dalla natura del fuoco è alterata , è alienissima dal generare , e produrre animali: e però effendo la natura del Nilo al tutto contraria a quefla cottura nuovamente introdutta, è da pensare che queste cause del erescimento già dette, siano false. Enopide Chio dice che nel tempo della state le acque nella terra sono fredde, e nel verno, al conerario, calde; la qual cosa si vede manifestamente nelli pozzi profondi, li quali nel tempo del maggior freddo hanno l'acqua molto manco fredda: ma nelli gran caldi quella che si cava , è freddissima. E però dice effer cosa ragionevole che il Nilo nel verno sia piccolo, e contratto; perche il caldo che è fotto la terra confuma molta parte della sustanza umida , non accadendo piogge altramente nell' Egitto : ma nella ftate , perche non fi consuma più sotto terra l'acqua nelle profonde parti, il natural fusso del fiume senza impedimento alcuno si empie , e cresce . Ma contra questa razione ancora si può dire che molti siumi sono nella Libia li quali similmente hanno poste le bocche , e similmente scorrono , e nientedimeno non inondano, e crescono come fa il Nilo; ma, al contrario, nel verno crescendo, e nella state calando, dimostrano la salsità di colni che con probabilità si sforza di superare la verità : appresso la quale si è bene accostato Agatarchide Gnidio, il qual dice ch' ogni anno nelli monti di Etiopia si fanno continue piogge dal Solftizio Estivo fino all' Equinozio Autunnale, e però naturalmente il Nilo nel verno fis baffo nella sua natural quantità di acqua , che viene dalli suoi fonti ; ma nella state dalle piogge che abbondano, cresce. E sebben nessuno sin oggidi ha possuro assegnar la causa della generazion di queste acque, dice però che non fi deve reprobare questa sua oppenione , perche la natura sual prom

durre molte cose a modo contrario, delle quali trovarne le cause terte, agli nomini non è possibile: e che quello che accade in alcuni lnoghi dell' Afia , può effer testimonio di questo ch'egli ha detto. Effendo che nelli Inoghi della Scitia che si congiungono al monte Caucaso, ogn' anno . quando è passato il verno , sogliono cader grandissime nevi continuamense per molti giorni : e nelle parti dell' India che guardano verso il vento di Borea, a certi tempi determinati suol discender tempesta di grandezza, e moltitudine incredibile : e circa il finme Idaspe continue piogge; e nell Etiopia dopo alquanti giorni il medefimo accade. E così quefla mutazione rivolgendosi per circolo , sempre diversi luoghi continuamente infesta, e perturba. E però dice egli che non è cofa fuori di ragione se diciamo che nella Etiopia, che è sopra dell' Egitto, le continue piogge che cadono ne' monti nel tempo della flate , fanno crescer il fiume; conciossiacosache li barbari che abitano in questi luoghi, facciano testimonio di questo effetto. E ancora che questo che ho detto, abbia contraria natura a quello che accade appresso di noi , non debbiamo però non volerlo credere ; perche il vento da Oftro , che appresso di noi è pioggioso, si dice che nella Etiopia è sereno: e li venti di Borea, che nella Europa sono si forzevoli, nella detta regione sono rimessi, e al entro fenza forza, e deboli.

E del crescimento del Nilo, ancorache potremmo più variamente rifondere, e contraddire allo oppenioni di costror, faremo consenti delle cose dette, acciocchi non eccediamo la brevità, la quale da principio ci

abbiamo proposta.

Questo, Eccellentissimo Signor mio, è quanto nelli libri di Diodoro si legge: dove effendovi molte parti , oltra la inquifizione di questo crescimento, degna del sublime ingegno di V. E. la quale ci ha illustrato ( per dir liberamente ) tneti li moti dei cieli , con molte altre belle parti di Filosofia, contra la opinione degli antichi scrittori, è ben conveniente che anche dagli occhi ella ne debbia levar via la offuscazione di tante erronee immaginazioni che li detti fecero sopra questo globo della terra; la qual fi fa ora chiaramente ch' è tutta abitata, nè vi è parte alcuna o calda, o fredda, se non sono solitudini, e mari, che non fia piena di nomini , e animali , che vi fianno ciafeuno come in region temperata; dico temperata alla complessione data loro dal Creator dell'universo colla sua providenza divina . E ancor che sappia quante fiano le occupazioni sue di consinuo, nondimeno non voglio reftar di pregarla ch'ella fia contenta di volere scrivere alquanto lungamente delle cause ch'ella pensa che possano far questa tale crescenza. Perciocchè queste veramente sono entre cose tanto maravigliose, e senpende nella natura , che maggiori non mi saprei immaginare ; ne dove li suoi alti concetti, e divini pensieri si potessero meglio esercitare, che in queste : non avendo ella altro piacere e diletto, se non di camminar per strade non tocche da' piedi di altri , ma che sieno lontane dalle ordinarie , e

confue-

confinier. E coit come fi letze che ad Ereile era cofe fatale il levare via molti moftri che gadhavano il monda, cui penfo che fatale a lei il levar via le traciere di moltr falfe opposioni, che fisora hamo tenner officate, e come gadfe le monti degli nomini del facci noftro: il quali non è dobbio che invisitati delli fosi fettiri fi preprenno di volere ancor offi di novovo ritrovar alconse parte da lei non tocca 5 che poi il putte alla faste rindondria in homofici degli fisholi;

#### RISPOSTA

DELLO ECCELLENTISSIMO MESSER

JERONIMO FRACASTORO,

del Crescimento del Nilo,

AL MAGNIFICO M. GIOVAMBATISTA RAMUSIO.

Tre sopra gli altri sono quelli effetti di Natura le cui cagioni sono molto occulte.

EGLI effetti che manifesti nella Natura veggiamo , Magnifico M. Giovambatista , avvegnachè molti siano quelli che hanno le lor cagioni occultissime appresso gli uomini, nondimeno tra tutti, tre sono stati precipui, e riputati sopra gli altri occulti, e pieni di certa maggior ammirazione appresso i nostri maggiori, li quali per la loro difficultà hanno di continuo, e in ogni etate affaticato gl' ingegni. L'uno è stato il flusso, e reflusso del mare, così terminato di sei in sei ore. L'altro è l'attrazione che di alcune cose veggiamo, siccome dell' adamante, della calamita, dell'ambra, e molti altri simili. Il terzo, il crescimento del Nilo, così ordinato ogn' anno in quel tempo nel quale tutti gli altri fiumi sogliono decrescere. Alli quali dubbi li posteriori hanno aggiunto il quarto, cioè il bossolo de'naviganti, nel quale il perpendicolo sempre in ogni sito che sia collocato, per se si voglie verso il nostro polo. Problemi nel vero tutti occultiflimi, e lopra modo incogniti a noi il che mostra la diversità delle oppenioni di coloro che ne hanno parlato. Molti de' quali veramente son degni di escusazione in alcuni di questi dubbj; perciocchè a loro non poterono esser note le cagioni, conciossiache quelle dipendessero dalla sola notizia delle regioni, e siti, e condizioni particulari delle terre, e mari, e rispetti di quelli al Sole: la qual notizia alle loro etati Tom. I.

non pervenne. Di che noi molto siamo obbligati alla nostra, la quale tanto ha navigato, e cercato del mondo, che gli uomini dell'altre etati in questa parte si ponno riputar come fanciulli a rispetto del secol nostro. Per il che siccome gli antichi non poterono aver principio, e via alla cognizione di qualcuno di questi effetti, così l'età nostra ne ha possuto aver sume, e adito a penetrar molto più dentro; siccome è stata la cognizione del crescimento del Nilo: di che voi avendone avuto molta, e molto degna considerazione per le cose ritrovate di nuovo, ne avete scritto a me, e fattomi partecipe degli studj, e pensieri vostri; li quali di continuo fono intenti, e drizzati a gentilissime, ed alte contemplazioni . Ma perchè voi circa cotal materia ricercate anche il giudicio mio , e con la proposta di alcune non facili dubitazioni modestamente m' invitate a far quali Comentario fopra il Discorso vostro; non potendo io, nè dovendo negare cola che io veda piacer a voi, molto volentieri ragionerò volco di così bella, e così anco a me grata materia, per quanto le relazioni che se ne hanno, e qualche altro principio mi potranno esfer via a farne giudicio; se forse in così difficil cosa mi sarà concesso rettamente giudicare, e poter sciogliere le vostre dubitazioni.

#### Tra li tropici, in ogni luogo ove il Sole è perpendiculare, piove sempre qualche poco del giorno.

SUPPORERNO adunque, come per le relazioni fi ha, di che più volte averte am feiritro; che tra li tropici, in gonj nogo ove il Sole fi fa perpendiculare, o propinquo, fempre piove qualche parte del giomo, e vedefi clevare una folta nebbia, del adunata nella fommità de' monti, finalmente fi converte in pioggia. Anno fuoportemo che quando il Sole comincia ad entra nel Solfitzio Elitro, nelli luoghi ove foprafià, ed anche propinqui di qua, e di il dal Solfitzio per fei; o fette gradi, como fono gli Etiopi vicini all'Egitto fuperiore, non folo fannofi le piogge predette, ma fannot come diluvi di piogge, che dura no per giorni circa quaranta; il qual tempo gli Etiopi dimandano Verno; e dura per tutto Cantro, e parte di Leone.

Il Sole quando comincia entrar nel Solfitzio, ed anco nelli luoghi propinqui fei, o fette gradi , si fanno piogge grandiffime. Il Verno appreffo gli Etiopi è nel sempo che la Eflate è appreffo di noi.

A PPRESSO supporremo che il crescimento del Nilo comincia parimente anch'esso a questo medesmo tempo, cioè quando comincia detto Verno appresso gli Etiopi, ed è la State appresso.

presso noi : il qual crescimento dura circa quaranta giorni per tutto Cancro, e parte di Leone; da indi comincia a calare, e decrescer più, e più, tanto, che in Libra se ne ritorna nel suo alveo, dentro le solite rive. Del corso del quale, onde cominci, e per quai parti descenda, e per quanto spazio, altro non ne dirò, se non quanto nel vostro Discorso si scrive; supponendo ancora che nella Etiopia, e nell'Egitto a quella vicino siano catene di molti grandissimi monti.

Che'l Riger cresce insieme col Rilo; e due esser le cause per le quali principalmente crescono i siumi, e molte per le quali possono crescere, ma vengono di raro.

E quai cose supposte, descendiamo alle cagioni che fanno il Le qual cole supposte, descendianto and cagioni cue annie con crefcimento del Nilo, in quel tempo che gli altri scenano, eccetto quello che si chiama Niger, il qual si dice insieme col Nilo crescere. Dico che generalmente i siumi crescono per due cause principali. L'una è quando interviene impedimento alcuno alle bocche de' fiumi, per il quale non potendo essi deponer l' acque loro nel mare, necessario è gonfiarsi, e crescere. L'altra è quando, oltra l'ordinario, nuova acqua, e molta precipita ne' fiumi, talchè meno è quella che depongono nel mare, che quella che ricevono: il che anco fassi o per grande, e subito dileguamento di nevi, o per moltitudine di piogge; lasciando alcune altre cagioni, che ponno certo accadere, ma perchè rarissime volte avvengono, e non si ponno addurre nel proposito nostro, non ne faremo menzione; siccome a certe constituzioni o di stelle, o di stagioni accade, sotto la terra generarsi acqua assai nelli luoghi ove sono le origini de' fonti: e siccome a certi tempi avviene che le scaturigini dell'acque che sono sotto terra, o per altro accidente, mutino il lor corso, e sbocchino sopra terra, o in qualche fiume, o lago; siccome si legge del lago Albano, il quale senza manifelta causa tanto crebbe nel tempo che poi da' Romani fu preso Vegento. Hassi ancora veduto nascer nuovi fiumi, che dalla terra usciti, ed entrati nelli altri fiumi, gli hanno grandemente aumentati. Taceremo similmente quelle cause che più presto son sabulose, che possibili, che alcuni adducono de crescimenti de fiumi; delle quali alcune ne sono recitate da Diodoro Siculo, e da Seneca. Perilchè le cause che ragionevolmente si ponno ammettere nel proposito nostro, saranno generalmente le predette, cioè le due prime ; o impedimento delle bocche, o nuove acque ricevute; e questo o per dileguamento di nevi , o per piogge grandi : delle quali è da vedere quale possa far il crescimento che del Nilo si vede.

Opi-

Opinione di Talete, e di Eudemene sopra il crescer del Nilo confutazione di quelle; e quando cominciano a soffiar le Etesie.

CONO stati alcuni, come da Talete, ed Eudemene si scrive, D che hanno stimato, il crescimento che si vede nel Nilo, sia per impedimento che si fa nelle bocche ove il Nilo entra in mare ; il quale impedimento dicono causarsi da que' venti che si chiamano Etelie; non dalle Etelie che spirano da Ponente, ma da quelle che dall' Aquilone , che parimente fono chiamate Etelie; le quali dicono soffiare a quel tempo che cresce il Nilo, e propriamente per giorni quaranta, come anco cresce il Nilo. Que-Iti venti adunque soffiando allo opposito del fiume, spingono l' acqua del mare alle bocche del fiume , e impedifcono l'entrata sua. Ma nel vero questa opinione non si può difendere: prima perchè, se è vero quello che scrivono gli autori dello spirare delle Etesse, falso è che comincino col crescimento del Nilo; anzi cominciano quando quali è al fine del crescer del Nilo: conciossiachè li Prodromi, che sono Etesse leggieri, non cominciano se non alle fini di Cancro, per giorni otto innanzi le Etesie, onde son detti Precursori: poi rinforzati, e soffiando più forte, si chiamano Etesse, quando già il Nilo è alle fini del crescere ; di che Plinio così ne scrive : " Nell' ardentissimo fervor , della State nasce la stella della Canicola entrando il Sole nella 39 prima parte di Leone; il qual di è il quintodecimo innanzi le "Calende d' Agosto: nel nascer di questa, per giorni circa otto "pervengono gli Aquiloni che chiamano Prodromi. Ma dopo duo "giorni di quel nascere, gl' istessi Aquiloni soffiano più fermamen-, te giorni quaranta; i quali dimandano Etefie . ,, il fimile scrive Seneca, e Columella, e altri; onde si può vedere, le Etesse cominciar quando già il crescimento del Nilo è alle fini: e questa non poter effer la cagione di tal crescimento per impedimento che si faccia alle bocche. Oltra di ciò, se tale impedimento sosse la cagione del crescere del Nilo, si vedrebbe apertamente dalli Egizi, e l'onde del mare vedrebbonsi manifestamente essere spinte contro il fiume; e non accaderia tanto dubitare della causa di questo effetto, come si fa. Vedrebbesi anche cominciare il crescimento da li in giù, e andar a poco a poco crescendo allo insu; di che il contrario più presto si vede: e, ultimamente, l'acque del Nilo sariano chiare, e non torbide, e lotose; il che essendo, dà fegno che quella torbidezza proceda da acque che per molto terreno correndo portano quel loto grasso, e torbido. Non potendo adunque effer cotal crescimento per impedimento fatto alle bocche, ne per le Etclie, ne per altro che possiamo immaginare.

nare, necessario è che sia per l'altra cagione, cioè per nuove acque che precipitano nel Nilo; il che esendo o per dileguamento di nevi, o per piogge grandi, o per l'uno e l'altro; resta vedere per quale di queste cause possa procedere.

Che la opinione di Anassagora è falsa : che le cosè che sono possibili solamente , non si debbono ammetter per vere : e che le piogge son potissima causa del crescer del Nilo.

E Sono alcuni così degli antichi, come anche de' moderni c' hanno detto, tal crescimento sarsi per dileguazion repentina delle nevi che sono nelli monti di Etiopia, e in quelli d'Egitto fuperiore: e tal opinione si attribuisce ad Anassagora; ma nè anco questa opinione si può mantenere, e ricever per vera. Prima, perchè molto dubbio è se dentro dalli tropici si possano far nevi, o nò; di che io mi riservo nel fine di questo Trattato farne un poco di discorso; poi, concesso ancora che si possano far nevi in quei luoghi, non però pare che questo si possa addurre per causa del crescimento del Nilo; conciossiachè, se ciò susse, molto innanzi il crescimento del Nilo sariano anco dileguate; perocchè veggiamo appresso di noi dileguarsi le nevi quando il Sole entra nel Tauro, ed è distante da noi per gradi 50. Quanto più deveria dileguar quelle che fossero dentro delli tropici, innanzi che entrasse nel Cancro, alle quali saria vicino non per gradi 50. ma per'x111. e per x11? E se alcuno dicesse, ciò avvenire per la grande altezza delli monti, pigliando esempio dallo Atlante, nel quale, come scrive Plinio, sono nevi etiam la State, e non è lontano dal Solstizio Estivo se non gradi cinque; dico che costui non adduce cosa che consti per relazione d'alcuno; ma che forse esser può. Ma giusto non è, le cose che solamente son possibili, riceverle come vere: ma si debbono ammettere come possibili, e cercare se altre cause ci sono che siano più certe: e se ce ne sono, queste si devono tenere: ma se non ce ne sono, in quel caso è lecito ammetter quelle che sono possibili. Perilchè, lassando ora in sospeso la cagione delle nevi , cercheremo se le piogge possono essere in causa perchè il Nilo a quel tempo cresca. E veramente, se così è, come da principio abbiamo supposto, che quando il Sole comincia a entrar nel Cancro, e per tutto Cancro, e parte di Leone si vedono nella Etiopia diluvi grandissimi di piogge; il che non solo accertano quelli che vi sono stati a'. tempi nostri, ma anco gli antichi scrittori lo confermano, come Diodoro, e Plinio, e Aristotile nelle sue Meteore; senza dubbio è da stimare ( o ci siano, o non ci siano nevi ) che tali piogge siano la cagione del crescimento del Nilo: e questo penso io sia

da metter per certo, e constante, ove non accade dubitare. Ma quel di che si può dubitare, è questo, donde, e da qual causa fi facciano quelli diluvi di piogge nella Etiopia, e come si posfano fare in quel tempo che il Sole è nel Solftizio, e tanto abbrucia ogni cola; di che io trovo opinioni molto diverse. E alcuni dicono, il Sole poterlo fare a quel tempo; anzi folo a quel tempo: alcuni lo negano, e adducono altra cagione; della qual cosa è da cercare molto diligentemente. Alessandro Afrodisco comentando Aristotele nelle Meteore, nel primo libro, ove tratta delle piogge, dubitando circa quello che dice Aristotele, in Arabia, ed Etiopia la state farsi piogge grandissime, dice che la consistenza delle nuvole, e li vapori non si fanno ivi, ma son portati dalli venti che si chiamano Etesie; come esso Aristotele dichiara nel trattato del Crescimento del Nilo: perilchè pare che la opinion d'Aristotele, e poi di Alessandro sia, che la generazion delli vapori che fanno quelle tante piogge in Etiopia, non si faccia dal Sole in quelle parti , ma siano portati dalle Etesie , le quali in Etiopia facciano quello che li Scirocchi a noi: e siccome a noi li Scirocchi portano gran quantità di nuvoli, e vapori, perciocche passano sopra il mare, così le Etesse parimente fanno agli Etiopi, e all' Egitto superiore, passando per molto mare.

Che la opinione di Aristotele, e di Alessandro dissirilmente si può disendere: e che alla generazione delle piogge ci bisognano molte cause: e quali.

A veramente, se è lecito dubitare alle opinioni di tanti M Filosofi, molto posso dubitare in questa cola detta da Alessandro, e attribuita ad Aristotele : conciossiachè se è vero quel che di sopra abbiamo detto, per testimonio di molti, che le Etesie si facciano alla fine di Cancro, quando già il crescimento del Nilo è propinquo alla fine; io non so come questo che scrive Alessandro, possa aver luogo: al che si aggiunge che se questa fosse la cagione di quelle piogge, per vapori portati da venti, gli abitanti, e quelli che vi sono stati, e tutti che da quelli potessero essere informati, niente dubiteriano della causa che sa crescere il Nilo: siccome quando a noi piove per gli Scirocchi, niente dubitiamo onde siano quelle piogge. Essendo adunque e appresso gli antichi, e apprello gli stessi abitanti sempre stato dubbio, e tanto difficil'a conoscere come si facciano quelle piogge, parmi che mal si possa attribuir la cagione a' venti che portino gli vapori: tanto più, che, fe è vero quello che da principio abbiamo supposto per le relazioni, che ove il Sole si sa perpendiculare, sempre piova in qualche parte del giorno, ch'esser non può perchè

le Etche ci portano gli vapori; ma perchè il Sole si levi; ragionevole è che anche egli sia la cagione che tante piogge si facciano quando sta come perpendiculare per molti giorni sopra certe parti. Ma nel vero, alla perfetta risoluzione di questa materia, molto importeria il sapere certamente a che tempo cominciano a spirare le Etelie; e se a Plinio si può prestar piena fede ; perciocche egli distintissimamente mette il principio loro . Aristotele altro non dice se non che soffiano dopo le conversioni estivali del Sole, ma quanto dopo, non dichiara; ed io d'esperienza, o per relazione altro non posso dirne. Ci resterà adunque da investigare se il Sole può esser causa di far l'attrazione delli vapori, che sono materia di tante piogge, e perchè solo a quel tempo lo faccia, che è per tutto Cancro, e parte di Leone; nella qual cosa sono non pochi, e non facili dubbj. E primo, come in quelle parti tanto secche, e bruciate sia tanta materia, che somministri vapori sufficienti a far diluvi di piogge che durino tanto: poi, dato che si facciano li vapori, come esser può che'l Sole tanto perpendiculare, e diritto non li risolva, e proibisca far consistenza di nuvoli; conciossiache appresso noi, in. trenta, e quaranta gradi, e più, vedemo, quando il Sole è al Solstizio, li vapori che si levano, esser anco disciolti; e rade volte la state farsi piogge: e, se pur si fanno, le nubi sono portate d'altronde, e la pioggia è molto breve. Oltre a ciò, quel che dà più maraviglia, è, che, essendo il medesimo rispetto del Sole alla terra, il medesimo viaggio per tutto Gemini, che per tutto Cancro, perchè non si fanno le dette piogge così in Gemini, come in Cancro: di certo gran maraviglia è che, stando il Sole sopra gli medesimi luoghi, mentre che da Gemini va al Cancro, e dal Cancro cammina al Leone, che non faccia la medesima attrazione de' vapori, le medesime nubi, e piogge in Gemini, come in Cancro. Maggior maraviglia è poi che in tanto tempo che sta come fermo in un luogo, non consumi tutta la materia donde si devono far vapori; conciossiache appresso noi, che siamo tanto distanti, vediamo, la terra tanto essiccarsi, che nulle, o pochissime piogge si fanno. Per questi dubbi io penso, Alessandro, e gli altri eller mossi a non poter credere che quelle tante piogge che si fanno la state nell' Etiopia, non abbiano la lor materia portata d'altronde: nondimeno, perchè comunemente si tiene il contrario, e che il Sole la elevi dalli luoghi propri di quella regione, io mi affaticherò a mostrare come ciò esfer posta, e che non possa esser ad altro tempo che quando il Sole corre tutto Cancro, e parte di Leone. Ma prima diremo ch'alla generazione delle piogge ci bisognano molte cause per ordine, le quali concorrendo, li fanno le piogge : ma mancando o tutte,

#### . PISCORSO DI MESSER

o alcuna, non fi fanno. Prima ci bisogna la materia onde li vapori si postano fare; la quale è l'umido o de' mari, e stagni, e fiumi ; o le parti della terra umide : poi ci bisogna lo agente che elevi da quello umore vapori affai; il che fi fa introducendo in quell' umore tanto di caldo, che fia sufficiente ad elevarlo : petilchè il Sole massimamente lo suol fare i poi bisogna che gli vapori elevati fi uniscano in certo luogo nell' aere, e congreghino insieme, e facciano quel corpo stelo per l'aere che chiamano. nube: la qual unione, e consistenza parte fassi per la natura delle cole fimili che concorrono in uno l'una con l'altra per la fimpatia : parte fassi per l'antiparistasi del luogo, la quale comunemente è dove finilce la reflession de raggi del Sole, ove è freddezza assai, e massime se ci sono monti, i quali infreddano molto, e perchè la reflession de raggi non perviene alla sommità loro, e perchè hanno della terra affai, che parte è fredda, e non è scaldata come li luoghi piani : dalla qual antiparistasi si fa la consistenza, ed unione de' predetti vapori. Oltre ciò, ci bisogna che'l vapore di nuovo fi riduca alla natura dell'acqua; il che fi fa perdendo la calidità che prima era introdotta, e ricevendo nuova freddezza; la qual si fa o da luogo detto, ove finisce la reflession de' raggi, e massime partendosi il Sole, che pur con la presenza mantiene la calidità nel vapore, o dalle parti di essanube, che sono fredde. Ultimamente uniti li vapori, e ridotti alla natura propria, e fatti acqua, che per se è grave, descendono, e fassi pioggia.

Come s'ingeneri la pioggia, e come si facciano le piogge quando poche, quando mediocri, e quando grandiffime: e quanto il Sol pin s'avvicina al tropico, il giorno si fa continuamente più lungo.

UANDO adunque quest'ordine di cause concorre convenientemente, se la materia è poca, fassi poca pioggia, se è mediocre, fassi pioggia mediocre; ma se è molta, e l'attrazione molta, e li luoghi delle antiparistasi molto atti, allora si fan piogge grandissime, e diluvi, se accade che le cause possano durare. Ma se alcuna di queste cagioni per fortuna manca, manca anco la generazion della pioggia. il che o in certi luoghi, o a certi tempi accade. Alcuna volta manca la materia per sè, come in molte parti della Libia, che sono arsiccie, e sabulose: alcuna volta è confunta dal Sole, come la state appresso noi; per il qual mancamento non fa attrazione, ed elevazion de' vapori : alcuno volte il difetto non è per la materia , ma è dallo agente che è debole, come quando il Sole è lontano, e fa li raggi che fuggono, e non si reflettono, e non è potente ad elevare il vapore; che è congelato dalla freddezza del luogo, come il verno appreffo noi.

fo noi, e più alli più Scttentrionali, ove non piove se li nuvoli non son portati d' altronde : aleune volte il vapore si eleva , ma non si unisce, ne si fa consistenza; il che sa o il calore cecessivo, che li dissolve, o venti, che li dispergono: alcune volte fono elevati li vapori, e confiftono, e fono uniti, e fono in region debita, ma non si sa pioggia, perchè l'antiparistasi non è proporzionata a far pioggia, ma fa o neve, o tempelta, o vento. E' adunque da vedere se nella Etiopia, e nell'Egitto superiore siano queste condizioni , e ordini di cause , che senza necessità di esser portata la materia dalle Etesie, si possano far piogge e piccole, e mediocri, e grandi, e lunghe, per le disposizioni della regione, e del Sole. Ed a me pare di sì; supponendo, come è detto, che nella Etiopia, ed Egitto superiore siano catene di grandissimi monti; siano anco fiumi larghissimi, come il Nilo, ed altri; e appresso sia gran tratto di mari, il Sino Arabico, e l'Oceano. Dico adunque che prima a far quelle piogge che di giorno in giorno si fanno ove il Sole si trova perpendiculare, e dritto, non è dubbio che non ci sia materia sufficiente per li vapori che s'hanno ad elevare; e ancora lo agente che li possa elevare, eioè il Sole: puossi ancor fare unione di quelli, e confistenza dal luogo ove finisce la reflession de' raggi, massime ove sono monti assai; i quali sì per natura loro, che è fredda ( elsendo terra ) sì perchè, massimamente alle sommità loro non arrivando la reflession de'raggi, resistono al Sole che non dissolva la confiftenza de vapori, e con l'antiparistasi parte gli uniscono, parte di novo li raffreddano, e convertono alla natura di acqua, e fan pioggia; il che di giorno in giorno si fa : la qual pioggia non è già quella che faccia il crescimento del Nilo; perciocchè quella, descendendo al piano, prima che arrivi al fiume, fa afforbe dalla terra, che è affai secca per sè, e scaldata dal Sole. Secondo, dico che non folamente questa pioggia quotidiana mediocre, o poca puossi fare, ma etiam quella grande, e lunga che li Etiopi dimandano Verno, ed è diluvio d'acqua; ma tale non puossi già fare ad ogni tempo, ed ogni luogo ove si trova il Sole; ma solamente quando egli è nel Solstizio per tutto Cancro, e parte di Leone. Il che come si possa fare, così dichiareremo, supponendo che li paralleli che sa di di in di il Sole così partendoli dall' Equinoziale per andar al Tropico, come partendosi dal Tropico per ritornare all'Equinoziale, sono continuamente più, e più larghi, e distanti l'un dall'altro, quanto son più vicini all' Equinoziale : e fono continuamente tanto più, e pfù ftretti, e men diftanti l'un dall'altro, quanto fon più vicini al Tropico: supponendo ancora che il giorno si sa continuamente più lungo, quanto il Sole più s'avvieina al Tropico.

Tom. I. I Quan-

Quando, ed in che modo far si possano piogge grandissime.

OMINCIANDO adunque dal tempo che il Sole si trova nell' Louinoziale, e anche per tutto Ariete, dico che ovunque fi fa perpendiculare, può far pioggia, come è detto, di giorno in giorno; ma tal pioggia non è diluvio, nè tale che possa fare aumento nel Nilo: perciocchè il Sole di giorno facendo li paralleli larghi, e affai diftanti l'un dall'altro, poco dimora in un luogo, e non può fare quella tanta attrazione di vapori che fi ricerca al diluvio, ma folo a pioggia leve, e poca; che poi fi afforbe dalla terra; alla qual cola concorre etiam la brevità del giorno, talmente che non dimora molto di luogo in luogo si per li paralleli larghi, sì perchè il giorno è breve : similmente si farà anche per tutto Tauro per la istessa cagione delli paralleli larghi, e del giorno breve; avvengache nel Tauro qualche poco fiano stretti li paralleli, e il giorno più lunghetto, che nell' Equinoziale : ma nondimeno l'uno , e l'altro non è ancora fufficiente a far piogge, che aumenti il Nilo: ma quando avviene che il Sole stia più e più giorni, e più ore del giorno sopra nna medefima parte, dico che folamente a quel tempo si pon far plogge grandissime, e lunghe; la causa è che solamente allora si fa attrazione grandissima, e lunga di vapori; perciocchè la calidità che gli attrae, si fa molto più profonda nella terra, e nel mare, e non solamente più prosonda, ma etiam più larga, ed a più spazio, che non sa quando poco dimora sopra una parte, ove sa attrazione superficiale, e ristretta . Pervenendo adunque il Sole al Solstizio, per tutto Canero, e parte di Leone, ove il giorno è più lungo, e li paralleli più stretti che in Ariete, e Tauro, e la dimora sopra li medesimi luoghi quasi continua, avviene che l'attrazione de vapori si sa grandissima, e larga, e prosonda, e conseguentemente piogge grandissime, e lunghe. Ma qui nascono li predetti dubbj; e prima, Come possa esser tanta, e così abbondante materia per tanto tempo in quella regione così arida per se, ma più in quel tempo che da così lunga calidità è abbruciata, avendo il Sole così diretto, e propinquo: conciofsiachè a noi, in quaranta e cinquanta gradi, la state così si sec-ca la terra, che materia non c'è per pioggia. Al qual dubbio dico, che nella Etiopia, nelli luoghi onde si elevano li vapori, in aleune parti la materia è indeficiente, e non folamente indeficiente, ma l'un giorno prepara all'altro più, e più materia; crescendo la calidità di di in di, come sono li mari, massime il Sino Arabico, sopra il quale passando il Sole per molti giorni, quasi per un medesimo parallelo, di di in di moltiplica più, e più

più vapori, perciocchè'! giorno d'oggi dispone per dimane, e dimane per l'altro, e quello per l'altro, talmente, che più materia si ha di giorno in giorno.

Che des umiditati il debino considerar nella terra, le quali il Sole altras, quando il Sole florre Gennioi, a si prepara abbindansiffina maperia di oaperi: la caufa perchi nella Eliopha accrefee qui da più materia di pioge per cerro tempo; il che apprefio di noi fer non si piò la flate nel luoghi pian.

QUANTO veramente appartiene alla terra, dico che in essa fon da esser considerate due umiditati, una superficiale, l' alia profonda. Quanto alla superficiale, basta poca dimora del Sole sopra un medesimo luogo ad elevar li vapori; e di questa fansi le piogge che ogni giorno si sogliono sare ovunque sia il Sole perpendiculare: ma quanto alla profonda, ch'è quella che in gran parte è fatta dalle acque afforte dalla terra per le piogge quotidiane, ci bisogna molto più lunga dimora del Sole, tale che anche per causa della terra non manca materia per li vapori, quando la profonda si estrae, massimamente nelli luoghi montuoli, ove fono e felve, e ombre affai, e fonti, che il Sole non può tanto , come nelli piani; ma generalmente dico che quando il Sole comincia a scorrer Gemini, materia abbondantisfima si fa, e l'un giorno dispone per l'altro, tal che il seguente sempre s'avanza dal precedente di materia, e vapori : percioe. chè facendosi ogni giorno le piogge quotidiane che abbiamo deteto farsi ove il Sole è perpendicolare; ed essendo in Gemini il Sole perpendicolare sopra un medesimo luogo, ivi si fanno le dette piogge; le quali assorte dalla terra, per un circolo descendono, e ascendono attratte dal Sole. Ma di giorno in giorno, più è quel che si attrae , che quel che discese il giorno innanzi , per elevarsi etiam la umidità prosonda, e aggiungersele quella che da mari, e siumi, e monti si leva; e così un giorno dispone pet l'altro. Per queste cagioni dunque non manca materia per molta giorni, anzi accresce per certo tempo ogni di più. Il che appresio noi la state non si può fare nelli luoghi piani; perocchè, confumata laumidita superficiale, causa non c'è che la rinnovi di di in dì, nè che ne abbia fatta di profonda: onde quelli pochi vapori che si levano, insieme si dissolvono pur ne'luoghi montuo-li si san delle piogge, perchè non son così essicati dal Sole, e contra operano che li vapori non si dissolvono. E così sia satisfatto al primo dubbio. . d / j G - - - -

4 - 4 - 15 E-179

La caufa perchè il Sale, efrendo cui dietre, mon difinire nella Ettipià li vapori che fi cierano, e non proisific la confiferaz lura: e
per che captani non fi famo quelle grandifinire pingge in Genini, che
în Casero , efrendo quelli ilefi paralleli in l'amo ; che cin l'altro.
Quando noi fentimo il Verso, e come l'introduce a moi la Sale.
Che dopo il Salitizio, e per ratto Casero , e parte del Leone si fa
ercicinenzo del Nelo.

L L' altro che veramente cercava per che causa il Sole , es-A sendo così diretto, non dissolve nella Etiopia li vapori che fi levano, e non proibifce la confiftenza loro; dico che ciò fa il luogo ove finisce la reflession de'raggi, massimamente ove sono monti molti, e grandi; perciocchè ivi è fieddezza affai, per il che li vapori non si risolvono, anzi occorrendo alla antiparistasi, fi unifcono, e raffreddano, e riducono alla natura propria di acqua, e così piovono. Ma a quello che tanto travaglio dà e a voi, e a molti altri, per che sia che in Gemini, essendo gli stefsi paralleli che in Cancro, lo istesso rispetto alla terra , e viaggio del Sole, non si fanno quelle grandissime piogge in Gemini, che in Cancro; e non comincia il erescer del Nilo, se non circa il Solftizio: io dico che tutte le grandi azioni hanno le lor preparazioni, e lor tempi ne'quai li fanno: e ad introdutre certa forma, e grado di qualità bilogna rimovere le disposizioni contrarie, e introdurre quelle che fanno per la qualità che si ricerca . Di qui nasce , che sarà uno agente che per due ore farà azione in certa materia, e sarà sempre quel medesimo con li medefimi rispetti, e nondimeno nella prima ora non produrrà la qualità destinata, ma solamente nella seconda; non per altro, se non che tutta la prima ora consumò in rimover le disposizioni contrarie, e introdur le appropriate. Per questa cagione, per molto che'l Sole sia nella medesima distanza da noi del Sagittario, che è per tutto Capricorno, nondimeno noi mai non fentimo verno, ne freddo notabile, se non per Capricorno, e dopo il Solstizio Iemale. La cagione è, che per tutto Sagittario, anzi per tutta la quarta di Libra fino a Capricorno, confirma tutto quel tempo di rimover la calidità indotta nella terra per la state pasfata; la qual si rimove per l'assenza del Sole dalle parti della terra fredda; poi quella rimossa, procedendo pur la freddezza, si viene a tal grado, che è molto notabile, ed allora fentimo il verno; il che fassi dopo il So!stizio. Nè osta alla intenzione della freddezza che'l Sole cominci a vicinarsi a noi , perciocche tanto poco è quello che può far di calidità, che la freddezza di lungi non vinca . Per confimile cagione non fentimo parimento

la state in Gemini, ma solo, dopo il Solstizio, in Cancro, per molto che sia lo istesso rispetto del Sole alla terra in Gemini che in Cancro : perciocehè in Gemini , anzi per tutta la quarta di Ariete a Cancro il Sole confuma tutto quello tempo in rimover la freddezza indotta per lo verno paffato; la qual rimoffa, e introdotta certa calidità, induce finalmente tal grado, che a noi è molto fensibile, che chiamiamo State; che si fa dopo il Solstizio. E per molto che il Sole dopo il Solstizio cominci a lontanarsi da noi, nondimeno tanto debole azione è questa, che la calidi-- tà di lungo vince, e si aumenta fin tanto, che la lontananza del Sole tanto può, quanto il caldo, e fassi caldo mediocre. Poi superando la lontananza, comincia alquanto il freddo; il qual creice fino a Capricorno; ma non sì, che ancora ei paja Verno. Dunque nel proposito nostro, dovemo parimente dire che per la istessa cagione in Gemini non si fanno le piogge nella Etiopia, the si postano dire diluyi, e che possano far crescere il Nilo, ma folamente dopo il Solstizio, per tutto Cancro, e parte di Leone. Perciocche tutto il tempo che'l Sole scorre Gemini, si consuma, parte in rimover le disposizioni contrarie all'attrazione grande de'vapori; parte in far la preparazione conveniente al poter far attrazione grande, e larga. Si dee dunque confiderare che nella Etiopia, e nell'Egitto superiore, quando il Sole è nella maggior Iontananza che esser possa, cioè nel Tropico Iemale, nelle parti onde s'hanno ad elevare i vapori; mari, monti, fiumi, e piani ; è indotta certa frigidità , che quantunque non sia tanta, quanta è appresso noi, è però tanta, che bisogna che sia rimossa, se si deve far vapore che possa elevarsi; massime quella che è ne mari, e fiumi, e monti: oltracciò si deve anche considerare che, se si deve fare levazione di vapori grande, e larga, ci bisogna calidità anche grande, e larga, e che possa penetrare alle parti più profonde, ed a più spazio . E quando accade che tale calidità sia mandata dal Sole, allora fassi che un giorno prepara all' altro, e fa tal disposizione, che poi si può fare attrazione di vapori grandiffima.

Come la disposizione delle attrazioni si sa in Gemini , a Pessetto in... Canero . Il Nilo, e il sume Niger come crescono. Quando comincia l'ammento de simui, e quando lo stato , e quando la declinazione .

V Equini, ove li paralleli don molto firetti, e il giorno è alquanto più lungo, e che'l Sole dimora molto fopra un medefimo lungo, dico che allora comincia il tempo che un giorno prepara all'altro, e difpone la materia, he fi poffi fart attrazio-

ne grandissima ; ma di tale attrazione la disposizione si fa in Gemini; lo effetto si fa in Cancro . perciocche in Gemini da prineipio si rimove la freddezza indocta dal verno passato; dico Verno la massima lontananza del Sole , non quel verno che è accidentale per le piogge, che gli Etiopi chiamano Verno: la qual freddezza essendo parte superficiale , parte profonda ; quanto alla superficiale, basta la dimora d' un giorno che saccia il Sole » e, questa rimolfa, si fa elevazione che basta alle piogge quotidiane, ma piccole: ma quanto alla profonda, ei bilogna più e più giorni; e così l'un giorno prepara, e dispone all'altro; onde anche fassi che le piogge quotidiane vauno aumentando ; e fansi maggiori, ma non sì, che ogni giorno non siano però assorte dalla terra; e ciò fasti per tutto Gemini. Ma come si viene al Caucro, ove già per lunga dimoranza la calidità profondamente è indotta, e fatta preparazione, che già infinite parti nel mare, nella terra, e ne monti sono vapori in potenzia profilma, allora per ispazio grande così in latitudine, come in profondità fassi incredibile attrazione di vapori , etiam la notte ; li quali eongregati circa li monti , dall'antiparistasi loro si riducono in piogge quasi continue, e grandissime, le quali, discendendo al piano già imbibito dalle piogge quotidiaue, non si assorbono dalla terra, ma precipitando alli fiumi, gli accrescono tanto, che poi allagano la regione: e così fa il Nilo, così fa il fiume Niger. Questo crescimento adunque non si fa in Gemini per la cagion detta, che in quello si fa solamente la disposizione : ma faili per tutto Cancro, e parte di Leone, fin a tanto, che il Sole comincia a far li paralleli larghi, il giorno men lungo, ove la dimoranza non è tanta, e la calidità fi fiminuisce, e già le parti fredde dell'acque, e della terra cominciano a ridursi alla natura propria . L' aumento adunque de' fiumi comincia quando più è l'acqua che entra , che non è quella che si depone al mare ; il quale aumento va crescendo fino a certo grado, che è il sommo; il che è da credere che sia circa li XX. gradi di Cancro: poi quel fommo grado va a poco a poco calando per modo, che più sia l'acqua che entra, che quella che si depone: poi viensi ad uno stato nel qual tanto è quella che entra, quanto quella che esce; il fiume ne cala , ne cresce , ma sta in una linea. e ciò si dee credere che sia la ottava di Leone: poi comincia a farsi il deerescimento, e meno esser quel che intra, che quel che esce; il fiume si ritira dalla linea predetta verso le rive, ma a poco a poco, perciocchè a poco a poco fassi quello eccesso di quel che esce, sopra quello ch' entra; e così a poco a poco calando, nella Libra è tutto ridotto il Nilo nel suo alveo. Queste sono le ragioni che a me sono occorse circa al crescimento del Nilo, e

eirea li dubbi che ci accascano, e circa l'oppenioni che si ponno avere, delle quali la più ragionevole a me pare quella che diee, le piogge che si fanno nell'Etiopia, e nell' Egitto superiore effer cagione di tal crescimento. Le quali piogge non sono fatte perciocche le Etelie là portano le nuvole, ma sono fatte per immense attrazioni di vapori, che sa il Sole nel Cancro, e parte di Leone, al modo detto. Dal che seguiria che questo crescimento cominciaffe nella Etiopia, e nell'Egitto superiore, a quella vicino; nella qual cola può nascer un dubbio, Se ad un medefimo tempo si vede il cominciar di tal crescimento in Etiopia, ed al Caiero, e perchè sì . perciocchè tutti scrivono che dove è il Caiero, comincia a crescer il Nilo nel Solstizio; nel qual tempo, etiam per le relazioni, si ha che cominciano li diluvi di piogge nella Etiopia. La qual cofa se diciamo, pare molto dubbia; perciocche dalla Etiopia al Caiero sono miglia circa 600. le qua-li prima che l'acqua cominciata a gonfiar nella Etiopia possa. scorrere, pare che molti giorni ci bisognino. Al che si può dire che otto, o dieci giorni prima, o dopo, non importa; perchè puntualmente non fi sa quando comincia il crescimento in Etiopia, e quando al Caiero: ovver diciamo che il crescimento del Nilo a due modi si può conoscer; l'uno è per l'acqua che entra, ehe, non potendosi deporre tanto quanto entra, fa crescer il fiume: ed a questo modo alquanto prima si vede il crescimento nella Etiopia, che al Caiero: all'altro modo si può conoscere il crescimento per la condensazion delle parti che sa l'una do-po l'altra di mano in mano; il che quasi subito, ed in brevissimo fi fa'n tutto il fiume; come vediamo anche nell'altre acque, batento un fasso, o altro che spinga le parti, farsi le circolazioni l'una dopo l'altra quasi in un momento: ed a questo modo può esfer che come la prima acqua gonfia il Nilo nella Etiopia, quantunque la istessa non si veda al Caiero, nondimeno si vede la condensazione delle parti fatta l'una dopo l'altra subito , etiam al Caiero. il che è primo segno del crescer suo; che poi si fa manisesto, quando l'acqua istessa che prima cominciò a gon-fiare, discende al Caiero; il qual carso in quanti giorni si faccia, difficile è da sapere.



Se nella Etiopia si facciano nevi, facendosi ivi anco tempeste. Come si gemerino le piogge, nevi, tempeste. Se si possa fare insteme pioggia e neve; pioggia e tempesta; neve e tempesta. Che cosa sia ghiaccio; e le cose che si possono far ghiaccio: e la camsa, che una istessa nube, pioverà e nevicherà; e il simile della tempesta.

R A resta da eseguire anche quello che abbiamo promesso; se nella Etiopia si facciano nevi. Il che non sapendo noi per esperienza o nostra, o d'altri, ne diremo quanto parerà probabile per le ragioni. E' pare che li ci siano nevi; perciocche ivi non solo si fanno piogge, ma si fanno anche tempeste. Essendo adunque la pioggia fatta da men freddezza che la neve, e la tempesta da più freddezza, pare che ove si fanno gli estremi, si debbia anche fare il mezzo. Il che si può confermare per l'esempio del monte Atlante, che è vicino al tropico per gradi cinque, nel quale, come Plinio scrive, sono nevi etiam la state: per il che pare che nelli monti Libici, che sono nel medesimo parallelo, e nelli Etiopici, che son vicini a questi per dieci, o poco più, gradi, si possano far nevi. All' incontro, pare che non ci possano esser nevi, perchè la maggior distanza che possa aver il Sole dall' Etiopia, non è più di gradi quaranta: ma noi veggiamo che a noi essendo il Sole vicino per quaranta, e cinquanta gradi, non solo non patisce farsi nevi, ma le fatte dissolve, e liquesà. Oltra ciò, non è da credere che nella Etiopia a tutti li tempi sia men caldo, che quello che è appresso noi la state, che siamo distanti 45. e 50. gradi. Essendo adunque così, che appresso noi la state non si ponno far nevi; è da credere che meno si possano fare appresso gli Etiopi. Per migliore intelligenza adunque di questa materia, bisogna vedere le cause che concorrono a far piogge solamente, e a far neve solamente, e a far tempesta solamente; e poi se ponno farsi insieme, dico, piogge e neve; e pioggia e tempesta; e neve e tempesta, per la qual cola dico che in alcune cole convengono tutte queste tre pioggia, neve, e tempesta; in alcuna differiscono. Convengono veramente nella materia, cioè che tutte si fanno di vapore, che prima fatto caldo dal Sole si eleva a certo luogo: poi raffreddato da agente freddo si sa grave, e di natura d'acque: ma è differenza. nel modo della freddezza; perciocchè a far pioggia basta men freddezza, quella tanta, che è assai a levar la calidità indotta dal Sole; che nondimeno nè congela, nè agghiaccia, ma fa folo predominio di acqua: ma a far neve ci bisogna più freddezza, e più a far grandine. Convengono ancora la pioggia, e la tempesta insieme, che l' una e l'altra si fa di vapori prima uniti,

tanto che ponno far goccia, e già son fatti acqua; ma differiscono poi , che la pioggia discende in natura e forza di acqua : ma la tempesta, innanzi che descenda l'acqua di che si fa, si agghiaccia, e non discende di natura d'acqua, ovver di forma, ma di goccia agghiacciata: e differiscono poi queste due dalla neve , perchè li vapori di ehe si fa la neve , non si nniscono di modo che possan far goccia, ed acqua, ma innanzi che si uniscano nella nube, si congelano così divisi, e sparsi come si provano, tal che sempre tra l' uno e l' altro c' è aere interposto à Perilchè quando discendono, fanno quel corpo raro, e spongoso che chiamano fiocco; che non è altro che corpo raro misto di vapori congelati, e di aere: ma la tempesta non ha mistura di aere , perciocché è fatta di goccia d'acqua agghiacciata prima che discenda. Ma degna cosa è da vedere come, e per qual cagione queste diversità si facciano nelle nubi; e perenè li vapori ora si uniscano, e facciano goccie d'acqua, ora nò: e perchè fatti goccie d'acqua ora discendano in forma d'acqua, ora nò, ma si agghiacciano prima: e perchè il verno non s'agghiacciano sì, che facciano tempesta, ma neve: di state s'agghiacciano, e solo faccian tempesta: e perchè la pioggia stia con tutti, cioè eon la tempesta la state, e con la neve il verno : e donde sia che il verno s'agghiaccino i fiumi, e le gocciole che cadono da' tetti: la neve caduta non s'agghiacci mai, se non si liquesa prima - Cominciando adunque da questo ultimo, dico che ghiaccio non è altro che acqua congelata, e per tanto quelli corpi che non son ridotti in acqua, o natura di acqua, non si fanno ghiaccio, ma ben ponno semplicemente congelarsi. Perchè adunque la neve non è acqua, ma vapore congelato con intermissione di acre, per questo non si può far ghiaccio timanendo in quella natura; ma liquefatta, e ridotta in acqua, e corpo fluido, espresso l'aere, si fa poi ghiaccio; perilchè li fiumi, e le gocciole che eadono, si logliono agghiacciare, ma non la neve eadnta. E se alcun dubitasse, perche adunque la pioggia il verno non si agghiaceia discendendo, e non si fa tempesta, se il verno si agghiacciano li fiumi, e le gocciole ehe eadono da tetti, o d'altro luogo? Dico ehe quel freddo che il verno s'agghiaccia, è freddo secco Boreale: ma quando piove, comunemente lo aere s' intepidisce, e le nubi son portate dalli Scirocchi, onde ne li fiumi, nè le piogge si agghiacciano, nè tempesta puossi fate il verno, ma folo o pioggia, o neve; perciocchè l' aere nel verno, quando le nubi li fanno, si trova pur freddo, o denso, come quando non regnano li Scirocchi; o si trova intepidito, come quando elli Scirocchi regnano . Se è freddo, e denso, li vapori della nube non fi ponno unire sì, che faceiano goceia, e piog-Tom. I.

gia, ma si congelano sparsi nelle nubi, e così si fanno neve, e Scirocco, nel quale è misto sempre aere: ma se lo aere è intepidito, si pon veramente unire, e far goccie, e pioggia, ma non mai tempesta; perciocchè a far tempesta bisogna prima esser fatto acqua, la qual prima che discenda, si agghiacci da frigidità grandissima; le quai due cose non si ponno far insieme il verno : nel quale se c'è la frigidità, quella non lassa far l'acqua: perilche solamente la state, e nelli tempi medi, quando qualche giorno è simile all'estate, si può far tempesta. E se dimandasi, donde puossi aver la state quella tanta freddezza nella nube, che agghiacci le goccie dell'acqua; dico che ciò fassi all'antiparistasi del caldo, il qual concentra, e unisce le parti fredde nella nube; le quali prima si fanno acqua, e goccie, poi subito si agghiacciano. Ma di queste antiparistasi è da sapere, che circa le parti della nube sono due antiparistasi, l'una dell'aere estrinseco caldo; l'altra dentro della nube, che si fa dalle parti contrarie che sono nella nube; alcune ignee, e caldissime; alcune acquee, ed altre terree, tutte frigidissime : csiendo adunque la natura de' contrari scacciar gli altri contrari; e la natura de' simili unirsi a' loro simili : di qui si fanno nelle nubi azioni grandi, e maravigliose; tra le quali ( che per ora basta ) si sa etiam la tempesta, quando accade, le parti fredde forte unirsi, massime le acquose, e le terree, ove nasce freddezza non minor di quella che il verno agghiaccia i fiumi: alcune volte fassi insieme pioggia e tempesta; e alcune, pioggia e neve . e questo accade o per la diversità de' vapori che son nella nube, o per diversità di luoghi; onde vedemo spesso, piover nelli luoghi piani; e nevicar alli monti: o farsi tempesta in un luogo; e piover in un altro vicino; per ester più, e men freddo in un luogo, che in l' altro: alcuna volta nell' istessa nube pioverà e nevicherà, perchè alcuni vapori sono men freddi, e non sono atti a coagularsi; alcuni sì: il simile si fa con la tempesta quando insieme piove, per la diversità delle parti, e vapori nel caldo, e freddo. Ma se per questa diversità di caldo, e freddo, in diversi o luoghi, o vapori si possano far insieme nevi e tempeste, è molto dubbio: ma verisimilmente si può tenere, prima, che in una istessa nube non possan farsi insieme tempesta e neve , quantunque siano diversi vapori; perciocchè se si dee far tempesta, bisogna, come è detto, che prima si facciano goccie, e acqua che poi s'agghiacci: il che se si dee fare, bisogna ci sia la union de' vapori in goccia, e questo non può esser ove si fa neve: perilche non può esser che in una istessa nube si facciano neve e tempesta. Dico anco che in diversi luoghi, ma vicini, come in piano, e monte, non può farsi in uno neve, in l'altro tempesta; perchè se

nel piano si fa neve, bisogna che sia verno, come è detto: adunque nel monte non può effere state a quel tempo. Similimenne si nel piano si stat empella, e sarà state; nel monte non potrà fari neve, e d'esse remo se coetto, si e non soste non poche l'altezza supplisse alla stagione; e in questo caso non repugentia efferci neve.

Se appresso gli Etiopi si sa neve , o verno: e come appresso di loro il giorno non è più di ore dodici , e mezza .

DICHIARATE queste cose quanto basta al proposito nostro, vediamo se nella Etiopia si ponno sar nevi, e tempeste; perche della pioggia non è dubbio, si per la esperienza che si vede, si perche è detto che la pioggia sta con tutti i tempi, e con neve, e con tempesta : della tempesta anco non deve esser dubbio, però che ivi sono li tempi proporzionati alla state, e alli tempi medi appresso noi. Se adunque appresso noi la state, e gli altri tempi medj sono atti a far tempelta, manifelto è che anche appresso gli Etiopi si deve fare; mallime quando il Sole è nel Cancro, ove è, quanto per il Sole, state grandissima, e fal-fi attrazione tanta di vapori; perilchè non è maraviglia, siccome si riferisce, se in quel tempo insieme con le piogge sono e tuoni, e folgori, e tempelte, onde sentono più freddo che ad altro tempo: non altramente quando anco apprello a noi tempesta, si sente freddo notabile, per molto ehe sia di state. Che adunque e pioggia grande, e tempelte siano appresso gli Etiopi, non si dee dubitare : ma ben si può dubitare delle nevi ; pereiocchè la ragione addotta non vale, che ove si sa tempesta, si debbia etiam far neve. Concioffiache molto diversa è la causa che fa la tempesta, e che sa la neve. La tempesta vuole l'antiparistasi del caldo estrinseco: la neve vuole l'antiparistasi del freddo; onde non si fa se non il verno, nè segue, che ove si fanno gli e-ftremi, si debbia anco fare il mezzo: se non quando da uno estremo non si può andar all' altro se non per il mezzo: maquando gli estremi hanno eause proprie senza che passino per il mezzo, ponno farsi essi estremi, senza che il mezzo si faccia in quel luogo. Perilchè bisogna vedere se altra ragione c'è che possa persuadere se son nevi nella Etiopia. E dico che se ci fono luoghi ove sia verno tale, quale appresso noi, ove l'aere sia freddo ad alcuna stagione come nel nostro verno, ivi poter effer nevi, e poter farsi come appresso noi. Il che veramente in luoghi piani esser ad alcun modo non può, per la propinquità del Sole in ogni tempo; conciossiachè mai non può esser più distante di gradi 38. wel circa; nella qual distanza non può esser ver-

\_\_\_

no , e conseguentemente neve. Ma se nelli monti possa esser tale constituzione, che sia verno ad alcun tempo, è dubbio assai : e a me pare che non repugni che in alcuni per l'altezza loro, maffime quelli che fono fotto il circolo eftivo, e li propingui , si facciano nevi, quando il Sole è nel Capricorno, perciocchè all' altezza di quelli non arrivando la reflession de' raggi per la natura del luogo, può esser freddo equale al verno. E se alcun dicesse, ciò non apparere appresso noi nelli nostri monti, che in equal distanza, anzi in maggiore, si facciano nevi, e sia freddo equale al verno, quando il Sole è nel Cancro; dico che quefto può avvenire per la lunghezza del giorno, che è di quindici, e sedici ore. Il che molto fa mantenere il caldo, e contraoperare alla freddezza, e natura del luogo. Ma appresso gli Etiopi il giorno non è mai più lungo di ore dodici, e mezza, vel circa. Perilchè non è fenza probabilità, che appresso gli Etiopi si possano far nevi, quando il Sole è nel Capricorno. ma se si possano fare nel tempo che si fanno le piogge grandi, e tempeste, quando il Sole è nel Cancro, è da dire, che non: perciò che, come è detto di sopra, in una istessa nube non si può far tempesta e neve, se forse la sommità di qualche monte non fusse alta, che alle spalle del monte si facessero le tempeste, al sommo le nevi . il che anco non è da credere, perchè le nubi non fi fanno in tanta altezza. Concludendo adunque è da dire che quanto persuade la ragione, è da credere che ad ogni modo si facciano nevi in Etiopia, ne' monti: ma quelle niente fanno all' accrescimento del Nilo, perchè molto prima fon liquesatte, che 'l Sole pervenga al Cancro. Quanto mo al testimonio dello Atlante, ove la state si vede della neve; questo è niente, perciocchè esser può che tal neve sia nella faccia che guarda il Settentrione, in qualche parte ombrofa, ove il Sole non percuote, per esser sempre Australe a quella faccia. il che vediamo anche noi nelli nostri monti, ove la state sempre fi trova neve in qualche parte . il che fanno li Signori i quali se ne servono per rinfrescar li lor vini. E tanto sia detto . Magnifico M. Giovambatista, del crescimento del Nilo, e della-Étiopia.

Ludovirus Negorala Comes in Dialogo qui inferibitur Timotheus, five de Nilu, Venetils edite apud Plucentium Falgryfinm 1552. in 4. cu/as Dialogi perfona fant Negersla, Fracafterns, Thuothe. no, Admens, Idoft, Fumanns; in Prafations ad Cord. Herculem Gouzagam bat babet, loqueus de varia dell'rina merefaria in traffatione de Nill Increments :

Cujus quidem tei magnam noble fecerunt fidem & Joannes Вартізта Rha-митіліч. & Няконумит Fracastosus duobus libellis de Nili Incrementa nuper editis, quorum uterque dolius che, seque clegans.

RRAMNUSIS ferm lander exflort in ber Dielego pog. 14. & fog. term 15. nbl Grucm & Lating lingum peririffimus vecetar.

Dedi-

Dedica pure il Ramusio al Francastoro il Secondo Volume de Viaggi da sè raccolti, con una lunga Prefazione, che fegue immediatamente alla Lettera di Tommafo Giunti a' Lettori; nella quale però niente v'è al Francastoro no appartenente, toltone il fine di ella Prefazione, che è il feguente:

I L quale ( cioè il Viaggio di Marco Polo ) infieme con questi altri eccellenti Scrittori della parte verso Levante, e Greco Tramontana fino fotto il nostro polo, che abbiamo con non peca fatica così interi , e fedeli in questo Secondo Volume finora raccolti , andera fotto l' onorato nome di Vostra Eccellenza, in quella maniera che già le abbiamo dedicato il Primo , delle cofe dell' Affrica , e del parfe del Prete Janni, con li molti Viaggi dalla città di Lisbona, e dal mar Rosso a Calicut, e infino alle Molucche, dove nascono le specierie: e come poi le sarà parimente dedicato anco il Terzo, dove si conterranno le Navigazioni al Mondo Nuovo, agli antichi incognito, fatte dal Colombo con molti acquifti, accrescinti poi dal Cortese, dal Pizzarro, e da altri Capitani : e della eognizione della Nueva Francia, nelle dette Indie posta dalla parte di verso Maestro Tramontana. il che ho determinato di fare, acciocehe dalla grandezza e splendore del nome suo gloriofo riceva quefto Volume, infieme con gli altri due, quella autorità, e riputazione che non gli può dare la baffezza del mio debol' ingegno. V. Eccellenza adunque lo ricevera con animo benigno, e con quella fincerica ch' io anche glie l'offero. e difendendolo, quanto farà in lei, infieme con l'altro fin ora dato in luce , dalle calunnie de maldicenti, farà che, ficeome io con molta fiducia e ficurtà l'ho dato in protezione al nome suo onorato, così anche egli, già fatto ficuro col favor di Vofira Eccellenza, senza sospetto alcuno, infieme cel Primo liberamente alle mani degli uomini pervenga.

Di Venezia, A' VII. di Luglio. MDLIII.

Conchiusione del Discorso premesso dal Ramusio al Terzo Volume del Viaggi dedicato all' Eccellente M. Jeronimo Fracastoro.

OR A percibi l'Escellenze Viftas più volte per fue lettree ni bat of fortass the della perte di quali Mando di nuovo ritrovato ai mitazina di Tulume, ne valessi far ser quattre, o cinqua Tavele der quanto se asposa sina el presione e di renso il liti passi nelle dere da navigare serte per li Viloti, e e Capitani Spagnosti : a appresso naturani mando regit canto chi chia "evaz sia avare dal predere illustra disconsi mando regit canto chi chia "evaz sia avare dal predere illustra situazione di percenta di percenta della Nova Spagna, e Ille del Mar del Nova, come della perce che si chiama

# 142 LETTERE A MESSER

la Terra del Brasil, e Perù nel Mar del Sur, non ho voluto mancar di non obbedir a' suoi comandamenti , e ho fatto che M. Giacomo de' Gastaldi Piamontese, Cosmografo eccellente, n' ha ridotto in picciol compasso uno Universale, e poi quello in quattro Tavole diviso, con quella cura , e diligenza ch' egli ha potuto maggiore , acciocche gli studiosi Lettori veggano di quanto per mezzo di V. E. se n'ha avuto notizia: conciossiacosache sapendosi in Spagna, e in Francia il piacer grande che Ella ha di questa Nuova parte del Mondo, e come Ella medesima di sua mano spesse volte ne suol far disegni, tutti gli uomini letterati ogni giorno la fanno partecipe di qualche discoprimento che è loro portato da Capitano, o Piloto, che venga di quelle parti : e sopra tutti dal fouradesto illustre Signor Gonzalo dall' Isola Spagnuola; il quale ogn' anno una volta la visita con qualche carta fatta di nuovo. Il simile fanno alcuni eccellenti uomini Francesi che da Parigi le hanno mandato le relazioni della Nuova Francia, con quattro disegni insieme, che saranno posti in questo volume a' suoi luoghi. E questo è quanto, facendo fine, s'appartiene a queste Tavole nuovamente fatte di Geografia, e Relazioni, a contemplazione di Vostra Eccellenza, e degli studiosi mandate in luce.

# A M. JERONIMO FRACASTORO CORNELIO FRANGIPANI.

°O fopraftava a mostrar la mia Orazione fatta appresso il Re-de° Romani in difesa del Sig. Mattia, ovvero infino a tanto che fosse data la sentenza; parendomi non dovesse ella uscir nella luce, essendo il reo nelle tenebre . Ma ora che egli è stato assolto da Sua Maestà, parmi che possa sicuramente comparire dinanzi agli occhi altrui . Perciocche, se peravventura non piacerà per sue bellezze, piacerà almeno per lo bello effetto seguito per opera di lci. La quale al presente, tutta vergognosa se ne viene a voi, giudicioso Signore, non per vaghezza di laude, ma anzi per desiderio d'essere emendata, e corretta. Ed io vi prego per la vostra lealtà, che siate contento di vederla, e con ogni baldanza scrivermi ove abbia difetto di prudenza, di lingua, o d'artificio; imperocchè, per dir il vero, ho posto ogni studio, ogni cura, ogni diligenza, ogni industria in componerla, ed ornarla, che il caso era pericolosissimo, il Giudice grandissimo, il reo nobilissimo: ed io non m' appago d'avergli conservato l'avere, la vita, e l'onore, se anco il modo che ho tenuto, non sia commendato da voi. Però, vi supplico, scrivetemi liberamente, se questa via di difender rei vi piace; e se questa è la vera antica: e se io fossi traviato, mostratemi il cammino; ch' io son presto a seguitarlo. Io feci prima la Orazion Latina, perciocehe io era in Germania: e poi da quel medesimo pensiero su prodotta in questa lin-

qua nostra; la qual talora vederete innalzarsi, e contendere colla Romans : quantunque ciò mi fia stato di non picciola fatica ; effendo io peravoventura il primiero che abbia scritto in fil grave. Onde ho avuto mestieri di usar alcune parole , ed alcune locuzioni nuove, per non aver i noftri Scrittori trattate quefte materie . Ma fe vi parera fatto da me con poco giudicio , fignificatelomi . Ho anco avuto cura di usar lingua populare, e casta Italiana, non pura Toscana; e nello scrivere sugo ogni assettazione. Ora, per farvi chiara l'Orazione, sappiate che il Signor Mattia era accusato appresso il sno Re di molti delitti gravi, e capitali; ed effendo ancor reo di quelli, fece un omitidio, difendendo un suo amico, e suggi via . e, avendo ben trecento miglia già corse , su preso dai Sergenti Regi , e ricondotto a Vienna , e posto in dolorofa prigione: ove altro non aspettava che la morte. Io l' ho difeso in tutti i cafi; ed in tutti è stato affolto. Le prime querele fi trattarono appresso lo eccelso Reggimenco dell' Anstria inferiore, ove io feci allegazioni nella forma che fogliono fare i Ginrisconsulti di questi tempi : le quali furono approvate dal Sozzino , e dall' Alciato; ficcome vedevete per questa sua . L'omicidio veramente fu trattato per me dinanzi al Re istesso per questa altra via più nobile, e più difficile. Intorno di che io aspetto il vostro gindicio; al quale mi raccomando. Di Brescia.

Estendoci noi accorti della scarsa notizia che si ha oltre a' monti de' molti meriti colla Letteraria Repubblica del celebre fra di noi GIO YAMBATISTA RAMUSIO, abbiamo giudicato non dover riuscire discara la ristampa della seguente Lettera, che li pone in qualche buon ume e prospetto.

#### LETTERA DI TOMMASO GIUNTI

a' Lettori, premessa al Secondo Volume de Viaggi raccolti dal RAMUSIO.

Se fell semini spossifice la vera agines perchi spossification di maniferazioni dell'alires operazioni siano diversi la quel che pareva che si devessificazioni dell'alires voluntare si siciliarese ad involper gli altri o di regisperazio, si stradezaz, a di poste predereza nelle accioni. In depreviente sella maggine parte le capino spossificazio altri vite non si sirversano sel satro states, evenime che per le pia scottore che mos si riversano sel satro states, evenime che per le pia scottore che mos si di eligire spossa. Possi si deve chi in segli cassi spessione di minima della supera serve possa ventre, manda si posi della supera simula posi altri si di eligire spossione vite della soli altri supera della soli altri si este regionale si del soli altri soli a parte con processo si di demos prima del Secondo, periocchi trocando si il regionale che appartenerano a quali parte, aver per busona controli di empleta che appartenerano a quali parte, aver per busona controli di

## 144 LETTERA DEL GIUNTI.

tutto apparecchiati, giudicammo di farvi cosa grata, se in tanto che fi andava raccogliendo materia a bastanza per il Secondo, vi facevamo partecipi di quello che già si trovava effer posto in ordine, e veramente per chiarissimi indicj abbiamo compreso che ciò vi è stato gratissimo : e appresso avemo conosciuto che con infinito desiderio avete aspettato questo Secondo, negli altri a voi promesso: e forse molte siate averete ripreso, e vi sarete auco doluti della mia tardanza; la quale tengo per fermo che voi stessi scuserete, quando averete saputo che due gravissimi accidenti sopravvenutimi già due anni sono, m'hanno impedito che prima non ho potuto satisfare al defiderio vostro : l'uno de' quali è stata la morte di M. GIOVAMBATISTA RAMUSIO, che mori in Padova il mese di Luglio nel 1557. e l'altro , l'incendio della mia Stamperia, il quale 4. mesi dopo avvenne il 4 giorno di Novembre nel medefimo anno. e se questo mi e stato acerbo; quella mi è stata amarissi-ma: e quanto dispiacere e dolore ella mi abbia apportato, ciascuno a cus veramente fia noto il grande amore che tra noi due è ftato continuatamente per si lungo Spazio d'anni , potrà facilissimamente immaginarlo. Egli fu quel fingulare intelletto che mosso dal desiderio solamente del giovare alla posterità col darle notizia di tanti e si lontani paesi, e in gran parte non conosciuti mai dagli antichi , raccolse da diversi li due Volumi con incredibile diligenza e giudicio , e fotto'l suo indirizzo , e governo furono da noi pubblicaci con le nostre stampe, e ben poceva egli ciò fare molto compintamente, effendo tanto, oltra le scienze, e la cognizione che aveva della Latina , e della Greca lingua , quanto fusse alcun altro, intendente anco della Geografia. La cui notizia s'aveva esso acquistata, parte dal continovo, e diligente studio che poneva nel legger i buoni autori che n' banno trattato , e parte dall' aver nella sua giovanezza praticato molti anni in diversi paesi, mandatovi per onorati servizi da questa Serenissima Repubblica. dove gli avvenne che fece medesimamente acquisto della lingua Francese, e della Spagnuola, avendole si ben familiari, come la sua propria natia: ed effene servito nel tradur molte Relazioni stampate nel Primo, e nel Terzo Volume. Le quat sue fatiche giudiciose e ouorevoli se uon uscirono fuori illustrate col suo nome, avvenue per la sua fingolar modefita, che in ciascuna sua azione continuamente era folito d'usare, di modo, che, vivendo, non comportà mai che vi fusse posto ; come uomo ch' era lontano da ogni ambizione, e aveva l'animo indirizzato solamente a giovare altrui. ma io, che mentre egli viffe, l'amai infinitamente sopra ciascun altro; e morto l' amero infin che durerà la vita mia, siccome ho desiderato, così anche son tenuto a far tutte quelle cose le quali io stimi che siano per acquistargli alcuna fama; non posso, e non debbo in queste sue utili, e onorate fatiche ormai tener più celato il nome suo : del quale ora vedrete ornato questo Secondo, che pur finalmente mandiamo in luce; facendovi certi che alla grave , e molta perdita che nella Stamperia ab-

# LETTERA DEL GIUNTI. 145

biamo ricevuso dal fuoco, è stato congiunto anche il danno degli findiosi della Geografia; effendosi arsi alcuni Esemplari che'l Ramusio pochi mesi avanti ch'egli passasse di questa vita, aveva apparecchiati, e dasicigli per istampare insieme con alcune Tavole dei disegni dei paesi de' quali nel libro vien fatta menzione; ma con tutto cio tenete per certo che questi che vi sono raccolti, gli troverete ben compiuti, e ben ordinati; e ho speranza che ne riporterete dilectevole utilità, per la notizia che vi daranno di cose varie e maravigliose. E non vi maravigliate se, riguardando gli altri due , non vedrete questo Secondo Volume si pieno e copioso di Scrittori , come il RAMUSIO già s'aveva proposto di fare; che la morte vi s'interpose. così fusse egli sopravvivuso : che, se ben si trovava occupatissimo negl'importanti negozi della Repubblica nel suo Secretariato del Configlio Eccellentissimo de Signori Dieci , non. averebbe maneato d'accrescerlo anche con maggior numero di Scrittori: e quel che in questa parte ci ha tolto la fiamma del fuoco; l'abbondantissimo fiume del suo also insellesso ci avrebbe doppiamente restituiso; Sieche avendo indugiato a pubblicar questo Secondo affai più di quello che non era il nostro proponimento, e la vostra aspettazione, non ho dubbio alcuno che voi, considerando li detti rispetti, averete me per iscusato, e renderete grazie alla felice memoria del RAMUSIO, col dargli quella vera laude e onore che gli fi deve, avendovi con tanto vostro piacere e foddisfazione dato, col suo sapere e diligenza, così grande, e così chiaro lume nelle cose della Geografia.

Di Venezia a' I X. di Marzo M D L I X.

Ex his qua seguuntur Cl. Viror, testimoniis magis ac magis R R A M N U S 1 E in optimas litteras merita prorsus singularia elucescent ,

#### ALDI MANUTII EPISTOLA fuæ Edit. Quintiliani an. 1514. præmiffa.

#### ALDUS PIUS MANUTIŲS JOANNEM BAPTISTAM RHAMUSIUM COMPATREM SALVERE JUBET.

S I quifquam eft cui auncupare debemus libros excusos cura nostra, tuile es, Rhamus fiusvilines, aum prazter eructionem, & modeliam tuam, s es eaim & latinis & gracia literis, & moribus ornatisfiums ) unaquam nos in hac dara provincia nostra cellus ayaver ş que mira in bons literas benevolentis est tua; nos folum afidue, & diligenter inquiradis actiquis temparibus, de claim Illis jest fedulo înpectiatadis : quemadmodum fuperioribus diebus in Quistiliano a te effi factlum: quem cur un recognoficente Naugerias nostra e, mainamm enim otti inter recognoficadum habute, fedinaculos impreforibus, quibas nee mon un recognoficadum habute, fedinaculos impreforibus, quibas nee mon un recognoficadum labute, fedinaculos impreforibus, quibas nee mon un recognoficadum in li editura bacia, o constitución de contra in illius fummas virtures affiduam observantam, jure igirar tibi Tem, 4.

# TESTIMONIA

Quintilianum dedicamus. Quod etiam ea causa sacimus, ut quicunque bonas literas amant, te quoque de animo, de sudio tuo in illas ament plurimum. Quam autem correctus, aque longe alius ab iis qui habentur in manibus, exeat ex ædibus nostris, facile cognostet qui cum illis hunc nostrum diligenter conserat: meta tamen resida esse inemendata non negamus: quibus corrigendis Ædipo conjectore opus soret. sed, ut spero, corrigentur & ipsa aliquando, correctiore aliquo exemplari invento, annuat Deus, ac sinat, ut & id, & quæ cupimus cætera ad utilitatem hominum & qui nune sunt, & qui post aliis erunt in annis, possimus efficere. Vale.

#### PAULLUS MANUTIUS

Tpiftelar, Lib. 111, Edit. Lipf. & Francof, 1720. Epift. 28. qua Jo. Baptista Rhammusio Xvirum Consilii Secretis Venetias (cripta; probe finem :

HABES in quo te exerceas. Duo supersunt, aliquot jam annis instipræclara Volumina: quæ si ad Primum, quod omnes sibenteri, nec sine tua summa laude, leguat, aliquando adjunxeris, egregiam, & majoribbus nostris, multisque ante seculis reconditam doctrinam præclaris
imaginibus expressam, orbi terrarum patefacies, tuoque nomini gloriam
paries haud paullo majorem, quam quæ tibi a cunclis honoribus & magistratibus, vel magniscentissime gessis, manare umquam possit. es.

#### Et Prafatione XIX. qua est ad Paullum Rhamnusium, Ja. Baptista silium, in Casaris Commentarios, post medium:

Verum, ne sint in te ipso, quæ sunt; & sit hæc quæ tibi ineunds via est, quantumvis lubrica, incerta, impedita: an tu potes labi, potes errare, potes usquam offendere, ducem secutus patrem tuum, joannem Baptistam Rhamnusium, spediaæ spientiæ virum, constitiorum omnium summi Xvirum Collegii participem? e quips elucent in urbe nostra virtutes eximiæ, nomen autem, æternis consignatum atque impressum ingenii monumentis, per orbem terrarum sama dissipavit, is te sua doctrina instruct, conssis monostra prudentia reget, se.

#### Jo. Gottl. Krausii Nota paz. 1145. ad supra indicatam Manutii Epistolam.

Non confizt equidem, quando Decemvirum Consilit a Secretis constitutus fit Rhamaufins: non multum tamen abertablimus, fi discrimus, litteras has anno MD L I J.

ententials de muteur inne Pebe Sacci fuife, ce spift. Librt I. conface aux certains que Manutiam Pebe Sacci fuife, ce spift. Librt I. conface aux feripus effe, que Manutiam Pebe Sacci fuife, ce spift. Remnife, son face aux certains de la conface aux certains que certain que per Rep. Interest. La contain navair, varius legationibus trincribulque pes Rep. fuicerits. Oblir Paravil a on M D L VI I. set L MX II. Summa fute cum lurre A Idium, Pauli patrem, conjundio, cujus hie crism exface voluir monumentum. Epifolam Quindiliano anno M D X IV. preimiffan, in que audore emendando Rannufust Naugetium diligenter adjuverar. Summus fuir cruditorum homiaum partonut, ut nofter prefat. xxx. In Cafarem refature. varios eum vivos dodos, e inter altur Jovietam Rapicium domi fue alurife, fill fuir Pauli crudiendi caufa, ex epifola Petri Bembl portema conface. El Livium anno M D XIX. laferipier Franc A idalanu. Donatus autem Verontnifu anno M D XIX. laferipier Franc A idalanu.

phig periciamus fuit, ediditque Irinerum Volumina tria, e quibus non pauca in herruicam linguam transfuit. Isem de Nill incremento, alique opera. Conf. Thomas, Teiferius. Ghilinus, & praefacto Manntil supra laudata; abé etiam de filio eius Paulo ngitur.

Insidenda Rhemonifi unfri landes accurrent etiem F. Jevita Ropiel Lifer da Montro Oratolo, Paullo clas file dicese. Confide polerono F. Jevit prelinsa diabra Mangril Italias Egificias al Rhammifum, hure ylu Opera a misis calitatas.

Affinche fi sperimenti sempre più l'utilità del quantunque ad alcuni paruto morme ritat damento della presente Edizione, ecco una Lettera trovatai passita ignorali sa quelle di Goraelio Prangipane che si conservano MSS, in Venezia appresso il Signor Anton-Fadanta i co Sagnazzi, che rapporta uno firano accidente accaduto al nostro Admor Fumano.

### CORNELIO FRANGIPANE A M. ADAMO FUMANI.

O intif a i giral peffat il voftre finifre accidente von mie fomme sheire, è niferme com mercuijta; con cheere, amazhor i niferme com mercuijta; con cheere, amazhor i niferme com mercuijta; con pefficii foffe che fi revofame nome insecurifilmo ; fanza everma per adombrata cazinot; anzi offendre cialal dal qua avos konficio ricevute prandifilmo .anzi (è he noavoranta) i testado che il honficio fatre i flato il cazin adil optia.

O somo fedicariffimo fopra testi i fedicari che fone o formo in conpagnia degli somini, e della luce del Sol; e degna di a firiffimo chipagnia degli somini, e dalla luce del Sol; e degna di a firiffimo chita controli della controli controli controli conla controli controli e affetto dell' animo; fiprambo anever na giorno
vodervi, e goder prefestemente della nefire amilià.

In M. An and, vagende ture di, 'ani futi accidenti func al turi celpa aveverire, mi lufio tarbota." evadere che i etid shikun fopra di noi gran forza e poffanza, e che fia ventura reagze ciafrano dal nafirmento; e che una poffano contrattere, nei defenderet dal definnce o piuripo, che la prevvidenza di Di il tutto regga e georini con il occulto giudizia, che posterare non la poffano, e che tutta avvanga dalle ma di Sigueri; e per configuene, e metto fia bosso e per suffra falsate; ancera che in vifita talvolta et paja male. Il che fe cui è, como mi lipera di credere, la ficiamo che 'gai (a governi): e qui cofa riceviamo a bene; sifando il softre libere arbitris in maniera, che viviamo finza, colept, humana autem omnia moderate feramus.

° Così alle velte l'uomo accecato dalla pafione, e dal proprio amore è tentato di credere fiando attaccato alla fola natura prevertita; ma riaccendendo in sel la fede, come qui pur fa il Prangipane, il ture to faviamente attribulice alla divina Provvidenza, 9114, come dice la Chiefa, n'un displopiano suo fulliur.

M, FRID.

#### OPERUM DE

## M FRID. OTTONIS MENCKENII FRACASTORIANÆ HISTORIÆ

# X.

De Overum FRACASTORII Editionibut, cum notis ejufdem , qua nune primum paginis substrata sunt . Cujus in calce nova quadam accedunt Additiones & Animad verfiones .

Scripta hæc Fracas torii maximo semper eruditorum plaufu excepta, ex eo haud obscure colligas, quod variis in locis vario tempore recusa , & in universum fere terrarum orbem... transmissa, ad omnem propagata sunt posteritatem. Itaque facurus aliquid videor hac opella dignum, fi, contexto Editio-num, ut vocant, integro Catalogo, aliorum de Scriptis Fracastorii przelara merita breviter strictimque commemoravero . Qua in re ut ordinis observantem me geram, singula sigillatim exequar: (4)

#### I. OPERA FRACASTORII.

HIERONYMI FRACASTORII Opera omnia Philosophica & Medica . Venetiis . 1555. apud Juntas . in 4. (b)

HIER.

(a) Concinnavimus hunc , Lector , Indicem , qua potuimus , indufiria, operamque dedimus, ut eadem in pagina fifterentur tibi fcriptorum FRACASTORII Editioues quæcunque. Dubito, an conatibus no-ftris ita responderit eventus, ut illarum nulla esfugerit diligentiam nostram. Quis enim tantum habeat nali, ut, que locis dispersa sexcentis funt, ea odorari omnia & explorare e longinquo possit? Majoris certe, quicquid a nobis præssitum, laboris opus fuit, quam credat aliquis, in hoe negotio versatus nunquam. Vix inire jam numerum librorum ausim, qui pervolutati mihi non semel aut bis, sed decies, tandem nihil dederunt , quod in ulum convertere eruditorum potuerim . Nihil certe , unde vel aliquis sperari mihi fructus posset , modo illius haberem copiam , non perquifitum mihi. Neque tamen in immensum molem excrevere, quæ-cunque haurire mihi undequaque licuit. Guius rei si quis in nos ipsos culpam consiciat ; prosecto nimis ille iniquus judex sit. Id autem, velim, tibi persuadeas, nihil bic a nobis productum, quod non acceptum reseratur scriptoribus diligentissimis, & cujus non facta sit mentio in Bibliothecarum Catalogis omni fide dignissimis .

(b) Autiquiorem hac ipla Operum Fracasterii Editionem haud novi.
Neque dubium est, omnium hanc esse primam. Testatur enim Jac. GADDIUS in Allocut, & Elog. p. 68, collecta primum in unum fascicu-

### FRACAST. EDITIONIBUS.

HIER. FRACASTORII Opera omnia. Venetiis. 1874. apud Jun-

tas in 4.

- - - Opera omnia, Tomis III. diffinita. Venetiis. 1575. in 4. (c)

--- Opera omnia, Tomis III. diffineta. Lugduni. 1581. in 8.

--- Opera omnia. Venetiis. 1584. apud Juntas. in 4. Ex editione tertia. (d)

HIER.

lam feripa Fracatta [16. Baptista Ruanweilo, qui viti Vecettia, & amico Fracato al nome produce anon fuit fuperflet. Hujus figura cota adornatum hace Oprome Frac, Colledinosen, necesi (ci, sisi force in locam [6. Baptista Frata fubblistados pueze Pau = va Ruanweilo (collection) de diccadum omiso, si, qui anou yla, recold Ruanweilo (ratio) and Ruanweilo (ra

(c) Non faits certo feto, an direrfa hare fit a priori; qua zano 374, proditi . Certe non Justavam literia esculu straque. Sie enim quarta caram qua Justavam prelo exiere, illa elfet, qua zano 1744, data foras; que ipis llitarum literia et caria; us in rubor ejus inferimento de la compania del compania del compania de la compania del compani

of the piece and Endodes, utilitations in each and octivities on many legistic and california community, and a california community of the product of the pr

Frattori menumonto doctu dum Paule, libello Celligir, o extis eripinus tenderir, Stillicen strustes, Medicaque excelluit arres, Percursitque dume tabienta saime, Ingunter Verona refere tible nunc mea grates Cum Balda, Suncapus (see, atque delofic, Qui tunto asforçane plaufe, quantum ipla labere Fama fui civis fe offeres autla rue.

Cujus verba, curtius conférents, plane conférente videntur que dida, a nobié finte fais «n. (4) Orreis». Re a un ur viu » premité Venne Fracqueii, ab Autore féripam incerto quidem, at perquam eradito, & illaum rectum peritifimo. Un son tila, ut facile parce legantivos, palé fin finus in rem softem. Subjeda buie (unt, Dorreism magnifa Commanzai breast per original Fracqueis strem marcore, Physman Negacopiole a diligenter concinnatus. Tum ferie continua exhibertur (return parcel par

Durante Laws

#### DEOPERUM 150

HIER. FRACASTORTI Opera omnia, Tomis II. diffineta. Luzd. 1591. apud Franc. Fabrum f. Febraum. in 8. (c)

- - - Opera omnia, II. Tomis diftinita. Monspessuli. 1622. in 8. - - - Operum omnium Tomi II. Geneva . 1627. apud Sam. Crifpi-

mm . in 8.

- - - Opera omnia. Geneva. 1628. in 8.

- - - Operum omnium Tomi II. Geneva. 1637. in 8. april Jacobum Stoer .

- - - Opera omnia , Philof. & Medica in partem I. C poffer. divifa. Geneva. 1671. apud Sam. Chovet. in 8.

#### IL HOMOCENTRICA & DE CAUSIS CRITICORUM DIERUM.

HIER. FRACASTORII Homocentrica, & de causis criticorum dierum, per ea qua in nobis sunt. Venetiis. 1538. apud Hieron. Scotum . in 4. (f)

### III. DE SYMPATHIA ET ANTIPATHIA.

HIER. FRACASTORII de Sympathia & Antipathia Lib. I. de Contagione O' contagiosis morbis , corumque curatione Libri III. Venetiis . 1546. apud Haredes Enca Antonii Junta. in 4

--- de Symp. Lib. I. O Antip. O de Morb. Contag. Lib. III.

Venetiis . 1546. apud Hier. Scotum . in 8. - - - de Sympathia Co Antip. Lib. I. Co de Contag. Lib. III.

Lugduni. 1990. apud Guil. Gazejum. in 16. Habetur idem Liber in Theatro Sympathetico aulto. Norimberga . 1662. apud Jo. Andr. Endterum. in 4.

### IV. NAUGERIUS, feu DE POETICA DIALOGUS.

Adjectus est Andrea Naugerii , Patricii Veneti , Oratoris & Poeta elari∬imi , Operibus omnibus , qua quidem magna adhibita diligen-

merbis, & corum curatione, libri tres . Nangerius, five de Peetica, Dialo-gus . Tuerins , five de meellestiene , Dialogue . Fracastorius , five de Anima, Dialogus . De vini temperatura fentencia . Syphilidit , frue de Merbo Gallico , liof ires. I flyin libri dus. Comminum liber muss. Exulat hac feriptorum Colletius Alem, non nifr posteriori demum ærate ex Bibliothecarum, ut puto, armariis in lucem protradus.

(e) Franc. Februam dicit Typographum Croas. Danvolve in

Biblioth. Claffica T. I. p. 687. Franc, Fabrum alii,

(f) Illa libri Fracastoriani Editio ut emitteretur in vulgus , cura fumtibulque factum Parki Bambi, rebus FRACASTORII addictiffe mi , nos docent Auteres Diar, Effais de Liter, an, 1702, menf. Nov. p. 288,

## FRACAST. EDITIONIBUS. 151

tia colligi potuerunt . Curantibus Joanne Antonio , J. U. D. & Cajetano , Vulpiis , Bergomenfibus fracribus . Patavii . 1718. in 4.

#### V. CARMINA.

HIER. FRACASTORII Carmina omnia Geneva . 1637.

\_\_\_ Poemata omnia; accesserme reliquia Carminum Jo. Cott R, Jac. Bonfadii, Adami Fumani, & Nic. Ar-Chil. Patavii. 1718. in 8. (g)

Leguntur itidem Carmina FRACASTORII in Carminibus Illuftr.

Poet. Ital. T. V. a p. 1. ad p. 114. (h) Adjecta quoque funt Deliciis Poet. Ital. T. I. p. 1045.

#### VI. SYPHILIS, fen DE MORBO GALLICO CARMEN.

HIER. FRACASTORII Sypbilis, seu Morbus Galliens . Verona .

2530. mense Angusto. in 4.

- Syphili . Apud Ludovicum Cyaneum, a rezione Collegii Cameracensis. Parif. 1531. in 8.

--- Sypbilidis , f. Morbi Galliel Libri tres . Bafil. 1536. apud Bebelium. in 8. chartis 3. & dimid.

--- Syphilis, f. de Morbo Gallico . Parifiis . 1539. apud Foucherium. in 16.

--- Syphilis, f. Morbus Gallicus, ent. cum Alfonst Fer-Ri de Ligni fancli Medicina, & vini exhibitione, Libb. IV. Lugd. 1547. apud Jo. Frellonium. in 12.

- - Carmina de Morbo Gallico, & Ejusch. Joseph. Accedit Rutilii Claudii Itinerarium &c. Antverp. 1362. apud Martinum Nutium. in 8.

--- de Morbo Gallico Libri III. 1611. in 8. (i)
--- Syphilis. in Anglia. 1722. in 4. (k)

VII. JO-

(ξ) Cararunt hanc Editionem farters Vulp II, Italorum par noelle, & multis in literat merits ilindrifimum. Nullis pepcerer funtibus, nullis laboribus, ut habitu pucherrino prodirent Caraina Pratami Elegan literarum foras, ocquisticus thararum nitor, Opuso mene cultum ita & ornatum, ut folent Vulp I o u womini. Note param decorio addit Operi pramifa (2), de la della feripiorum de posit Falca y ou att redimonia. Accefit quoque huic Califilimi Alem, quem frutha quaras multis in locario.

(h) Legitur & hic de cura canum vinationum Carmen Fracastorii.

(i) Memorat hanc Sphilidir Editionem Strphanus de Monnorat in Adr. Baillei Jug. des Sav. T. IV. P. 1. p. 221. fed loci, ubi aderant pullum neficio qui de caude, facit mentionem.

dornata, nullam, nescio qua de causa, facit mentionem.

(k) In Anglia prodiisse dicimus Syphilis, nimis generatim forte;

### 152 DE OPERUM

### VII. JOSEPHUS.

HIER. FRACASTORII Josephus, cum FLAMINII, STROZA, & ZANCHII aliquos Hymnis. Venetiis. apud Juneas. 1584. in 8.

Editus quoque est cum Hymnis Ecclesiasicis ab Andr. Ellingero emendasis. Lib. 111. Francos. 1578. in 8.

# VIII. ALCON, (1) feu DE CURA CANUM VENATICORUM.

HIER FRACASTORII Alcon, seu de Cura Canum Venaticorum. Lutet. 1612.

--- Alcon . Geneva . 1637. in 8.

GRATII FALISCI & M. A. OLYMPII NEMESIANI Cynegeticon, cum Not. Th. Johnsoni: accedunt Hibr. Fra. Castorii Alcon, & Jo. Cajus de Canibus. Londini. 1600. in 8.

Idem Carmen adjectum est CASP. DORNAVII Amphithestro Sapientia Socratica Joco-Seria. T. I. a p. 533. ad p. 534.

sed its Ausers Journ, des Sav. an. 1722, mens. Jul. p. 117. præivere nobis. Meliora proferremus, si librum ipsum videre propius contigisset.

(1) Carmen hoc in tella volgatum primum fußpicatur Conn. Conf. Con



# FRACAST. EDITIONIBUS. 153

# ADDITIONES & ANIMADVERSIONES AD § X. FRACASTORIANÆ HISTORIÆ

CL. MENCKENII, CUM NOTIS EJUSDEM.

Pag. 148. post lin. 17. adde: En integram hujus rarissimæ Editionis faciem; ut magnam tollamus dubitationem quam Cl. Menckenius movet pag. 214. & feq. utrum vere exstet, necne; diligentissime ex nostro exemplari repræsentatam:

# HIERONYMI FRACASTORII VERONENSIS

Opera omnia, in vnum proxime post illius mortem collecta. quorum nomina sequens pagina plenius indicat.

ACCESSERVNT

# ANDRAE NAVGERII, PATRICII VENETI,

Orationes duae carminaq. nonnulla,

Amicorum cura ob id nuper simul impressa, a ut eorum scripta, qui artta inter se niuentes necessitudine coniunti sucrunt, in hominum quoque manus post corum mortem iuntia pariter peruenirent.

LOCUS LILII
A PUERIS
FLORIBUS
CORONATI,
ET MEDII INTER
LITTERAS
L A,
JUNTARUM
INSIGNIS.

Cum Illustriss. Senatus Veneti decreto.
VENETIIS, APVD IVNTAS, M. D. LV.
Tom. 4. Post

#### OPERUM D E

Poft que exemplas noftrum nitidifimum has præfest litteras non manu scriptas, sed impressas . H . M . S . In calce Voluminis legitur :

### VENETIIS APVD HAEREDES L V C A E A N T O N I I I V N T A E.

D L

Prolegomena constant chartis 6. Opera FRACASTORII, 285. Naugerii , 32. ab una tantum parte numeratis .

Hæc Editio recensetus etiam in Bibliothecæ Card. Imperialis Catalogo pag, 189. 1. Vol. hisce verbis additis : Fuit Andrea Victorelli , cujus nomen appenirur. Ceffet igitur Menckenius erroris infimulare Catalogum Heinfianæ Bibliothecæ, ut nimis fidenter facit pag. 215.

Pag. 149. l. 1. 6 3. Venetæ Operum FRACASTORII Editiones an. 1574. & 1575. a Menckenio recensitæ, non funt duz, sed una tantum, ut nobis quidem videtur, Juntina an. 1574. alteram vel error typotheta-rum, vel bibliopolarum fraus, vel denique Catalogorum Voluminum parum diligentes confectores nobis supposuerunt . Itaque Editio an. 1584. ex Juntinis tertia erit.

Bidem 1. 7. Operum Fracastorii collectio Jo, Baptifiz Rhamnusio tribuenda non eft, (ut falso Gaddius sibi persuair) sed Paulle, eruditissimo eius filio, ut evidenter apparet ex Carmine Ludovici Nogarolæ Comitis a Menckenio hic transcripto ; quod quidem & in I. Oper. Fracast. Editione lucem vidit, non in tertia folum; de quo Menckenius ambigere videtur. Illud Carmen & in I. nostra legitur pag. 180. & in hac. I. Vol. pag. 190.

Pag. 150. poft l. 3. adde : Et eodem anno Genevæ apud Petrum & Jacobum Chovet . in 8.

bid. peft 1, 19. adde ex Menckenio, pag. 163. Bin no autore & smelliatore fallum refere Autor Diat. Effais de Liter, Nov. 1702. p. 289. ut defliffimi FRACASTORII libelle de Homocentricis & de Causis criticorum dierum per ea quæ in nobis funt , Venetiis anno 1538, typis exprimerentur . Quam erga fo benovelentiam ut aquali efficiorum genere remuneraretur , Parifit, ut idem teffatur feriptor, FRACASTORIUS, cum Regina caufa illic degeret , fuafu & autteritate fua impetravit a Vafcefane , librerum venditere , ut prelo iterum subjiceret , & in forma quam vecant quartam , ederet BIMBI Hifteriam Venetam, qua paulo ante, anno nempe 1551. Venetiis fumtu flierum ALDI MANUTII fuerat publicara.

Bid. l. 24. pest verbum Sympathetico adde: Auctore Silvestro Rattray, Bid. l. 25. pest Endterum adde: & Wolfangi Junii Hæredes. Bidem lin. 28. Cur autem a nobis Fracasterii Dialogus qui inscribitur

Naugerius, Operibus ejuídem Naugerii additus fit, ex sequentibus verbis libri cui titulus : Giernale de' Letterati d' Italia Tome XXIX, Artic. 111. pag. 119. petitis cognosces : E' flate ettime pensamente quelle d' inserire tra l'Opere di quefte dettiffime Senatore il famoje Dialogo del Fracastoro , intitolate Navagerius, five de Poetica; it perche queste dialege fa melte enere al nome del Navagero a is perchè è prebabile, che il Fracastoro, essende stare amitiffime di lui, abbia anche fatte parlare il Navagero interne alla pestica cen que' me delimi , e allai uniformi fentimenti , che avrà poruto raccorliere dalla vi-

# FRACAST. EDITIONIBUS. 155

wa wese di gunfte : Nibil est autem quod mittere , sein as randoms sons i sign. Volpi nielle genrale prépaisant sit quapt libre , Hieropayis Fracioni de Poetica dialogum ioter Nasgerii lucubrationes collocatus ut comin in Platonis libris abuten antiquismi illius Socratis lipeintsi vivit; quum jole de Philosophia literam omnino nallam fecent; fimiliter, cre Nasgerii feripsi depertiis, questam eiga de Poetram fundis inetentis fuerii ; non indicondum farchis erit e Fracchisti cognotiere. Vide Vitam on indicondum farchis of erit e Fracchisti cognotiere. Vide Vitam farchis characteris Albore pp. 1811. Vide ettam Mocchenium pp. 56. É fici.

Pag. 151. l. 14. psp, menie Augusto, adde: Non fine Privilegie, multiaque premiaria, & excemmunicationie pema, preu in Privilegiie centinetur. Exemplar nitrollismum hujus princips, luculente, & eperarez Editionis apad

nos exflat in charta folidiffima excufum,

hid. pgf samd. I. adde: H. Fracaferii Sphilit. Rema 1531. in a. Ex Andrew Chiocchi Apologia edit. noftre pag. 76. qui etiam Commeotarios in hoc Poema, atque alia Fracastorii Philosophica Opuscula, in sine Apologies, meditatum se prostetur; at hi, quod sciamus, numquam emiss sunt meditatum se prostetur; at hi, quod sciamus, numquam emiss sunt sunt se prostetur; at hi, quod sciamus, numquam emiss sunt sunt se prostetur; at hi, quod sciamus, numquam emiss sunt se prosteture.

Mit. 196 L. 16. Legitur Syphilis & Tomo I. 1982, 181. Collectionis Seriptorom de Morto Gallico, que II. Vol. in fal. difinicha profilir travitispad Irichaum Zilettum 1966. & feq. ubi 1908 hoc Poema, 1982, 173, 16quitur colodem Audoris de Syphilide, fun Maries cliente, Landstein, ex 11st. 11. Les Muris Causagión defigiras - Que Collectio recenía fuit in Hollacdus, in veri de har es da nos rumores perfait. De Geofori Syponfi Syphilia confulle Mackenium p. 179. Vide inter Fragmenta Fraccióni 1982, 18. 42. Les Andrees Chiocchi Apologisam pro Syphilide II. Vol. in Append.

The lattice of the la

Veterno refinaque pigriores;

a da quella di Givernate (Sat. III. v. 114.) in cul Givenmbatifia Pio, Eslognofe, volvoa che fi leggofe:

Despicias merito: quid coim refinata juventus:

dove affai meglio da' dotti l' Caim si emmette . I versi notati sono i seguenti : due nel libro II, 199, 428, uno nel III, 41,

Marcori refines solent obsistere putri.

Et laricis refines aeriæ, sunt qui unguen equinum.

Robora, quæ resinem sudant iocensa tenacem.

E que-

#### DE OPERUM 116

E questo sono le correzioni:

Refinesa solent marcori obsistere putri .

Et laricis refine teoax . fuot qui unguen equinum .

Robora, quæ sudant refinam inceofa tenacem.

Soggiugno il Sig. Peters di non dubitare, che, quando l'animo nell'altro mon-do ferbino qualche affetto di ciò the in questo hanno lasciato, il Fracastoro non glio no debba tenere pictiola obbligazione . Ufci con l'infraferitto titolo il poema : Hieronymi Fracastorii Syphilis , sive Morbus Gallicus . Londini , apud Jonam Bowyer, 1721. in 4. gr. pagg. 69. fenta la prefazione.
Pag. 132. l. 1. Joseph Fracathorianus a Menckenio male habitus pag. 118.
2 Veroocolbus in Decreto laudatus pag. xxviii. a Fraccifco Luifico Lib.

III. locupletatus, & ad umbilicum perductus, pag. 77. Append. II. Vol. Variis Lectionibus abundans , ut patet ex utraque nostra Editione , & ex oova Præfatione pag. v.

Bid. lin. 10. Alcon exstat & inter Rei Accipitrarize , & de Cura Canum Scriptores, ex Bibliotheca Regia Medicea a Nicolao Rigaltio editos & illustratos. Lutetiæ apud Claudium Morellum 1612, io 4.

Ibid. poft. I. nit. adde : Mirandum fanc eft , etiam io Epitome Bibliothecæ Geinerianæ a Conrado Lycostheoe primum conscripta, locupletata per Josiam Simlerum, & Tiguri edita an. 1555. in fol. eodem scilicet anno quo prioceps Operum Fracastorii simul conjunctorum excusa editio , de A L C O N s mentionem fieri pag. 76. a t. post recensita pleraque illius Opera, repetitis Gesneri verbis: Emsdem A L C o n , Carmen de Cura Canum Venaticerum excujum est in Italia, ni faller . Uode apparet, Carmeo hoc prius sub Fracastorii , quam sub Cruceji nomine circumlatum , qui anno demum 1563. illud tanquam a se conscriptum vulgavit , ut videre est bujus I. Vol. pag. 175. Alconis & aliorum Carminum Fracastorii laudes vide apud Menckenium pag. 81, 103, 120. & feq.

Post VIII. & postremam Operum Fracastorii Editionibus a Cl. Menckenio constitutam classem , quatuor que sequuntur , de integro constituendæ videntur.

#### IX. FRAGMENTA.

A nobis hic primum edita funt Fracastorii Carminum, aliorumque ejus Opusculorum Latina & Italica lingua scriptorum Fragmenta, 26, paginis compreheofs; de quibus consulendæ bioæ eruditissimæ Epistolæ iis præmissæ, & Præsatio hujus Vol. pag. vi. & seq.

### X. EPISTOLÆ ITALICÆ,

De quibus incerti rumores ad Transalpinos perlati. Vide Menckenium pag. 144. 222. & feq. & Præfat. nostram pag. vii. Hæ olim dispersæ in variis Epistolarum Italicarum Clarorum Virorum Collectionibus vagabantur, quas modo nobis recensere & coumerare non vacat. At nunc pri-mum diligeotissima pervestigatione conquistas, in hoc Volumen redegimus, in Indice indicatis fontibus e quibus fingulæ duckæ fuerunt,

XI, EPI-

# FRACAST. EDITIONIBUS. 157

### XI. EPISTOLÆ AMŒBÆÆ DE NILI INCREMENTO, FRACASTORII ET RHAMNUSII.

Hæ longiores sunt, seu potius Libelli. Sæpius editæ, sed semper Tomo I. Operis insignis apud nos quod inscribitur: Navigazioni e Vieggi raccelii da Giovambasiska Ramuso, & quod in III. Tomos in solo. distributura, Venetiis apud Juntas pluries editum suit, nempe annis 1554. 1556. 1574. 1588. 1606. 1613. Nunc autem diligenter recusæ præsenti Volumine leguntur a pag. 107. ad 140. Vide de his Præstationem nostram pag. vii, & Paulli Manutii Testimonium de Rhampuso pag. 146. I. hujus Vol. Magnam demum hallucinationem Menckenii pag. 222. & seq. ejus Fracast. Historiæ.

### XII. SYPHILIDIS METAPHRASES ITALICÆ.

De his Lector, fequentem Catalogum Italica pariter lingua exaratum percurrendo, & (ut nos quidem speramus) non sine quadam animi voluptate, certior omnino siet; quo tandem aliquando I. huic Volumini sinem sacimus; cum non paucis ab hine mensibus II. sinem secerimus.



# 158 DE OPERUM

# CATALOGO DELLE TRADUZIONI DELLA SIFILIDE DI

# GIROLAMO FRACASTORO

Pervenute a nostra notizia, tutte in versi sciolti.

L A SITILIDA di GIROLANO FRACAITORO TRAORIA de L'PIRTA DE RELL'ANDIGE \*Lecefe ; o dedicata Mondiguor Ernefin de Conti d' Harrach, Additore della Sacra Ruora Romana. In Napoli, prefio il Parrino. 1731. in E. La regione à Jora de Giremba-rijle Fine : a a . 3, 5 fige à 17th Luina per parren far confession cella Tra-bille to a . 4 . 3 prime dell' Frachesini d' que from consepté alla pal-bille have.

II. LA SITILIDIS POEMS dI GIROLANO FRACAITORO, TERMONTO CONTROLANO PARCHONICO DIMPICO dI OCTO CALLANO PARCHONICO DIMPICO DI OCTO CALLANO PARCHONICO LA CARDINO 1938. I DE MANDERE LI CAI SIMBA PARCELLO P

111. Della SIIILIBI di GIROLANO FRACALTONO VERDECE, a Pietro Bembe Libri III. uvannence volgazirzati da Autonio Tilarado Co, Verdonele. In Verdona, 1739. apprello Diongii Ramazini di Q. 63. Cel riestes del Françaso. Dedesa il Tradutere quella fia faita eta una affai igiulizio de delapante lettera al tre Prevouliuri della desida de lamazini presenta del spira della designa canterne, s'incessera la figurate fenetta di Citerna che stinga il customate della figlia lettera: Nec converti, ut interpres, fod un Poeta, fenetarisi sillem, & carum formis, tanguam figuris, verbis ad noltram conductudimen apsis.

Al Sig. D. Tummelo Perrone, altro Letterato Lecefe, debbimo le bello Tradavimi della Ciffiado, de Barbi, e del Gimeo degli Scarbi, pormi filmatifimi del cristre Marco-Girolamo Fider, o il primo articchio di argamenti, e è amattazimi; fiampate la Napeli muite pullitamente in 4. mi 2731.

# FR AC AST. EDITIONIBUS. 159

rum, vimque servavi.,, Cicero de opt. gen. Orat.,, Eu differente in ciò dal Sig. degli Antonj. Dopo di che segue un Epigramma di Andrea Teofilo Zinelli in

lode del Traduttore.

IV. V'è ancora la Traduzione del Conte Carlo Rica, Medico di sua Maessa, arricchita di Annotazioni Storico-Medico-Critiche; ma questa non sa per anche veduto la luce, benchè da qualche tempo il MS, sia in Roma a questo sine. Qualche accidente inforto intorno alla Dedica è cagione che se ne sossenda sinora la stampa; che per altro farta, se non a Roma, a Torino.

V. Fra i MSS. lasciati dopo la morte da un celebre Letterato de' nostri giorni, (se pur non erriamo, della Toscana) su ritrovato un Volgarizzamento di questo Poema; come ci pare d'aver letto in qualche Ciornale. ma il luoro preciso, per diligenza usata, ora non ci soviene.

Giornale; ma il luogo preciso, per diligenza usata, ora non ci soviene. VI. Della Strillo I del Fracas Toro a Libri tre volgarizzati da VINCENZO BANINI, Colognese, Dot. di Fil. e Med. e Accademico Ripolio. All'Illustrist. ed Eccellentist. Signore Lauro Querini Senator Veneto. Questa si des computars come la seconda in ordina, p. se si bar viguardo alle parole del Traduttore a S. E. Lauro Querini Senatore, nella Dedica a lui fattane à 12. d'Ottobra 1731, ove dice: Sempre feospita io potto nell'animo l'incredibile umanità, con cui Ella degnossi di compiacersene, da cinque anni (ciò nell'Ottobre 1732.) che io glicla less. Comparsice in primo luogo, nell'Appendice del II. Volume di quessa nostra generale. La più applaudita, sarà cortamente, come spritamo, la più fortunata, devendo giere portata per necessirà da per tutto, sulle despa all che la fama dei Fracasso, del Fumano, e del Conte d'Arco, per ritrovarso moite a Versi immortali di coès rena Perci.

VII. Ma il Cavaliere E R COLE CATO, nel Libro X. cap. V. della fua Traduzione del XII. Libri di Luigi Regio Francese, intitolati, Della Vicifitudine, o musabile varietà delle espe nell'Oriotifo. In Venezia 1992: in 4. presso Associate del associatione del crisco del primo a tradurre quesso insigne Poema, mentre ne pubblicò i seguenti saggi,

che qui di nuovo compariscono colle stesso suo ordine.

A carte 276. e seg. parlando dell'erigine dell'Artigiieria,

Ma perchè il romore, e la violenza del cannone è stata propriamente espressa da l'occa Fa a casto a co, i o lo voluro inferir qui i suoi propri versi, in questa guisa in Italiano tradotti:

> Sypbilidis Lib. III. a w. 156. ad 169. nella Traduzion del Benini dal v. 217. fin al 238.

Dan fubito di mano a i cavi bronzi
Di gran spavento per gli orrendi bombi;
Ed all' artiglierio, dell' instammato
Folgore imitatrici. Invenzion tua;
O Vulcano, montre armi gli Alemani;
E mentre all' uom; Ali Giovo i dardi apperti.
Senza indugio a se sello ognumo assegna
Un proprio pezzo, e la materio inchiasa
Accendon; che è alaintre, e solo missi

Can caneri di faire, riferrando Nallo dellia conda il faese acceje. No il tofa dal famise vium tocca Qualla virin dal fames inframe fretta, Ch' allergandoff pei va in faria, e finey, exact pir deval. 'Implimitira pala eri Qual per l'aria firidanti volta sun si Difer l'aria firidanti volta sun si Difer l'aria firidanti volta sun si Olad qual fova, tanti i liti, e i mari Gale qual fova, tanti i liti, e i mari Efiname fore dal più helfe finde.

Lo stesso ivi nel Cap. V I. discorrendo del Morbo Gallico.

Il FRACASTORO, Poeta Verenefe Eccellentifime, della fua erigine ha composti versi Latini di tal fentimento:

> Syphilidis Lib. I. a v. 20. ad 102. sello Traduțim del Benini del v. 107. fine el 149.

DELLE cofe che in terra, in aria, in mare Prima al mendo creo l' alma natura, Certo non tutte con l'ifteffa forte, Ne con l'ifteffe leggi escono in luce: Ma da quelle che semplici i principi Lero banno più , la maggier parte fuole Speffe, e comunemente generarfi. Altre che i ler principi hanne remeti, E cui l'origin lor è più violenta, Appajon più di rado, e folo a tempi, E luoghi terminati . Altre ne fene Quai pria che dalle tenebre , e dal cieco Carter notturne poffan sharrar fuera, Scorron mill' anni ; e le più belle eradi Afpettan auco , ( con tanta fatica Giungensi in une ! genitali semi! ) E perciocche non ban le infirmitadi La modefma ragion del nafcer lero, La maggior parte a gli occhi fi dimofira, E nafce di legger , prenti ha i principj. Altre it feffe non fi moftran , anzi Se non depo gran tempo, e per ofcure Cagioni, e dopo ineffricabil fato, Vincendo sardi le tenebre felte . Così la Lepra, incognita in Italia, E la Mentagra , lungamente occulte Stetter, di cui gli abitator del Mile, Z i ler vicin erane feli infetti . Di questo genere è quel crudel Merbe Il qual' è uscito novamente al mondo ; Sottraendoft fuer dell' atra nebbia, Rotti i legami , o'l nascimento daro ,

Qual

### FRACAST, EDITIONIBUS. 161

Qual noudimene (perché eterna etade Già cerre) dir fi pai che non fia in terra Sale una volta voltafi, ma figle 1 Banché fiare non fen fapelle il nome 1 Peich', ogni cofa di fenalici congende, I tompo cofa con le cofo i nomi: E fielle una pervengune a' nipati Degli avi fore, la memorie, e i gofi.

E nel Cap. V I I. toccando la mutazion de' costumi del suo secolo, così ragiona:

Ma le avversità, e le prosperità più notabili di queste soccio sene elegantemente rappresentate dal Puncarvono in questi versi Latini:

> Syphilidis Lib. II. a v. 11. ad 37. nella Traduzion del Bruboi dal v. 16. al 52.

Essansi ritrovate le crede certe Per noi divinamente alcune cofe, La Serte ifteffa nei ciochl guidande . Ne perche fi fien vifte afpre flagieni, E inique felle, dir fi dee che lunge Ne fin flata de I Del l'alta profenza , No la clemenza di benigne Ciele . Che fe infeliti merbi, e crade guerre Vedute abbiame, e nelle preprie cafe I padreni ammazzati, arfi i caftelli, E le cittadi , fevvertiti I regal , Profanati gli altar , diffrutti è tompi , Con la rapina delle cofe facre : So i fiumi , rotti gli argini , ban femmerfe Lo biado, o fen nuetando iti nell'onde Gli fuelti bofchi cen le gregge, e con le Splantate ville, e ce' propri padroni : E da famo crudol quol luogbi opprofi: Però a quefta etado, al fecel neftre ( Quel che le felle a gli antichi negare ) Navigar tutte Il mendo er fi cencede 1 E quel belare immonfe ch' Anhtrite Circonda : o aucer nen è parato affai Penetrare all Efperidi , o all'oftrome Atlante, o fotto il Pelo infino all' Orfe Altri liti , altro mar felcar rapiti , E dall' Arabo mare, e dal Carmane Merci condur t che si ha di più volute A l popoli arrivar fin dell' Aurora, Superar l'Inda, o'l Gango, che la meta Furone già del conesciute monde t Di Catigara valicata Ciambe, E le gran felve d' chane fecende , E per copia di macero folici. Tem. L

## 162 DE OPERUM FRAC, EDIT.

Col navigar audace finalmente, E con la fida feorta delli Dei Ad un mende diverfo di perfone, E di cielo dal nostre, e per maggiori Stelle più chiare, pervenuti fiame.

E nel Lib. XI. Cap. XVII. comparando i letterati de fuoi tempi cogli antichi, rende questa bella testimonianza a Gioviano Pontano, citando i versi del Fancassono in lode di esso.

Antere Girriane Pennan ha trangglian malto nell' Africija, nan men felien nille poje, ha ne' sreje, abile a gezi mairen di feriogia, nan men felidice che facea verfi can più arre, che finite non degli modilaren a initiazione degli antichi, che mea hai nyada sel 3 comme degliantichi, che mea hai nyada sel 3 comme degliantichi, che mea hai nyada sel 3 comme compaglimen e che disposale, afferma che l'um e l'altere nel facea que campiaglimen e che di due cen il annichi parequare per per netimo sfempie e che ammiesti come illufor reliquis dell'anticheà de
RACASTO Ne rende guide religimatione del Dennan, (\*)

Syphilidis Lib. I I. a v. 38. ad 42. seile Traduțion del Beniui del o. 53. al 59.

V 2 D U T O abbiamo quel canoro Cigno Al cui dolce canvar d'illustri cose Mapli arrife a el placide Subre. E l'embra facra di Virgilio applanse; E l'embra facra di Virgilio applanse; d'qual camb de most delle Stelle; De gli Orti dell' Esperidi; e di trutte La contrade del Ciel, che comia sempra,

Sincero, Vida, il Fracastore hanno parimento molto nella persia Latina meri-

† Vide Viram Fracaftorii pag. xxvii. (\*) Vide hujus nofirm Editionis Vol. 11. im calce pag. sas.





IN-

# INDEX

## EORUM QUÆ HOC L VOL CONTINENTUR.

| Vera Effigies Pracastorii ex Numismatibus.                             |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| PRAFATIO nova ad Lettores.                                             | ag. ii   |
| Monitum ad cofdem.                                                     | ag. zii  |
| Dedicatio L. Editionis ad Marchionem Scipionem Maffaum .               | x        |
| Epiffola ad Lestorem L Editionis .                                     | xvii     |
| Hieronymi Fracaftorii Vita , Incerto Auctore , vel , ut quibufdan      |          |
| tur', auctore Adamo Fumano; cam notis.                                 | XXI      |
| Lettera del Signor Giovambatista Parisotti interno al vero anne        |          |
| mori il Fraceftoro; con note.                                          | XXX      |
| Sonetto di Mario Mandarini in morte del Fracastoro , che a ca          |          |
| innanzi fi ristorio MS. appresso il Sig. Anton-Federigo S. in Venezia. |          |
| Inscriptio Salonitana ex Rhamnufii editione; cum notis.                | xxxiv    |
| Laurentii Pignorii Epiftola in eamdem Inscriptionem, qua iteru         | m, fee   |
| Decretum Communitatis Verona de Statua Fracaftorio erigenda;           |          |
| matis .                                                                | xxxvii   |
| Elogium Fracestori 4 Nicolao Reufnero confectum; cum notis.            | x        |
| Numus Fracastorii.                                                     | Pag.     |
| Hieronymi Fracastorii Syphilidis , five de Morbo Gallico , ad          | Petrun   |
| Bembum Liber L                                                         | 3        |
| Liber IL                                                               | 20       |
| Liber III.                                                             | 36       |
| Hieronymi Fracastorii Joseph , ad Alexandrum Farnessum Car.            |          |
| Liber 11.                                                              | 53       |
| Liber 111. a Francisco Inifino additus . Appendicis , 11. Vol.         | Z        |
| Liber 111. a Francisco Empino Additai . Deprenanti , LL For.           | rag. II  |
| Hieronymi Fracastorii Carminum Liber .                                 | 22       |
| L. Alcon, five de Cura Canum Venaticorum.                              | ibid     |
| 2. In obitum M. Antonii Turriani Veronenfis, ad Joannem Ba             | priftam  |
| Turrianum fratrem.                                                     | 106      |
| De hac Elegia vide animadverstonem quamdam in Vis. 1<br>p. xxviii.     | Fracast. |
| 3. Ad Joannem Baptiftam Turrianum Veronenfem , in obitum               | Paul-    |
| li , 💇 Julii , ipfius Fracastorij filiorum .                           | 111      |
| 4 × 1 4                                                                | Ad       |
| 2.0                                                                    |          |

### INDEX

|      | 164 I II D L A.                                                          |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4    | Ad Danielem Rhainerium Verona Prafettum, Senatorem am                    | pli/fi |
|      | mam .                                                                    | 11     |
| 5.   | Ad Joannem Matthaum Gibertum , Episcopum Veronensem .                    | 11     |
| 6.   | Ad Margaritam Valefiam Navarra Reginam, Cafaris Frego,<br>mine.          | Gi 20  |
| 7.   | Ad M. Antonium Flaminium, & Galeatium Florimontium                       | . 12   |
| 8.   | Ad Franciscum Turrianum Veronensem.                                      | 130    |
| 9.   | In mortem Aliprandi Madrutii, fratris Christophori Cardinali<br>dentini. | ı Tri  |
| 10.  | Ad Alexandrum Farnofinm Cardinalem amplissimum.                          | 13.    |
| 11.  | Ad eumdem. In hoc carmine notantur feptem versus a Gen                   | even   |
|      | fibns nimio in Romanos Pontifices, & Ecclefiam Catholican<br>expancti.   |        |
| 12.  | Ad Julium III. Pontificem Maximum. etiam boc earmen                      | tribu  |
|      | versibns decurtaeum eadem qua supra caussa a Genevensibu                 | . 4    |
|      | nimadvertimus . In quodam MS. Codice apud Burchellato.                   | Pa     |
|      | tricios Tarvifinos Andrea Nangerio tribuitur.                            | 14     |
| 13.  | Ineidens, de morte Jola.                                                 | 14     |
|      | Incidens , ad Joannem Baptiftam Turrianum Veronensem .                   | 14     |
|      | Hiems. ad eumdem.                                                        | ibid   |
| 16.  | Ver. 4d eumdem.                                                          | 148    |
| 17.  | Incidens, ad enmdem.                                                     | 149    |
| 18.  | Alind. in L. Juntarum editione unitur enm pracedente.                    | 150    |
|      | Alind incidens, ad enmdem.                                               | ibid   |
|      | Alind.                                                                   | 151    |
|      | In Natalem Diem Jani Fregofii, Cafaris F.                                | ibid   |
| 22.  | De Partn Victoria Farnefia, Gnidi Ubaldi Feretrii, Urbini 1              | Dueis  |
|      | Conjugis.                                                                | 15     |
|      | Tumulns Francisci Maria Molsa Musinensis.                                | ibid   |
|      | Ad Joannem Lipomanum ex Veronenfi Pratura decedentem.                    | 15     |
|      | In mortem Joannis Baptifta Montani, Medici Veronensis.                   | ibid   |
|      | Ad Joannem Mattheum Gibertum, Episcopum Veronensem.                      | 154    |
| 27.  | Ad enmdem.                                                               | ibid   |
| 28.  | Ad eumdem.                                                               | .15    |
| 19.  | Ad enndem .                                                              | ibid   |
| 30-  | De Marsango finviolo, prope Villam Joannis Baptifta Rhamm                |        |
|      | Agro Patavino.                                                           | 15     |
| 31.  | De codem.                                                                | 15     |
| C4TM | sina sumta de Libris quos Fracastorius soluta oratione conscripsit       | . 15   |
|      | In calce Homocentricorum.                                                | ibid   |
|      | Postremo Capite Libri 1. de Contagione , & Contagiosis                   | Mor    |
|      | bis.                                                                     | 15     |
|      | Capite Septimo Libri III. de iisdem.                                     | ibid   |

#### N D E х. 165 €81 Carmina, Dialogo de Poetica. - - - Libro L de Intellectione. - - - Eodem Libro. ibid. - - - In calce ejufdem Libri . - - - Libro II. de Intellectione . 161 - - - Eodem Libro . 161 - - - Dialogo de Anima, non procul ab initio. ibid. 163 - - - Eodem Dialogo . Pfyche . Vetus Epigramma, in calce Sententia de Vini temperatura . Jo. Ant. Vulpii Carmina in Naucelum fluviolum Portus Naonis. 166 Carmina Hier. Fracaftorii post L. Comini Editionem inventa , & nunc ceteris addita. Ode ad Bacchum Conciliatorem nunc demum integre edita; cum notis. 169 In fugam Caroli V. Imperatoris. ex folio quodam, ut ajunt, edito Venetiis per Pinellum , curante Dominico Molino Senatore ; cum motis . Versus primum vulgati a Cl. Viro Scipione Maphao P. II. Lib. 4. Verona Illustrata, edit. in & pag. 346. & feq. Ad M. Antonium Flaminium Gratiarum Actio. ex quadam Scheda Viri Cl. Francisci Maria Mancurti Canonici Forocornelienfis . Epigramma ex Codice MS. chartaceo Viri Cl. Apoftoli Zeni. Alind ex codem Codice . Pramiffa in Alconem sub Cruceji nomine repetitum . Hannibalis Cruceji Mediolanenfis ad Antonium Perenotum Epife. Attrebatum , C' Cardinalem , Alcon . Illustrium aliquot Poetarum Carmina ad Fracastorium, & de Fracastorio . Carmina Pieril Valeriani , cum adnotatione . 181 181 - - - - Antonii Marii Visdomini . - - - - Marci Antonii Flaminii. 184 186 - - - Georgii Jodoci Bergani . - - - Bafilii Zanchii. - - - Benedicti Lampridit. ibid. - - - Jo. Baptifta Pigna . 188 - - - - 70. Georgii Triffini . - - - Cofmi Anyfii . ibid. - - - Petri Angelii Bargai. 188 - - - Joannis Baptifta Amalthai . - - - Ludovici Nogarola Comitis . 190 - - - Joannis Matthai Tofcani .

- - - Ejufdem.

- - - Georgii Fabricii .

Diagnoth, Cheryl

ibid.

ibid.

Carmi-

# 66 INDEX.

| Carmina Casparis Cunradi.                                 | 191             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Adami Fumani Epigramma in funere Fracastorii exstat       | T. II. in Ap.   |
| pendice pag. 134.                                         |                 |
| Nicolai Archii Comitis Endecasyllabum ad Fracastorium     | in funere Vol-  |
| fii , pag. 234. ejufdem Appendicis .                      |                 |
| Bernardi Chiocchi Epigramma .                             | ibid.           |
| Inlii Cafaris Scaligeri Epigramma; cum adnot.             | ibid. 12        |
| Jan cajan dang apaga apaga                                |                 |
| Poefio Toscane di M. Girolamo Fracastoro.                 | 191             |
| Testimonio di Gio. Mario Crescimbeni intorno al Fracafi   | ore come Post   |
| Italiano, con annotazioni.                                | 191             |
| 1. Sonesto efiftente a c. 156. del Tempio di D. Giovani   | ne d'amond      |
| e in varie altre raccolte.                                |                 |
| 2. Verfi della Poefia Nuova.                              | 19-             |
|                                                           | 191             |
| 3. Madriale al Sonno.                                     | iv              |
| 4. Altro Madriale .                                       | 196             |
| Sonetto in lode della Città di Verona, sua patria.        | 197             |
| 🐔 Altro Sonetto pubblicato ora la prima volta da un n     | teffro MS. 198  |
| are a hout a china                                        |                 |
| Offerwazione di Girolamo Rufcelli interno a una Canzone   |                 |
| famente al Fracastoro.                                    | 199             |
| Squarcio della L. Lezione di Mario Guiducci sopra le Ri   |                 |
| gnolo Buonarroti, intorno alla favola di Ganimo           |                 |
| Fracaftoro.                                               | 199. e fegg.    |
| Parafrasi di que' Versi del Fracastoro posti a e. 162. ch | e incominciano: |
| Ne timeas, Trojane puer, et fatta da un                   |                 |
| Crnsca, o Fiorentino.                                     | 200             |
| Madriale al Tempo, di M. Lodovico Paterno a imita         | zione di quello |
| del Fracastoro al Sonno.                                  | 201             |
|                                                           |                 |
| Vorsi di Poeti celebri Italiani in lode del Eracastoro.   | 101             |
| del Mauro.                                                | iv              |
| di Meffer Bino .                                          | 204             |
| di Pietro Aretino .                                       | ivi             |
| di Pietro Massolo.                                        | iv              |
| di Mario Mandarini. vedi a s. xxxiii                      |                 |
| del Bandello . ) vedi a c. 121 e feg.                     | - 3.11" #****   |
| dello Scaligero . ) dice nel Vol. II.                     | t. wen Sthlew   |
| = - del Marini , con nota. )                              |                 |
|                                                           |                 |
| Card. Angustini Valerii Episc. Veron. Tollimonium de Pr   | acafterio . 204 |
| Altro Testimonio di Mario Guiducci.                       | iv              |
| Parafrasi di M. Stazio Romano dell' Epigramma de A        | more & Bajis    |
| di Mimia Conta L' dues als E large a a de                 | 1.1 28 2/-1     |

| Operum Hieronymi Fracastorii Veronensis quadam Fragmenta ex                                     | Codice    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Autographo nune primum unigata.                                                                 | L 21      |
| Lettera del Padre Girolamo da Prato , Nobile Veronese , Pro                                     | re dell'  |
| Oratorio, interno ad essi.                                                                      | - 3       |
| Lettera d'altro ernditissimo Soggetto Sopra gli stessi.                                         | 9         |
| Franmenta Carminis in landem Matthat Giberti Epifeopi Veronen                                   | fis - 21  |
| Fragmentum de Theriaca , Elegiatis verfibus , adhac non editus                                  | n. 36     |
| Fragmentum Carminis de Theriaca jam * vulgatum , at bis au                                      | Elias C   |
| corrections.                                                                                    | ibid.     |
| Aliud Fragmentum, incertum enjus Operis.                                                        | 37        |
| Inteium Syphilidis a vulgaro diversum.                                                          | 38        |
| Opera Misericordia distico comprehensa.                                                         | 39        |
| Fragmentum de Cyclo Paschali reformando.                                                        |           |
| Fragmentum de Cyclo Pajenati rejormanuo.                                                        | 40        |
| Epifiola ad Petrum Sontium Coreyrensem. Prafatio in Homocentrica ad Joannem Matthaum Gibertum ( | 41        |
|                                                                                                 |           |
| sur ) Epifc. Veronenfem.                                                                        | 44        |
| Prafatio in Tractatum de Morbo Gallico ad Petrum Bembum.                                        | 46        |
| Epistola ad Aloysium                                                                            | 47        |
| Lettera al Signor Oviedo.                                                                       | 42        |
| Lettera ad incerto.                                                                             | 51        |
| Altra, pure ad incerso                                                                          | 13        |
| Lettera promeffa nella L'delle ftampare nella raccolta del Porea                                | ebi - 54  |
| Lettera al Bembo ereato allora Cardinale, già più volce ftampe                                  | sta, ma   |
| qui fi legge con varie lezioni.                                                                 | 55        |
|                                                                                                 |           |
| Raccolta di Lettere di M. Girolamo Fracastoro, e d'altri person                                 | naggi il- |
| luftri allo fteffo.                                                                             | 56        |
| Di M. Pietro Bembo al Fracastoro . di Padova . a 16. di N                                       | ovembre   |
| 1525. fi legge nel Libro V. del Vol. III. delle Let                                             | tere del  |
| Eembo .                                                                                         | 59        |
| Dello stesso al medesimo. di Tadova. a' 5. di Gennajo 1526.                                     | ivi pure  |
| efifente.                                                                                       | 60        |
| 1. Del Fracastoro al Bembo. di Verona. a' 25. di Settembre                                      | 1530.     |
| fi è tolta dal L e unico Volume delle Lettere scritte de                                        | diver-    |
| fi al Cardinal Bembo, stampato in Venezia per Francej                                           | co San-   |
| Comino 1560, in & dove fla a c. 45. e fen-                                                      | 61        |
| Del Bembo al Fracastoro. di Padova . agli & d' Ottobre 1530. a                                  | lal libro |
| Suddetto del Bembo.                                                                             | 62        |
| 2. Del Fracastoro a M. Giovambatista Rannusio , dove sono                                       | i Verfi   |
| de Theriaca . di Verona . a' 22. di Gennajo 1933. da                                            | le Let-   |
| tere di XIII. Uomini Illustri colla giunta di Tommaso Pe                                        | reaceht . |
| in Venezia pel Bonelli 1571. A legge a c. 348. e fegg.                                          | 62        |
| 10 Laurent Les manuer 1)/1. le 1980 m. 1. 240. c. 2.09.                                         | 4110      |

<sup>\*</sup> Vide pag, 6r. I. Vol. inter Italicas Epiftolas.

- 3. Allo stesso di Verona. a' 10. di Gennajo 1534. tolta dalla suddetta raccolta.
- 4. Al medefimo. di Verona. a' 16. di Febbrajo 1539. dallo steffo libro.
- § Al Bembo, creato allora Cardinala. di Verona. d' 5. di Marzo, 1339. Vedi la flessa na Framounti a c. 55. in vari luoghi diversa. Si legge a c. 190. della steita del Zucchi P. 2. Venezia. 1595. e del Manuzio lib. L. a c. 27.
  Piconoli, al Renda, di Venezia, d' 22. d' della vezo del Graco.
  - Risposta del Bembo. di Venezia. a' 13, d' Aprile 1539. dal sopraccennato Lib. V. del Vol. III.
- 6. Del Fracastoro allo stesso (cois si stampo per isbaglio, ma dec dire al Rannusso.) di Verona. a 17. di Novembre 1841. dal mentovato Lib. de XIII. Umini Illustri.
- 7. A. M. Carlo Gualteruzzi da Fano. di Verona. a' 12. d' Agoño 1543. dal Libro II. delle Lettere Volgari di diversi raccolte e stampate da Paolo Manuzio in Venezia nel 1545. in 8. si trova a c. 26. e 1518.
- 8. Al Cardinal Bombo. Al Verona. d'12. di Settembre 1544. de 633 del Lib. III. delle Lettere di Principi ec. in Venezia per Francefor Ziletti 1881: nil., e a c. 27. delle L. Parte della Serleta di Lettere fatta da Bartolommeo Zucchi . in Venezia 1595; apprefò la Compagnia Minima, in A. da dove fè to Isla. 76
- Del Bembo al Fracastoro. al Concilio a Trento. di Roma. a' 20. di Maggio, di natal dello stesso, 1546. dal fuddetto libro delle Bembine Lettere. 9. A M. Giovambatista Rannusso. di Verona. a' 25. di Gennajo 1548.
- 9. A M. Giovambatiffa Rannufo. di Verona, a' 25, di Gennajo <u>1545</u>.
  dalla più volte nominata Porcachiana raccolta.

  21
  10. Allo floffo. di Verona. a' 10. di Maggio 1549. ivi.
  25
- A Messer Pietro Aretino. di Verona. d'15.d' Aprile 1551. dal Libro I.L. delle Lettere da diversi scriete a costni (per grande adulazione, o per ironia.) in Venezia, per Francesco Marcoli-
- ni 1551. in 8. dove fi legge 4 c. 429.

  M. Paolo Ramufo. di Verona. a 21. di Gennajo 1550. quefla, per osfervar l'ordine Cronologico che el abbiam prefisso, do
  vas fiamparsi avanti alla precedente dalla raccolta del Percacchi.
- A. M. Giovambatifia Rannufo; co'due Epigrammi del fiume Marfango, pofii anche a carte 155, e 156. di quefio L. Volume. di Verona. a' 18. di Maggio. fenza l'anno. dalla raccotsa del Porcacchi.
- 14 A. M. Girslamo Amaltro. di Perona. il 1. di Maggio 1551. quefla, rigorofamente parlando, dovea imprimerfi dopo quella all' Acetino. Fu pubblicata la prima volita dall'eradirifimo P. D. Angelo Calogrià, Monaco Camaldolefe, a c. 261. e fegs. del Tomo

Tomo II. della sua utilissima Raccolea d' Opuscoli Scientifici e Filologici . Lettera di Giovambatista Ranuusio con cui dedica al Fracastoro il 1. Volume delle Navigazioni, e de Viaggi da se raccolti. Discorso del medesimo sopra il Crescer del Fiume Nilo al Fracastoro . ivi . 110 Risposta del Fracastoro intorno al Crescimento dello stesso Finme. ivi . 121 Indovici Nogarola Comitis Testimonium de prastantia Epistolarum, sen Libellorum Rhamnusti & Fracastorii de Nili Incremento. 140 Squarcio di Prefazione del Ramufio con cui dedica al Fracaitoro il 11. Volume de' Viaggi ec. Conchiufione del Discorso dello stesso premesso al III. Volume de Viaggi dedicato pure al Fracastoro.

Lettera di Cornelio Frangipani al Fracastoro. di Brescia. Senza data. Appresso il Sig. Anton-Federizo Seghezzi in Venezia si trova una raccolta di Lettere del Franzipani MSS. per la più parte non ancora flampate; fra effe fi trova auche quefta, che corregge il nostro ovvero, alla 1. linea, in Overo cognome, e così s'intende meglio . dalla Parte III. della Scelta del Zucchi & c. 61.

Lettera di Tommaso Giunti a' Lettori, premessa al 11. Volume de' Viaggi raccolti dal Ramufio; nella quale fi contengono alcune belle testimonianze intorno allo steffo.

Epiftola Aldi Manutil Senioris ad To. Baptiftam Rhamnusium in Quintilianum ei ab ipfo Aldo dicatum 1514. Paulli Manutii , Jovica Rapicii , & Krausii de Rhamnusio Testimonia . 146. 147

Lettera di Cornelio Franzipane a M. Adamo Fumani : tratta ora da un MS. del Sig. Seghezzi; con nota. 147

M. Frid. Ottonis Menckenii Fracastoriana Historia S. X. de Operum Fracastorii Editionibus; cum notis ejusd. Menck. Additiones @ Animadversiones ad S. X. Fracastoriana Historia ejusdem . Catalogo delle Traduzioni della Sifilide di Girolamo Fracastoro perve-

te a noftra notizia, tutte in verfi sciolti. Squarej della Traduzione che si conghiettura aver fatta della Sisilide il Cavaliere Ercole Caso.



### INDEX

# EORUM QUÆIN APPENDICE A D F R A C A S T O R I I

# CARMINA CONTINENTUR.

### QUE EXSTAT II. VOL

| LA Sifilide tradotta dal Sig. Vincenzo Benini.                          | 4           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A Signific traderia das sig. Pincenco Denine.                           | pag. 1      |
| Lettera dello stesso al Senator Lauro Querini.                          | 5           |
| Della Sifilide Lib. L                                                   | 2           |
| Lib. II.                                                                | 2 1         |
| Lib. III.                                                               | 37          |
| Andrea Chiocchi Apologia pro Fracastorii Syphilide adversa              | u T. Cef.   |
| Scaligerum, ad Antonium Barbaranum Vicetinum.                           | 51. 59      |
| Bernardi Chiocehi , Andrea fratris , Epistola ad J. Baptistam           | Rufettum    |
| 7. C.                                                                   |             |
| Ejusdem monitum ad Lectorem .                                           | 23          |
|                                                                         | 24          |
| Valerii Palermi ad A. Chioccum Epigramma:                               | Σ•          |
| Francisci Luisini Joseph Liber III.                                     | 77 81       |
| Aloyfii Luifini , Francisci fratris , Epistola ad Alexandrum 1          | arnefium_   |
| Cardinalem; de qua consule Prafationem nostram pag.                     | xii. 79     |
| militian Caracter and the second con-                                   |             |
| Julil Cafaris Scaligeri Ara Fracastorea.                                | 105 107     |
| Ejusdem Epistola ad Maschaum Bandellum,                                 | 110         |
| Matthai Bandelli Epiftola ad Scaligerum.                                | 111         |
| Sonetto del Bandello in morte del Fracastoro.                           | ibid.       |
| Sonetto dello Scaligero nello steffo foggetto.                          | 112         |
| Menekenii animadversio quadam curiosa circa Aras Fracasto               | reas Scali- |
| zeri .                                                                  | 2.2 & leq.  |
| <ol> <li>Cas. Scaligeri Epigramma de Fracastorio; cum adnos.</li> </ol> | 123         |
| Parafrafi dello fteffo, di Giovambatifia Marini; con note.              | ibid.       |
|                                                                         |             |



Tefti-

| Te | Ain | toni. | a Cl. Virorum , foluta oratione , de Fracastorio | , ejusque scri- |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------------|
|    |     |       | ris .                                            | pag. 124        |
| _  | _   |       | Scipionis Maffai .                               | 124. & legg.    |
| -  | _   |       | Jo. Pierii Valeriani .                           | 129 & leg.      |
|    |     |       | Petri Bembi , V.                                 | 130 & fegq.     |
|    |     |       | Simonis Fornarii.                                |                 |
|    |     |       |                                                  | 132             |
|    |     |       | Lilii Gregorii Gyraldi; cum curiosa animadvers   |                 |
| -  | •   | -     | Hieronymi Nigri .                                | 133             |
| -  | -   | -     | Paulli Manutii.                                  | 134             |
| -  | -   | -     | Jovita Rapicii .                                 | ibid.           |
| _  | _   | _     | M. Antonii Flaminii .                            | 134 & feq.      |
|    |     |       | Bernardini Parthenii , II.                       | 136             |
|    |     |       | Onuphrii Panvinii .                              | 136 & leq.      |
| -  | -   | _     | Q. Marii Corradi , 11.                           | 137             |
| -  | -   | -     | D. Marii Corrant, 11.                            | ibid.           |
| -  | -   | -     | J. Cafaris Scaligeri.                            |                 |
|    |     |       | Jo. Matthai Tofcani.                             | 138             |
|    |     |       | Augustini Valerii Card. & Episc. Veron. Ton      | . I. 204        |
|    |     |       | Marii Guiduccii.                                 | ibid.           |
| -  | -   | -     | Andrea Chiocchi.                                 | 138             |
|    |     |       | Jacobi Augusti Thuani.                           | ibíd.           |
|    |     |       | Jani Broukhufii , varia .                        | 138 & leq.      |
| _  | _   | _     | Jan Dramannje j                                  | .,              |

# FINIS.





PATAVII. CIDIO CCXXXIX.
vii. idus octobr.
Excudebat Josephus Cominus.

### C A T A L O G O

### DE LIBRI COMINIANI

### Ancora vendibili, co' legittimi prezzi a ragion di contanti.

| C. Lucilii Fragmenta com nutle Douler. 1;                            | 735.8. L. 2: 10                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Plaueus com Fragmentis &cc. 1725. 8. In c. fin.                      | a L. 7. In c. corf. L. 9                              |
| Lucretius cum Var. Lad. Ge. 1741. 8.                                 | L. 4                                                  |
| C. Val. Carullus Varonanfis; & in aum Jo. A                          | intonii Vulpii Eloquentie Prefafforia in Gv-          |
|                                                                      | olaciffimus . 1717. A. ch.maj. L. 15. & mer. L. 22    |
| Corn. Nepos cum Var. Lect. 1711. 8. in c. f.                         | L. 2. in 1.1. L. 1150                                 |
| Salluftius cum Fragm. Vatt. Hiftoricor. 174                          | 12. S. L. A.                                          |
| P. Virgilit Maronis Opera. Nic. Haiufius Das                         | n. Fil. e membranis compluribus lifque enti-          |
| quiffimis recanfult. Quid prataraa in hac                            | Cominiana Editione preftirum fir . Indicat            |
| Epifiola ad Lectorem. 1738. 8. in r. fine I                          | _ 5. in e. coof. L. 4                                 |
| Corn. Celfus, & Ser. Sammouleus com notis                            | Diversurum, Murgagni Epiftolis, & Faccio-             |
| lati Obfarvationibna. 1722. 8.                                       | L. 7                                                  |
| C. Valerins Flaccus. 1740. 8.                                        | L. 3                                                  |
| M. Fabil Quinctilani de Inftientique Oratutie                        | Libri XII. fomma cura recogniti & amen-               |
|                                                                      | anrici Dodwalli Annalibus Quinrilianeis , &c          |
|                                                                      | atavius aditione Dialogus de claris Oratori-          |
| bus , incarei Auctoris. Ge. 1716. 8. 1. V.                           | ol. in e. fins L. 9: 10. in e. ceef. L. 7:10.         |
| Aurelii Macrobii Opera que axitant, ad optim                         | es editionas raprafautata, cum Indice locu-           |
| pletifimo. 1716. 8. in e. fine L. 7. in e.cor.                       |                                                       |
| Boathins da Confolatione Philosophim . 1721.                         | 8. L.s                                                |
| Dante cai Rimeria; e calle uste del Valpi , 1. Val.                  | 1717. S. L. 13                                        |
| Il Petraren con molte utili , e enriofe giunte. 1732                 |                                                       |
| Novelle Ventutta di Meffer Giavanni Boccarci ferite                  |                                                       |
|                                                                      | Tofenna favella. Con la Deferizione della Pefis-      |
|                                                                      | lutere . Il tutto tratts con fonenco all'igrava degli |
| ottimi tefti. 8. 1739.                                               | L. 1: 10:                                             |
| Hiarunymi Fracastoril, Veronensia, Adami Fe                          | amani, Canonici Veronantis, & Nicolai Ar-             |
| chil Comitia Carminum Editin I L. mirnm                              | in modum locuplation, ornation, & in IL.              |
| Tomos diffribnta . In Tomo primo Italica                             | Fracastorii Epitiola adjecta , nunc primum            |
| fammo findio quefitm, & cungefie ; lutar                             | quas aminent lungiores lilm ammbam, feu               |
| portus Libelli, fo. Baptifta Rhamunhi &                              | Fracaflorii da Nill Incremento. que accesse-          |
|                                                                      | ala amnibus effecerit, nove Prafaziu Indica-          |
| bit. 11. Vol. in 4 1719.                                             | L 16                                                  |
| Del Sanazzare Opere Valgari illuftrate. 1713. 4-                     | L. 10                                                 |
| Sannaaurit Poemarum Latinurum : icem Alcil                           |                                                       |
| Alor. 1731. 4.                                                       | Ly                                                    |
| L' Epitalemie dell' Altillo cella traduzione lo Otta-<br>natificma . | va Rima del Carminati . 1730. 4. edizione uf-         |
|                                                                      |                                                       |
| M. Histonymi Vide. Cremunenes, Albe E                                | pitcopi, Carmine &c. Huntrate, a. vol. 4-             |
|                                                                      |                                                       |

-- Disigni alegaentifien it dealtifien da Rajophikes Dispitatus (prostus - 1771 t. L. 1.

Farres Fabius, & this prepasa Latitu Opsicial. Edito II. shidder & endler. 1772-t.

L. 1210

Famin Fabius, & utila prepasa Latitu Opsicial. Edito II. shidder & endler. 1772-t.

L. 1. 120

Famin II. Cramina, & quadam Iraike infignes Epilolis de retiene Steador. Macettre-lightness. 1777. r. r. no. d.

L. 1.

Ang. Politics de Carcines editored in Edendis Libris accedent Particlo. Venetus

Corticoles Hidder. 1772. r. no. d.

Di.

Del Paliticos le Sieure. C. gr. 2728. 8. L. e. Del Resilia le Referende. 1728. 8. C. gr. L. e. L. e. Del Cafe il Galetto, cella incidențium Lesino ec. 2728. 8. in e. fina. L. 2. in catta confina

L 1:10
Del Coloure le Rime . F. Ediz delle passes melto più Ulasfrata , e accresciuta . Il seus aggimene
le Rime elegantismo di Galectes di Tassa , antere contemporanes . Tyl 8. 8. L. t. 1 25

Del Davançail Selfona d'Imphilerra, e altre Opere Tofcene. 1717. 8.

L. 2
Del Gare le Lettere. Edit. II. accréfinta del 3. Fel. meffe infenue s'iliufinatz dal Segèreté cella capiafa l'ila dell' datere . cc. 1855 8. In c. fine L. 12. 10. c. coff.

L. 8

properties and conserved the secretainty of difficient cells Fins dell'Antere, a cost Indial del Segiretti II Fel. 8. 2733. in c. fins L. vo. in c. cortiva

L. 8

L. Tregelie del Cardand Dellou, alla fue over Levium ridiote; cell Apologia dell'Antere 2733.

4, in e gr. Likz affa magolica, s omata tutta di frejt, lestre inicialit, s finali maferoplament integliati in same. S vende z pront! contant!.

--- Il Saloh Otore . 1716. 8. L. r. 10

---- Eleme Crisics interes a work featurer of alcoud risconari Seritori di seji Particle, a in particlere dell' settore del Paregone della Poefic Tragice d'Italic coe quella di Francia, Ampeto in Zerigo l'amo 1713. L. 1711.

dem aggredereur, eujer hot eft argumantum: In versom Natura esquisious ad brus besteyor versordere momenta affe manima. 2727, 4. adir. elegantifs. -- Scholu dam: Altera, de Arifocele, ajuiqua luadaroribus, & reprahenforibur: Al-

tera, Qun peucipus cidam Philosopho vicio vartantur. His edjedium en Syntagma de veretiber Philosophir, Gr. 1718. 4.

- - Orationer II sc. De Cuil Neura & Subfiautia. & Academicorum, & Secopticorum Philosophia Tatloneum non esse in Physics omaino repudiandam. 4. 1712. L. 2.

Ja. Autonii Valpii Carminom Libri III. Zien Iran Opulcule Guine caralous Gaipea. Accedings Endistantum quocondem viverum, authoriem infectionis Endistantum quocondem viverum, authoriem infectionis interesentis, Fermina monaulla. Net non insmir Autonii Valpii netiquiniere, Perticit & Epileopi Norecomendei. et Bistantum qui signiferet. Carmina aleganismina qua ingeritaria. 1913-1. L. P. Opure Fast Latine 1 Tolomo del Signo Ois. Autom Falpii no Fast Fraji di Unum Lettere nitis Simbi di Balwara, pi de Irangula (R. 1818).

L. 7 Je. Autoell Valpil Orcejo habita in Gymnaso Patavino, cum a tractanda Philosophia ad Politiorem Humanitatem exponendum trearlitor effer. 1917. 4 L. 3 Ruestia di Dijensi decedemici di vori datrel interno egli Istali della Donne. 1719. 8. in c. fina

Bernal Emility polimid left Option, Highestive, 4, 57, 1775,

Lisa Ricapott Profestical Hlytel Sacri, 1720, 4, 28, 204,

Perer Interna all autho State de Communio et. del Consolio Paulo Orgineth, 2724, 8, L. 110

Christophort Cellarii Orthogrephie Latina. edit. II. Pacerice 1737. 8. L.-r 27 Srmood di S Carle Berowse Hinfrast 1730. 4. Principi di Hinfolfa Cristiana fipra si State Nuclais ad 16 della Devetila Nobili definant of Ma-

ribinois C. del dig. Co. France/os Berries. 4, 1730. In C. fins L. 71 10. In C. coft. L. 6. Lettire d'ifferujine, del molégimo dig. Contr., a mas Manusa Newista. Edit. 2, 1738. 8. In C. fins L. 2 in C. coft.

L. 1110

Thomas Exemple de l'intistique C. m. 1, 1771. Libel I V. exaccarutifium P. Hettbettl Rod.

waved Soc. Jacu precediance. 1, 128. 2, in coste fins L. 2, 10. in coste since L. 2.

Il Combattinente Spirituale, e le aitse Operette del P. Senpoli Teatino, ridotte alla vera lerbore, ed illa-

- illufrate nite. II. em qualite giunta. 1717. 3. In c. fina L. 3. In c. cost. L. 3. In c. Tratteri della Trislatzione. Il Budguere Cartiguerra, undia sumunitata de S. Francesco. Esta com una Larce della fisio Cartiguere in fine per le Monette, e altre matchili giuns. cc.
- 174. \$
  L. 1.10

   delle SS. Commisser, delle fiefe. 1774. \$\frac{1}{2}\$. In c. fins L. 2. In carts cottis L. L. 1.

   L. forwardfine Modification | plane di non merosignife e affatto franchisatio comfidence in
  Dis. della fiefe, fine fotto il tercine, illufrate in varie menire. Si aggingue in fine la colore
  Modification di S. Luigi Goracce increase gill Applic. in \$\frac{1}{2}\$.

Difons delle Dignità Serredetale, ed Compendio delle Pita, e il Ricordi del Ven. Masses Giunnai A delle. 1723. 8. Vits D. Ignatil Lojolm, auctore Joanne Petro Massejo Soc. 1 n.u., nunc quarco libro sucha, platsmisque de Massejo resilmonis locupierara 1 olepho Rocco Yuspio, Soc. ejadi dem. 1723. 8. in certe fant. L., els certe neces per socialistica de la Com-L. 2.

B. Persille in Terra; chi le State Religios CC. del P. Antonio Metale della Compagnia di Gazu;
26. 2722.

36. 3732. L.—1 10 Orazione di Manfiguer Domenico Pafinosi, Arcivoscovo di Efisio, e Narreta Apostalino e Firma , a era Gardinate della S. R. Chiefa, in Morte di Engris Francesco Principo di Savaja, Edit 2, 1732.

in 3. 21 sorte 21 cm Fig.
Differrationer Theologice, Aufore Antonio Trirellato S. Theol. Dollore & Professore.
( qua fine dollist eruditist. & elegantifi. (unt . ) in 3. 1739. olle fpefe dell Auser.
L. 2: 10

21 Conferes desti Affliest del P. Gespere Lenete Spaguente, primes Prete fendere, e pofeta Ulastro Religiosa della Compagnia di Gas vi. libro infigue e utilifima; ora afet più corresso del falto, e illasficate, 3. 2739, in carea corfiva L. 2. in c. fina ... 1. 2. d. ... 1. 2. d.

Tutti gli esemplari che rimangene del seguente utilissime Libre :

Lafor a Varen (Alphond) UB ER RI M US ELEN CH US Außen um fere somism, qui de zurope, Afen, Afficen, & America Regais, Provinciis, Popolis, Givitatibus, Oppidis, Arcibus, Maribus, flamishus, Folmis, Baberis, poblicis Hortis, & de aliis tam foper, quam fabrus terram Locis; de illorum wris Apellatione, Situ, Dilhatis, Terminis; de Gentium quogue Moribus, populatione, Situ, Dilhatis, Terminis; de Gentium quogue Moribus, moltrs ad didh Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua meltrs ad didh Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua meltra ad didh Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua meltra ad didh Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua meltra ad didh Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua meltra ad didh Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua meltra ad didh Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua melta didhe Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua melta didhe Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua melta didhe Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua melta didhe Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua melta didhe Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua melta didhe Loca Fedantibus quovis tempore, & quilbet lingua didhe loca fedantibus quovis la loca fedantibus quovis la loca fedantibus quovis la loca fedanti

• Quefit è il P. Refaelle Saymarsia, Nobile Padoumo, Ch. Reg. Teotico, celebre per bustà e disprima, e usa refe anche più crisive per la Relation finitivisia della Vitta e Marte di effe pubblicata in Padopa in quest' unco 2719, dove a carte 14. fi pulla di quest' Opera calla disputa lode.

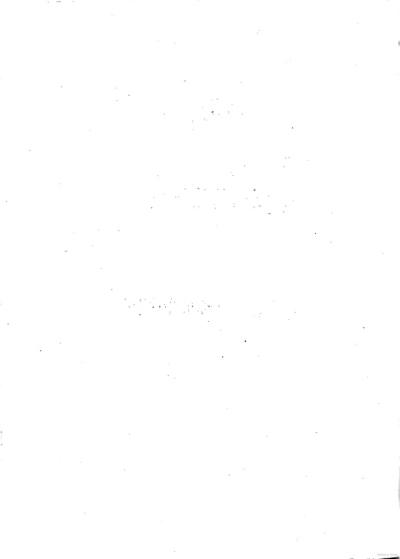



G 2.

•

•

Commission Changle



